





21.3.30

7 3

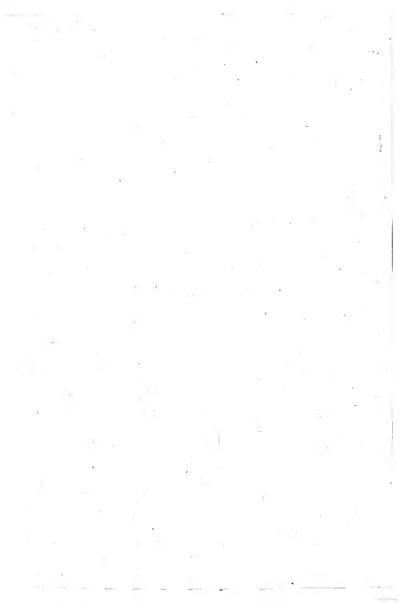

# ORIGINI ITALICHE

O SIA ESAME DELLE MEDESIME

DOPO GLI SCRITTI USCITI FINORÀ IN TAL MATERIA SPECIALMENTE

DELL'ETRURIA CIRCOMPADANA DI MONSIGNORE

### MARIO GUARNACCI

Votante, e Decano della Signatura di Giustizia di Romai. TOMO TERZO.



APPRESSO JACOPO GIUSTI CON LICENZA DE SUPERIORL ETPEKA ETPEKA:
Archimede ex Plutarco in Marcello.

Indiciis monstrare recentibus abdita rerum. Horat. Artis Poetic. Verf. 49.

### INDICE

DEI LIBRI, E DEI CAPITOLI,

Del Terzo Tomo.

### LIBRO OTTAVO.

- Cap. I. Introduzione al presente esame delle Origini Italiche. Le Origini Italiche si desumono dall'intimo, e vero senso della Scrittura, e dei vecchi autori prosani. Pag. I.
- Cap. II. Della prima Colonia Japetica venuta in Italia, e che la Scrittura l'attesta nella parola Cethim, e nell'altra Insulæ, e che a questa sono uniformi gli autori profani.
- Cap. III. Colla detta intelligenza, che Cethim sia l'Italia si spiegano i principj di tutti gli altri Italici, e anco degli altri popoli Occidentali, e suora di questa si consondono tutte le prime emigrazioni. 55.
- Cap. IV. Saturno, e Giano esprimono nella Favola i Simboli di Noè. Il secol d'Oro di Saturno, si raffigura nella prima età del mondo dopo il Diluvio.
- Cap. V. Altre divamazioni in Italia del detto fonte Japetico prodotte. Se si esce da questo istesso fonte si guastano tutte l'Istorie antiche, e specialmente l'antica Cronologia.

- Cap. VI. Esame di altre difficoltà proposte circa la prima, e universale popolazione di Europa. 108.
- Cap. VII. Si risponde a varie distinctà, e specialmente circa l'origine della Mitologia, e delle Arti, e delle Scienze, e si additano di queste i veri principj, che con altri sistemi si guastano, e si confondono, e se ne deduce l'universalità, e grande utilità di questi studj.
- Cap. VIII. I primi Italici non derivarono, nè poterono derivare dai Greci.
- Cap. IX. Nuove conferme, che i Greci non possono aver mai popolata l'Italia. Le gran Città furono prima in Italia, che in Grecia. 190.
- Cap. X. Gli Aborigeni furono una diramazione degli Umbri, e poi formarono i Sabini, i Latini, ed altri Italici. Ma restarono sempre Umbri, e perciò veri Pelasgi, e veri Tirreni. Gli Aurunci, ed altri vecchi Italici furono nella seconda, e immediata divisione dei primi Italici. 216.
- Cap. XI. La Giurisprudenza, e le Leggi furono prima in Italia, che in Grecia, e negli altri Regni di Europa. 225.

### LIBRO NONO.

- Cap. I. I Circompadani sono ancor Essi prodotti dagli Umbri, o dagli Etrusci. In questa Classe sono anco i Liguri, i Veneti, i Taurisci, ed altri Popoli di quelle parti, e si specisicano varie loro vecchie Città.
- Cap. II. Della predetta origine dei Liguri, e della fomma loro antichità, ancorche prodotti dagli Umbri, o Etrusci. Si tratta inoltre dei Taurisci, dei Celti, e dei Germani, e di altri; e che è impossibile, che questi siano i primi popolatori d'Italia, mentre ancor Essi dall'Italia provengono. 307.
- Cap. III. Denominazione, o origine dei Celti secondo i principj più ragionevoli; e si tocca di nuovo la loro origine, e quella dei Liguri, e quella dei Taurisci.
- Cap. IV. I Taurisci provengono dai Liguri, e i Germani provengono dalle genti Alpine. Dunque non sono Essi i primi Italiai, ma dagli Italici sono prodotti.
- Cap. V. I pretesi Umbri del Laria erano veri Toschi nè veruna altra origine si trova in Essi, nè in altri Popoli ad Essi vicini. 359.

V Cap. Ultimo, Epitome, o conclusione di questo Esame.

Errore gravissimo di chi prende il Settentrione per primo popolatore degli altri Regni di Europa. Altri abust di chi sconvolge i veri nostri principi Italici.

Di nuovo si dimostra l'Origine degli Euganei, o Veneti, e degli Illirici.

363.



## Nummus, seu pondus librile in Museo Guarnaccio



Regionem istam, que nunc vocatur Italia, Regno Janus obtinuit = Macrob Saturnal. Lib.s. cap.7. =

Tyrrheni tergore Piseis Peleos in thalamos vehitur Thethis A quora Delphin corripit - Valer Flace Argonautic un Lib. s. =





# ORIGINI ITALICHE

LIBRO OTTAVO

CAPITOLO I.

INTRODUZIONE AL PRESENTE ESAME DELLE ORIGINI ITALICHE.

Le Origini Italiche fi defumono dall' intimo, e vero fenfo della Scrittura, e dei vecchi Autori Profani .



L difficile esame della prima emigrazione dei Popoli è forse il più battuto, e il meno inteso fra gli Eruditi. La difficoltà per altro si è sempre ristretta a determinare la veramente prima Popolazione dell'Europa, e il come, e il quando sia questa accaduta. Poichè rispetto alle altre due parti del Mondo, cioè all'Assa, ed all'Affrica, è

chiarissima la Scrittura, che la prima quasi intieramente sosse popolata da Sem autore della Gente Ebrea, e a Dio diletta; e l'altra [cioè l'Affrica con una parte Meridionale della detta Asia] ripiena sosse de Cam. Veruno Scrittore profano, ancorchè vecchio, e Classico, può addursi, che a ciò ragionevolmente ripugni. Così seguitando le tracce della vecchia Istoria troverebbemo con gran probabilità anco la porte me su sulla sociala porte son. Ill.

polazione del nuovo Mondo, o sia dell' America (1). Quanto i Germani fono i popolatori del Settentrione, altrettanto probabilmente fono i Settentrionali i subalterni popolatori della America. Così si vede, che la Generazione di Jafet è la più ampla, e la più estesa fra i Figli di Noè, giusta la di lui benedizione, e profezia = Dilatet Deus Japhes = . Ma ciò non appartiene alle presenti nostre ricerche. Parliamo adunque dell' Europa, della quale (poiche non era questo il foggetto di Mosè, intento a narrare l'Istoria del Popolo d'Iddio) quasi null'altro ci dice quel Sacro Legislatore, se non che disseminata su da Japeto, e dalla numerofa fua discendenza; e con un nome generico di Isole, e di Cethim addita così la prima Popolazione dell'Occidente (2). Senza di sapere, che cosa Egli abbia inteso con queste parole noi non fappiamo non folo le nostre origini Italiche, ma nemmeno quelle di verun altro Regno d'Europa. Chi non ne fa conto, e abbandonandoli alla libertà del proprio ingegno forma sistemi aerei con farci derivare dal Settentrione, e d'altronde, oltre alla scrittura conculca pure gli autori profani, che anco più di quella fon chiari, e con quella convengono mirabilmente. Perciò conculca la prisca Istoria, la Cronologia orrendamente, la Mitologia, ed il tutto. L'affare adunque è importantissimo, poichè chi non entra in strada da principio si trova in appresso in abissi infiniti, e necessariamente consecutivi.

Se io dico male in fissare in Italia la prima Colonia Japetica, lo dico colla Scrittura, e con tanti Autori profani antichi, e anco

Ab his divifa funt Infula Gentium = .

<sup>(1)</sup> Questo è il sentimento del Bochart Geograf. Sacr. Lib. 3. Cap. 1. pag. 170, = Dilatet Deus Japhet.... Quod Deum abunde prastitisse sains cognoscet quisquis prater Europam quanta est ad Japheti portionem pertinere cogitabit Asiam minorem, & Mediam, & Armenia partem, & theriam, & Albaniam, & vaftifimas illas regiones ad Boream, quas olim Screa, nunc Tartari obtinent . Ut de novo Orbe taceam, in quem per Fretum Anianis migraffe Screas vero non eft absimile. Nempe cum Japheti posterio Dens partem Mundi assenterio, qua vergit ad Septentrionem, ubi vetua Gotborum seriptor Jornandes merito feribit Ossicinas Gentium, & velut vaginam Nationum; quan mira est in tilli Gentibus bomlaum, facundicas -Questa verssimilitudine si accresce in vedere nelle baone Carte Geografiche la Groenlandia eftefa canto in Europa, che in America; e che u fia, e che vi fa flato passagio, e commercio fra questi Paess.
(2) Genes. X. vers. 2. = Filii Japhet Comer, & Magog .... & Cethim, & Dodanim.

con i migliori fra i moderni Bochart, Vossio, e simili; ai quali aggiungo i buoni, e recenti nostri Scrittori di cose Etrusche Dempstero, Buonarroti, Gori, Lami, Masse, Mazzocchi ed altri, che in sostanza sondano questa nostra Epoca Italica nei medesimi tempi Babelici. Se alcuni di loro non l'hanno detta espressamente l'hanno detta per altro implicitamente, ritrovando tutti Japeto in Italia, o Saturno, o Giano in Italia, e i Tirreni combattenti con Bacco (che secondo il sentimento di tanti dotti è il Nino Assirio) e tante cose simili, che alla detta Epoca ci riconducono.

Se non è vera questa Epoca, bisognerà ritornare, o alla Grecia popolatrice, o al Settentrione popolatore di tutto il resto di Europa contro il fenso della Scrittura, e degli Autori profani, che il Settentrione fanno appunto l'ultimo popolato. Così si faranno entrare i Celti, o Galli, o i Germani popolatori di noi, se questo è il gran progetto che si vuole | ma si sopprimeranno molti secoli per far diventar Padri quelli che fono Figli; e di Padri, che noi siamo diventeremo figli, e descendenti remotissimi. Non vi è strada, non vi è compenso alcuno per mitigare le contrarie opinioni, o per conciliare le, o per ridurle ad un fistema ragionevole. Ma o dica male io, o dicano male quelli delle contrarie Ipotefi, si rifletta l'importanza di questa diversità. La Cronologia, la prisca Istoria, la Mitologia, il tutto si muta. Anzi ce l'hanno già mutato vari nostri Autori dei due Secoli a noi anteriori; e dietro ad essi i nostri più recenti intendono ora di rovesciare tutto il resto. L'Antiquaria anco Greca, e Romana non è più l'istessa nell'uno, o nell'altro sitema; e quando non si fa il principio, non possiamo sapere le conseguenze, che gli succedono. Questo sconvolgimento l'hanno fatto, e lo fanno le nuove, e da due secoli in quà correnti opinioni; secoli, che per verità ci hanno scossi dalla barbarie; ma appunto per liberarci da quella non hanno fatto altro, che purificare la nostra lingua, e poi la Latina, e poi la Greca, e in queste ultime due lingue specialmente trovando, e proponendoci tanti ottimi Libri, che sono i veri fonti del sapere, si sono dipoi posti a spaziare i nostri celebri autori in ciò, che i detti libri trattano più specialmente, e di proposito. Vuol dire, che si sono immersi unicamente nella detta istoria Greca, e nella Romana. Non hanno veduto quasi altro, che Atene, e Roma; si sono malamente al-

lontanati dal vero fenso dei vecchi Greci, e l'atini, che di loro medesimi hanno parlato, e scritto più modestamente, e giustamente di quello abbiano fatto i detti nostri intermedi Scrittori. Noi cerchiamo solamente di ritornare a quelle primitive notizie, che ci hanno additate quei grand' Uomini, che circa a duemil'anni fono stati prima di noi, e perciò di approfondarli anco in questa parte, che è stata abbandonata da molti dei detti nostri intermedi. Questo istesso sconvolgimento dee seguire nelle contrarie opinioni. Si accumulano citazioni, che percutono secoli diversissimi, e le precise, e le decisive si troncano, e si riducono ad un senso disparatissimo; e quando il rigor della lettera, e la puntualità delle nostre precise autorità gli ha convinti affatto, non si sente altro, che la folita finale (1) = io non credo, nè a Livio, nè a Plutarco, nè ad Erodoto, nè ad altri. Dovtebbero dire ancora, benchè non lo dicano espressamente per verecondia, ma lo dicono col fatto = Noi non crediamo nemmeno alla Scritsura, ne a veruno = , e cosi fenza principio, e fenza capo, con erudizione presa a capriccio, e non sempre bene adattata, formano sistemi aerei, che la detta intima lettura dei primi fonti direttamente diftrugge ..

In un grande errore siamo adunque alcuni di noi; o noi, che prendiamo la cosa dalla prima Colonia Japetica in Italia, o gli altiti, che la prendono dalla Grecia, o dal Settentrione, o dai Fenici, o dai Celti, o dai Germani, o d'altronde. Japeto è certamente il nostro Progenitore, ma o dall'una, o dall'altra parte, o da qualcuna è venuto. L'Epoche non combinano in tanti divessi sistemi. Cessino adunque alcuni di esclamate = E quando sinirà mai quessa voga di voler prendere la nostra origine dai Secoli favolosi. = Perchè noi con altrettanta sorza esclamiamo = E quando sinirà mai quessa pigrizia di non voler prendere le cose dai suoi principi, e di non volere entrare nei Secoli savolosi? = Chi mai di noi ne parlerà più a proposito? O voi, che dite di non volerci entrare, e si vede dai vostri scritti, che mantenete la parola? O noi, che con quel misero coraggio, che Dio ci ha dato, ci siamo entrati con assidue ricerche? In questi secoli spe-

cial-

<sup>(1)</sup> Bardetti pag. 192. e altrove nel suo libro dei primi Abitatori d'Italia .

5

cialmente si aggirano quasi tutte le prische notizie, e nostre, e degli altri. In questi si aggirano quelle del primitivo Regno Italico. In questi sta tutta la verità. Questa a piena bocca è attestata dai vecchi Autori, ed è una vera voglia di non leggerli, o sviscerarli, o combinarli in quei, che dicono di non trovare in effi, che oscurità, o incoerenze. Perciò quanti secoli si aggiungono da noi, o si proscrivono dagli altri, o nell'uno, o nell'altro cafo! Quanti fatti, e quanta Istoria in essi occorsa, o si aggiunge da noi, o si toglie da loro! Essi chiamano questi secoli non solamente oscuri, e savolosi, come dice Varrone, ma anco mendaci, e nojosi, il che Varrone non ha detto giammai. Anzi ancor Esso fra tanti, che noi citiamo, ne parla frequentemente, e fino rammenta Japeto, di cui i contrari Pirronici non vogliono udire parlare. Noi al contrario scartata ogni favola, che talvolta in quei Secoli neceffariamente s' incontra vi troviamo infinite notizie vere, e tutta la prisca erudizione. La varietà dei nostri studi importa otto, o dieci Secoli di differenza, e in alcuni Regni importa anco di più, a scapito più di loro, che di noi, che siamo i primi, ma che colla nostra antichità, accoppiamo, quasi contemporaneameme, anco loro, Esclamino adunque = questa non è la moda, quefli fludj non piacciono , Quefte ricerche son eroppo difficili = E noi finchè potremo parimente esclameremo = E quando verta mai fo per meglio dire ) quando ritornerà la moda di esaminare le cose dai suoi principi? Nè questo nostro esame si chiami un trasporto verso la propria Patria, come alcuni ci oppongono; nè può dirsi, che questa nostra antichità ridonda quasi in danno di tante altre Provincie, e specialmente di vari floridissimi Regni, che inoggi ci signoreggiano, e che perciò con poco piacere ascoltano di essere da noi prodotti. Perchè rispondiamo sempre, che noi benediciamo la Divina Providenza nello stato nostro presente fortunato, e tranquillo. Il quale anzi ci persuade, che sarebbe vano, e ridicolo, e anco dannoso, se noi bramassimo di ritornare allo stato nostro primiero. Replichiamo inoltre ciò, che abbiamo detto fempre, cioè, che questa nostra antichità fu un puro accidente di effersi questa prima Orientale Colonia stabilita, e fortificata primitivamente in Umbria, e in Toscana; ma che comune a tutti gli altri, e quasi simultaneo è il detto principio. In una fola

fola parte doveva questo accaderes e se non si accetta questa unicità fempre compagna del vero, si ritorna a quella confusione dell'Istoria, e dei tempi, che pur troppo si legge nei contrari sistemi. La sola verità ci conduce alla ricerca di queste prische memorie, nelle quali si racchiudono tante altre, e necessarie notizie. Con queste vedono anco gli altri Popoli i quali fimultanei loro principi, e in questa forma acquistano e non diminuiscono l'antichità della loro origine. L'esfere stata una regione popolata prima di un' altra, non le produce un giusto motivo di vanagloria, specialmente quando la consecutiva popolazione di altre regioni si prova quasi immediata, ed istantanea; e la nobiltà, o la vejustà delle Nazioni, non è come quella delle Famiglie particolari, nelle quali due, o tre secoli di differenza producona un gran lustro. Nei Popoli intieri si considera principalmente l'attuale loro Potenza, e cultura, che li fa più rispettabili in paragone degli altri. Qual giusta vanagloria possono avere quelle parti di Oriente, nelle quali Iddio produsse il primo Uomo? O dopo il mondo dalle acque rinnovellato qual giusta jattanza può addurre l'Armenia, o quel Monte, in cui fermossi l' Arca conservatrice dell'uman genere? Quale la Terra di Sennaar, o di Babelle, quale quella di Faleg, in tempo di cui, colla chiara lettera della Scrittura partirono le primitive Colonie popolatrici dell' Universo? Di tutte queste " Regioni appena se ne può additare il sito preciso, o ciò che se ne dice non produce ad Esse maggioranza veruna. Tuttociò è ben più antico, ed è qualche cola di più, che la posteriore popolazione prodotta da Japeto, della quale sola noi favelliamo. Un sol motivo d'indagare il vero, o il verisimile è quello, che ci sprona; e questo vero, o verisimile lo fondiamo nell'attestato dei nostri vecchi Istorici Sacri, e Profani, per ben discernere le subalterne, ma importantissime notizie del come, e quasi del quando siano nati gl'Imperj, e si siano propagate le Arti, e le Scienze. In fine questo è uno studio, e non è un apparato di pompa, e di ambizione.

Per entrare adunque nella retta via pensi ciascuno quanto importi il sapere, che cosa abbia inteso il Divino Istorico colle dette parole di Isole, e di Ceshim: Poiche non tutta ad un tratto pore Japeto aver popolata l'Europa, ma una sola Provincia, ed un sol Regno, da cui pos

in tut-

7

in tutti gli altri Regni si debbono essere sparse le subalterne Popolazioni, e Colonie. Una fola parte debbe effere stata invafa di primo sbarco da questo secondo torrente, e da questo tutte le altre parti dell'Europa debbono esfere state ripiene. Ma con quella prontezza, e celerità, che ci avverte il detto Sacro Testo, dicendoci, che secondo la benedizione di Dio riempievasi il Mondo a colpo d'occhio. Lo comprovano anco i profani autori, che più che si va in antico più ci mostrano la fecondità dell'Uman genere, e negli Eferciti di Nino numerano i Milioni di combattenti, e più ne numerano in quelli di Staurobate Re dell'Indie, e suo avversario (1). Per quanto possano essere esagerati questi Greci racconti, non possiamo se non che ridurli ad un numero sempre sorprendente. Di questa instantanea, e portentosa popolazione ne abbiamo altrove addotte altre prove dal Sacro Teito, e nella separazione, che perciò secero fra di loro i due Fratelli Abramo, e Lot, perchè il di lor territorio espressamente non poteva contenere le sole loro due copiosissime famiglie (2); e gradatamente si vede anco nei secoli posteriori, trovandosi, che al tempo di David nella fola Palestina furono numerati un Milione, e centomila Combattenti del Regno d'Israelle, e quattrocento settanta mila della sola Tribù di Giuda, senza esservi stata compresa la Tribù di Beniamino, e di Levi (3).

Sicchè non vi è dubbio, che la prima popolata in Europa farà fempre quella parte, o quel Regno, in cui quelle parole di Ifole, e di Cethim pottanno verificarii. Questa parte è l'Italia, ed in lei sola fi spiegano, le parole del Sacro Testo. Se poi colla Scritura troveremo

<sup>(1)</sup> Giuftino riferits dal Petavio. Tom. 2. Lib. 9. Cap. XIV. Diodor, Sic. de antiquorum geftis Lib. 3. pag. 212. edit. Bafil. ann. 1531. = Fuir numerur băilitum terdecies centena millium; currus ad millia. ecntum. Erant totidem numero bomunes forme. Comba. Menar divisile ad don millia.

fapra Camelas. Naves divise ad don millia 2.

(2) Genel. Cap. 13. = Nec poterat eos capret terra ut habitaren fimul. Erar quippe fubiliantia corum multa; ince poterant babitare communiter.... Dixit ergo Abraham ad Loth. Ecce universe terra corum te est. Recede ergo a me. Si ad sinda de la communitar communitaren est.

miliram ieris, ego dexteram tenebo. 

(3) Paralipom. Lib. 1. Cap. XXI. verf. 5, & feq. 

paos circuleras. Et inventas: eff omnis unmerus Jorael mille millia, & centum milla vivorum educeutium gladium. De Juda antem guadringenta feptuaginta millia bellatorum. Rem. Levi. & Benimini non numeravoi:

remo uniformi affatto i vecchi autori profani, che con diverse parole, ma sostanzialmente dicono lo stesso, bisognerà confessare, che tanti nostri moderni Eruditi quasi spontaneamente si sono voluti smarrire per attribuir tutto alla Grecia, e molto peggio al Settentrione, per non vedere in viso il vero, e l'universale nostro principio. Posto, che in noi abbia preso luogo un sistema, e un raziocinio, ancorchè falfo, ma dedotto da feducenti meditazioni, e da un linguaggio equivoco, e non bene avvertito nei vecchi autori, ha da aver questo sistema l'intiero suo corso, e si dee adattare a questo ogni confeguenza, ancorchè malamente dedotta. Si debbono prendere fenza altro esame Cronologico tutti quei passi, che gli appariscono uniformi, e si debbono scartare, e non curare tutti gli altri, o che lo spiegano, o che lo mostrano falso evidentemente. Dal detto principio adunque, in cui possono verificarsi le addotte parole del Sacro Testo, e poi degli autori profani nasce l'Italica popolazione, e poi del resto d'Europa. Questa seconda parte è consecutiva della prima; poiche se la detta Colonia Japetica è veramente la primitiva, ed è in Italia, e innanzi a questa non può contarsene un' altra anterio, re, e più vecchia, ne viene, che ogni altro Regno Europeo dee neceffariamente cercare in quelta il suo principio. Quelta istessa seconda parte più vasta, e più difficile aveva io riservata ad altre mie ricerche negli Annali ante-Romulei d'Italia, che con quelle necessarie lacune, che l'arida bocca dei vecchi autori ci ha lasciate, aveva io meditato di fare. Ma la mia tenuità, e i gravi anni, ed anco la contradizione, che alcuni professano alla verità, solamente perchè gli giunge nuova, ed ignota, mi fanno diffidare delle mie brame. Credeva per tanto circa alla prima Italica popolazione di avere sufficientemente sodisfatto al mio assunto nell'Origini Italiche, che col confenso della Sacra, e della profana istoria incominciai appunto dalla detta sapetica Colonia. Fra l'accoglienza, che queste hanno incontrata in Italia, ed altrove (4), è ben naturale, che incontrino ancora qualche

<sup>(1)</sup> Dopo le Origini Italiche varj Libri [sow ofciti, che si uniformano asflato ai principi di quelle. In Sicilia il Libro del Principe di Torremuzza, sopra le inferizioni della Sicilia. In Arezzo l'Autor delle note, e della Prefazione del Tomo X par. 2. PAS. IV. del Buratori, ora rislampato nel 1770. In Venezia varj Gioriali, e

che contradizione per la detta repugnanza, che, come ho detto, incontra presso alcuni la novità. Molto più la incontra quando questa novità si dimostra ancor vera, perchè egualmente dimostra gli studi mal fatti da vari nostri moderni. A me basta di perseverare nel mio invariabile sistema, cioè di non proferire proposizione alcuna, nè verun fatto, che non sia provato con una qualche citazione di un Vecchio Classico. Citazioni, che perciò sono talvolta lunghe, o prolisse, perchè fono fedeli. Che se qualcuno vuol cavillare in quelle, e con fofismi, e fallacie vorrà eluderle, la cosa si ridurrà a calunnia, che in fine ritornerà contra chi l'adopra. Certi fogli periodici, che dopo quattro, e più anni vedo ora alla luce, mi si vogliono far credere contrarj, ma se tali sono, li trovo contuttociò per me tanto onorifici, che appena distinguo la Critica dalla lode. Si dice pure a me contrario il libro postumo del P. Bardetti, intitolato, dei primi Abitatori d'Italia, che nei suoi nuovi progetti non so come mi si dica contrario, perchè egli era già morto quando le dette mie Origini furono publicate. Ma siccome ivi si dice (1), che una mano adiutrice, e benefica (anzi si sa che molte sono state le mani benefiche) le ba tratte da quella confusione, in cui morendo le aveva lasciate, con animo, come si vede, di non esporle al publico; così ravviso in esse quella opposizione ai miei scritti, che alcuni mi fanno conoscere, invitandomi a qualche risposta, che io per altro non farò giammai, parendomi di non averne questo bisogno. Contuttociò traspira in queste qualunque siano opposizioni, che anco i morti sorgano a farci guerra, e che (2),

> Hostes ab imo condici tumulo excunt. Solisne retro Danais est pervium iter?

Tom. III.

В

Ma

cialmente il Magazzino Italiano nel 1768., e 1769. In Roma, e specialmente in Firenze il Lami pienamente nelle Rovcolle Letterarie dell'anno 1768., e 1769. nelle quali dando langhossimi estratti di dette Origini Italiche, chiama il Guarnacci il nuovo Colombo, e il nuovo discopritore di Mondi ignoti, e lo presente ad orini altro Seritore in tat materia, e nominatamente, e con sossente modessità do preservice a se sull'assimi alla preservice and con il trasperio della sua Giunta al Dempstero, e molti, e molti altri .

<sup>(1)</sup> Bardetti nella Introduzione, e Lettera agli Affociati paz. 2.

<sup>(2)</sup> Senec. in Troad. verf. 433.

Ma già queste opposizioni hanno avute le loro risposte da altri estratti, e da altri letterati d'Italia (1) troppo impegnati a quella difesa, che jo non merito. Ognuno potrà leggerli altrove, ed jo farei un grosso volume se li trascrivessi, come alcuni Amici vorrebbero. A me dunque non tocca di rispondervi; Nè voglio, nè debbo farlo. Non conviene mai, e non è possibile di sostenere un libro colle rispofte. Qualunque lavoro, che esca dalle mani di un Artefice, o dee reggersi da se stesso, o dee cadere per la sua debolezza. Ma siccome mi restano altre verità da scuoprirsi, così, come ho detto, spero di produrre qualche altra cosa di nuovo, accennando insieme le contrarie opinioni; perchè in faccia delle difficoltà, che pollono effervi, scelga ognuno ciò che creda più vero. Ma rispetto a questo ultimo libro, che non so come mi si dica contrario, si sperava almeno, che chi fa parlar così questo morto avesse preso il linguaggio della verità, che parrebbe appunto ai morti conveniente. Ci avesse portate almeno le citazioni fincere! Le avesse adattate ai tempi, ed alla Istoria! Ma già si arresterà il Lettore fino dal bel principio, ed all' Epigrafe, che porta in fronte, e che si legge subito dopo il Frontespizio in alcuni tronchi versi di Virgilio (2).

#### . . . . . Obscuros colles , bumilemque videmus Italiam . Italiam primus conclamas Achates .

Perchè in questa forma crederà il lettore, che Virgilio additandoci l'Italia ci mostri un desetto, o una maremma. Si poteva anco in Virgilio rittovare qualche cosa di più adattato, perchè; e in questo passo (se si fosse portato intiero) e in cento altri parla vantaggiossissimamente dell'Italia, I primi motti indicano sempre l'idea dell'

-otu

<sup>(1)</sup> Pedi il detto Tom. X. Par. 2. pag. IV. nella nota della ristampa dell' Opere del Muratori in Arcazo 1770. Il Magazzino Tosano di Fitenze dell' anno 1770. Tom. 1. Part. IV. in una copioso Disserziano i vi inscrita pag. 113., ed all' altro Tomn. 2. di detto Magazzino Toscano pag. 164. con un'altra bella Disserziano del Sig. Passeria in discia delle Origini Italiche contro le opinioni del Eardetti. Un altra nell' Europa Letterata di Venezia dell' anno 1771. Un altra pure in un Gourale chiamato d'averdon del detto Arno 1771., e in tanti altri Fagli, e positivi Libir d'Italia, che in faccia a varie frivole opposizioni sossenzono le Origini Italiche. (2) Figil. Encid. Lib. 3.

Autore; e noi siamo costretti ad osservarli, perche questi versi sono replicati nel corpo dell'opera (1) con vera idea di moftrare i principi tenuissimi dell'Italia, e come più volte si asserisce (2), che i primi Italici furono rozzi, indisciplinati, e salvatici, e dai soli Trasmarini ringentiliti; e alla pag. 33. per anni, e secoli, non sappiam mai quanti. dopo il Diluvio, l'Italia, che ora è si bella (ma era più bella in antico) fu come altre regioni molte un vero deserto. I monti, le libere acque, i hoschi, e le siere erano eutto il bello che vi era. Alla pag. 260, e 264. e altrove rammenta in antico la gran rozzezza, e barbarie dei primi Italici. Per provar ciò porta varie autorità, le quali parlano espressamente dei Germani, e non già degli Italici. Egli lo confessa ingenuamente, che parlano dei Celti, e dei Tedeschi. Ma siccome ivi ci fa fallamente discendere dai Tedeschi, e non più dai Galli, o digli Alpini, o da altri, secondo che variamente porta il suo discorso, o il suo arbitrio, così tutta quella rozzezza, che Ei trova nei primi Tedeschi, la trassonde gratuitamente sopra di noi, e sopra i suoi Circompadani, purchè in fenfo suo diventino primitivi, ancorchè in secoli tanto posteriori.

Niente può dirsi di più contrario al nostro assunto, ed al linguaggio dei vecchi Autori, che spesso ci sanno vedere l'Italia più antica di ogni altro Regno, potentissima, e sino dai tempi Babelici popolatrice, e Maestra degli altri. I versi intieri del Poeta mostrano, che il di lui sentimento è ben diverso da ciò, che questi versi così mutilati possono denotare. Con queste tronche citazioni si fa dire agli autori ciò che essi non hanno immaginato giammai. Perciò nelle Origini Italiche mi dichiarai, che le citazioni (specialmente in cose interessanti, e nuove) debbono essere intiere, e talvolta almeno da un punto all'altro. I versi intieri di Virgilio ci mostrano Enea sul primo far del giorno navigante in alto Mare, e che da una gran lontananza Esso, e il suo sido Acate, distinse, e riconobbe la bramata Italia.

Jamque rubescebat stellis Aurora fugatis, Cum procul obscuros colles, bumilemque videmus

\* Tom. III.

В 2

Ita-

<sup>(1)</sup> Bardetti pag. 41.

<sup>(2)</sup> tui pag. 21. e feg. e fpeffo altrove,

#### Origini Italiche Italiam Italiam primus conclamas Achates, Italiam laso socii clamore salusans.

12

Tanto applauso dei Trojani discuoprendo la sospirata Italia non conviene certamente a quel deserto, e a quell'Albergo di fiere, che in lei si pretende di figurarci. Certo è che questo motto niente affatto conclude per le Origini Italiche, che si vogliono investigare. Ma leggendolo tutto intiero si vede almeno perchè ad Acate apparve umile, e basta l'Italia, e parvero oscuri Colli i di lei fertili Campi, e le di lei amene Pendici. Cioè perchè in lontananza, e al primo splendo. re del Sole ravvisarono appena l'Italia. Così ognuno spiega Virgilio in questo passo, e così lo spiega Servio: Quia omne quod continetur alsius est eo quod consinet, aut quia procul visentibus terra bumilis sem. per videtur. Bramiamo le citazioni genuine, e fincere. In altri passi di Virgilio si leggono l'immense lodi dell'Italia, e la di lei estrema antichità, che sempre la sa cominciare da Giano, e da Saturno; e i primi Re d' Italia li fa cominciare col Mondo bambino. Nel fuo linguaggio Poetico, e favoloso, dice l'istesso di ciò, che sempre diciamo noi, che senza favola lo facciamo cominciare da Cestim da Japeto, e da Noè. Ma rispetto alle di lei lodi si leggano in Dionisio di Alicarnasso (1), in Plinio (2), in Strabone (3), e in altri, che per l'unione di tanti pregj la preferiscono, specialmente in antico, ad ogni altra regione non folo dell'Europa, ma ancora del Mondo intiero

Dionif, d'Alicarnaf, Lib. 1. pag. 18. ως γαφ μιὰ γῆ πρὸς ἐτέραν κρίνετθαι...
 Si enim unam terram conferas ad aliam magnitudine parem, non solum in Europa s sed etiam in tạto orbe optima meo judicio el stalia... Quamquam non me lastes, quod multis incredibila videbor dicere intuentibus Æxpium, & Africam, & si quamum aliarum celebrata el festicias... At eço terre opes non extimo... sed qua sibi ipsa maxime sussici... At eço terre opes non extimo... sed quam sibi ipsa maxime sussici... At eço terre opes non quambis terra concessom concessom marva modo habet..... quambis terra concessom concessom marva modo habet.... Sed est referta omnibus, u breviter referam, quambistibus ed commodis... ex quibus multam fabricandis navibus, multam alii operibus capium materiam... Metallo omnis generis, ferram venations luculentes, maritimosque proventus varios, & innumera alia, vel utilitati servientia, vel deletlantia miraculos sed omnium pulcherrima est Φc.
 Pinio Lib. 3. cap. Ve de Italia disfesamente.

<sup>(3)</sup> Strabon. Lib. VI. in fine; e così in altri, e altri luoghi parimente, e distesamente.

tiero. Pare, che in oggi studiosamente si accozzino varie autorità mutilate per rivoltare, e sconvolgere i principi dell' Istoria antica più noti, e più veri. Anzi spesso senza un' ombra d'autorità si avanzano le più nuove, e più ardite proposizioni. Vediamo da gran tempo bersagliata l'Italia, e si piglia anco di mira chi la disende. Abbiamo i nemici al difuori, ma siamo inimici di noi medesimi. Vediamo l'avvilimento dei nostri ingegni, e contuttociò sono molti, e tanti, che corrono spontaneamente verso la propria rovina, Hanno quasi mutato la prisca Eloquenza, tanto Poetica, che Oratoria, il metro, il fuono, la profondità, l' Armonia. Ci propongono esterni esemplari pieni di falfa, ed inconcludente vivacità, di Filosofie, e d'esperienze (così generalmente chiamate, ancorchè spesso non reggano) di nomi, e di proposizioni astratte, e incomprensibili, che più che sono enigmatiche, e tronche, e non intese, più si apprezzano dagli stupidi (1). Talchè sopra di ciò, e sopra il sovvertimento dei nostri studi potrebbe farsi una dolente Iliade, quale l'adombrò il non bene inteso, e sinora non ben tradotto Licofrone nella sua Cassandra, in cui tanto parla non folo della diftrutta, e defolata Ilio, ma ancora dell' infelice, e fin d'allora cadente Italico Regno. Sono io ben persuaso, che chi è il primo, o fra i primi a rompere questo ghiaccio, dee anco prepararsi al duro premio d'ogni più aspra contradizione.

Ma tornando ai veri nostri principi Italici, benchè io nelle Origini gli abbia fissati nei tempi Babelici, e nel nostro primo Padre Japeto, contuttociò, e per la necessità di questo esame, in cui debbono vedersi in confronto le contrarie opinioni, e per l'impulso, che
ne ricevo efficacissimo, debbo con nuove, e anco più sorti ragioni dimostrare, che la prima Popolazione Occidentale si verissa in Italia.

CAPI-

<sup>(1)</sup> Lucrez. Lib. I.

### CAPITOLO II.

Della prima Colonia Japetica venuta in Italia, e che la Scrittura l'attesta nella parola Cethim, e nell' altra Insulæ, e che a questa sono uniformi gli Autori Profani.

ON si può mai parlare nè dei principi Italici, nè di quelli di alcun altro Regno d' Europa, se non si sista, e non si sa quella prima Colonia Orientale, che colla frase della Scrittura venne in Cethim, e nelle Isole. Così cominciò la nostra Italica popolazione, e quella insieme di sutta l'Europa. Torno ad esporte le nostre ragioni, e le nostre origini; e in faccia a queste esportò ancora le contrarie opinioni, e spero sempre, che in tal constronto non solo non vacilleranno le nostre, ma forse acquisteranno maggior sondamento, e credenza, come è seguito sin ora in faccia a qualche dubbio, o a qualche frivola censura, che hanno incontrata.

Non può meglio spiegarsi questa assersione della Scrittura, che colla Scrittura medesima. Essa per addiare l'intiera nostra popolazione null'altro ci dice è vero, che da Jasee, e dai suoi figli Giarvan, Elisa, e Tarse, e Cethim, e Dodanim si sono divisse, e si sono popolaze le Isole delle Genti (1). Giuseppe Ebreo, che si protetta di seguitare il suo Divino legislatore Musè, e di averlo letto, e confrontato con altri vecchi libri Ebraici, null'altro aggiunge (2), che tutta que fa Popolazione Occidentale su satta dal detto Japeto commettendossa al Mare; attestando così l'uso delle navigazioni fino dal principio del Mondo nascente. Per Mare adunque, e poco dopo il Diluvio universale venne quella prima Colonia, che riempì l'Occidente. In ciò è chia-

 Giuseppe Ebreo Antiquit. Iudaic. Lib. I. Cap. VI. = illo tempore dispersis passing proper diversuatem linguarum Coloniis ..... Nec defuerum qui consecusis navibus ad habitandas infulas traiscerent. =

Genef. Cap. X. in fin. Ha funt Generationes filiorum Noc... Filii Japhet, Gemer, & Magag, & Madai, & Javan ..... Filii autem Javan, Elifa, & Tharfit, & Cethim, & Dodanim .db his divija funt Infula Gentium.
 Gusjeppe Libreo Antiquit. Judaic. Lib. I. Cap. VI. = Illo tempore dispersis passim

è chiara la Scrittura, e i vecchi espositori di quella. Ma son più chiari, e forse chiarissimi i profani autori, che sotto il nome di Giano, e di Saturno ci anno espresso Noè; e anco con maggior chiarezza ci mostrano Japeto in Italia, e sempre lo dicono venuto per Mare. Ciò merita riflessione, perchè forgono, anzi crescono in oggi tante strane opinioni, che controvertono anco questo fatto evidente. che non ha in contrario veruno Scrittore, nè facro, nè profano, per quanti se ne siano addotti. L'autore dei primi Abitatori d'Italia (1) per far primi i suoi Circompadani dice = che se non sono venuti per aria i primi Italici, debbono effere venuti intorno al Pô, poiche per Mare non son venuti, e nega tenacemente le navigazioni innanzi a Deucalione. Per Mare appunto (rispondo io) sono venuti i primi Italici, e perciò non per aria, nè per terra; nè vi è verun vecchio Autore, che gli faccia venuti per terra, nè che nomini nemmeno per ombra i Circompadani per primitivi in Italia. Un folo vecchio Autore, che vi fosse in contrario mi basterebbe, ma questo vecchio Autore non vi è. I raziocini, e le remote, e artificiose autorità si lascino una volta, e impariamo a parlare colla vera bocca dei nottri vecchi, che duemila anni prima di noi seppero ciò, che ora cerchiamo di sapere, e che alcuni altri impegnati nei loro studi mal fatti, cercano per tutti i versi di non sapere, o d'imbrogliare. Merita inoltre riflessione, e ricordanza perpetua questa prima, e Japetica Navigazione; perchè fa vedere, che questa prima popolazione non sia sbarcata in Grecia; mentre se avesse voluto, andare in Grecia direttamente, non aveva bisogno del Mare, e bastava, che per terra passalse quelle difficili montagne, che separano l'Egitto, e l' Etiopia dalla Grecia, e che al dire di Diodoro Siculo furono per la prima volta pasfate solamente nei secoli assai posteriori da Psametico, e da Tolo-Ma meo Filadelfo (1).

(1) Bardetti dei primi Abitatori d' Italia pag. 48. e feg.

<sup>(2)</sup> Diod. Sic. Lib. 1. de Nili fontibus &c. in principio = Aberrarant antiqui Striprotes Graci non negligentia s sed rezionum situs ignorantia. Nam priscis usque ad
Presonaum Poiladelphum temporibus nulli Gracoum nedum un Ethiopiam, sed
me in Expri quidem montes (adeo difficiles aditus, percusosque admodum ad
Aethiopiam erant) transfenderant. Protomaus Philadelphus primus omnium cum
Gracoum exercitu Aethiopiam ingressis.

Ma fe è oscuro, e non è chiaro l'addotto passo della Genesi, null' altro dicendo, che Jafet, ed i fuoi figli popolarono l'Occidente, o sia le Isale, o sia Ceebim, si ascolti altrove la Scrittura medesima. La Profezia di Balaam riferita nel Pentateuco, e nei Numeri al Cap. 24. vers. 24,, e perciò riferitaci dall'iftesso Mosè, che pure ci ha narrata la detta popolazione dell'Occidente, canta, e predice l'esterminio, che dopo il futuro corso dei secoli, averebbero sofferto gli Affiri, e gli Ebrei, e dice nel Testo Ebreo, che questo esterminio verrà da Cethim. Eppure la Volgata (1) traduce, e spiega = venient in trieribus de Italia : fuperabunt Affirios, vastabuntque Hebraos = Non può negatsi adunque che questa voce Cierbim, o Cerbim usata da Balaam, e narrataci da quell'istesso Mosè, che pure l'ha adoprata nell'altro addotto passo della Genesi, dee avere l'istesso, ed univoco fignificato, perchè nell'uno, e nell'altro luogo esce dall'istessa bocca di Mosè, benchè la Profezia sia di Balaam. Eppure nel Testo Ebreo dice Citthina ciò, che la Volgata traduce letteralmente de Italia. Ma in tanta luce basta che scappi un moderno, e malizioso Pirronico, che cominci a gridare, e dire = la S'crittura non è chiara = ovvero, come altri dicono = Noi vogliamo prescindere dalla Scrittura. =

Fra tanti equivoci dei noîtri Moderni, ancorche dottissimi scrittori, che hanno stravolto il tutto per l'invecchiata voga di togliere all'Italia i suoi pregi, e per attribuire ogni cosa alla Grecia, crederemo più a loro, che alla Volgata? e che a S. Girolamo delle vecchie memorie intendentissimo, e che chiaramente spiega questa parola per l'Italia, e non per la Grecia, nè per altro giammai? Altri vecchi, e più dei recenti dottissimi espositori ci attessano, che ciò, che la Volgata traduce per l'Italia, il Testo Ebreo dice espressamente Cethim. Così ci afferma, e ci assicura il Tostato (2). Così fra gli altri ancora serma il Lirano (3), che è fra i più vecchi, e

(1) Numer. Cap. 24. verf. 24.

(2) Tossa: in Genes Lile. 1. Cap. 20. = Et est necesse boc consteri, quia Numerorum Capite 24. ubi babet litera nostra; Venient in trieribus de Italia, in Hebraco dicitur de Cithim. =

<sup>(3)</sup> Lirano, o sa Nicolò de Lira sopra il detto Cap. 24. dei Numeri := Feniens in trieribus, ides navubus, de ltalia, quia per navizium venit exercitus Romanorum, superabunt Affrica. quorum dominim erat maznum....vaslabunatque telebras...quod inchoatum est tempore Tompeii, Sconsumatum est tempore Tii, Sespasai.

Classici espositori del Sacro Testo. Esso colla giusta intelligenza della Scrittura, spiega, e concilia anco l'Istoria Profana. Onde ancor Esso attesta, che la parola Citthim non può verificarsi altro, che per l'Italia, e nella spedizione, che secero i Romani prima sotto Pompeo il grande, e poi fotto Tito, e Vespasiano, che effettivamente diftrusfero Gerusalemme, e il Regno Ebreo.

Dunque qual dubbio vi è, che nel suo vero, e primitivo significato questa voce si è intesa per l'Italia, e non per la Grecia, e non per altro giammai? L'istesso S. Girolamo sonra vari altri passi della Scrittura, e precifamente sopra il primo, e addotto passo di Mose, o sia sopra il Capitolo X, della Genesi (1), si spiega anco più chiaramente confrontandolo coll'altro del Cap. 2. di Geremia; e dice, che anco in questo la parola Cisthim esprime l'Italia, e l'Isole del Mediterraneo note al Sacro Istorico, e non quelle dell'Oceano ignote al medefimo. La Caldaica ancora fopra il Cap. 27. d' Ezechielle, ove dice = de Insulis Elisa, = traduce, e spiega = de Insulis Italia = per la ragione, che toccheremo qui fotto, cioè, che ancorche sia vero, che Elifa, e Giavan, e Dodanim, e altri figli, e descendenti di Japeto abbiano popolate, e la Grecia, e le altre regioni di Europa, è vero per altro egualmente, che questi Figli, e discendenti di Japeto furono prima con lui in Italia, e quindi poscia partirono, e si divisero per andare a popolare le dette subalterne regioni, alle quali ancora impressero, e lasciarono i loro nomi.

Questa è una luce, e una verità tanto chiara, che niente si offusca, anzi più splende in faccia ai moderni, ancorchè illustri oppositori, che contro a sì chiari passi, e per solo essetto di loro coraggiosa dottrina, hanno asserito il contrario. Ma deviandosi dalla lettera dei Sacri Libri null'altro adducono, che fallaci raziocini, i quali fanno torto alla loro stessa dottrina, che finalmente, anco nel vasto campo dell'e-

Tom. III.

<sup>(1)</sup> S. Girolamo nelle sue Traduzioni Ebraiche Genef. Cap. X., & Comment. in Hieremiam cap. 2. = Ite inquit ad Insulas Citthim, quas vel Italia, vel Occidentalium partium debemus intelligere . = E altrove dice, che questa parola indica l'Italia, e l'Ifole del Mediterraneo, come nelle Queftioni fopra la Genefi = Sunt Hiberi, qui & Hispani, licet quidam Italos suspicentur. = E nel Comento sopra Exechiello = Thubal alii Hiberos, alii Italos esse volunt = & in Isaia Cap. 66. verf. X. = Thubal unde Italienfes = .

dell'erudizione, va a perdersi in un abisso d'errori per le strane conseguenze, che questo primo deviamento necessariamente produce. Fra il mescuglio di dotte, e di vere ricerche se ne sono prodotte molte falle, e si sono ingrosfati i Dizionari, che or sono in voga, nei quali talvolta trasfigurata si vede l'antica Geografia, l'antica Istoria, e la Cronologia, alterandosi le vere Origini dei Regni, e dei Popoli, delle scienze, e delle arti. Non è forse giunto per anco, ma giungerà in bieve quel tempo, in cui per questa strada, e con questi principi si diffineranno vari errori, non già in distruzione della Gloria Greca ne della Romana, come per una specie di invidia, asserisce taluno. non in diminuzione, ma in aumento dell'antichità degli altri floridiffimi Regni d'Europa, che la prima loro Epoca scorgeranno più vecchia, e più vera di quella, che ora immaginano equivocamente, o per meglio dire confessano di non sapere.

Dicono adunque i Dizionari, che Cethim vuol dire la Grecia, o forse più propriamente la Macedonia. Si fondano queste asserzioni fopra ciò, che ha scritto il Calmet, o altri dotti ma troppo moderni interpetri. Il Calmet (1) adduce i nomi venerabili per dottrina di Grozio, Clerck, e simili; e poi il Leibnizio, ed altri hanno aggiunte altre, e diverse, e contradittorie opinioni. Per non attaccare direttamente i detti infigni nomi fi efaminino dunque i citati Dizionari [2], che trascrivono fedelmente le dette loro asserzioni . Leggo in questi, che la Profezia s' avverò in Popilio, perebe passando per li Porti della Macedonia, colla sua Nave, o Navi sche essi chiamano Flotta, ma Flotta non era, e Popilio fu un mero Ambasciatore al Re Antioco | ne venne percià l'eccidio degli Affiri, e degli Ebrei -

Ma oltre al torto, che con ciò si fa alla Lettera della Scrittura, par chiaro, che si sovverte anco l'Istoria profana; perchè Popilio

<sup>(1)</sup> Calmet Comment. ad Cap. 24. Numer.
(2) Si vedano queste asserviori mei Dezionari de la Martiniere, del Moreri, del Privati
alla voce Cechim, o Cithim, e Grecia, e Macedonia. Il Calmet, che così dice
al Cap. X della Geness, & al Cap. 24. dei Numeri è seguitato, e traspritto nel Dizionario de la Martiniere, e nell'altro del Prvati, che parimente trascrive il primo alla voce Citthim, ed all'altra voce Macedonia. Quefti principi si vedeno adottati, e trafcritti anco nel Libre del detto P. Bardetti.

pilio non foggiogò mai gli Assiri, ne gli Ebrei, e perchè la sua Flotta [che così vuol chiamarsi da questi dotti elusori, e non spiegatori delle Prosezie] non su mai Flotta Greca; nè per un passaggio accidentale per la Macedonia potè diventar Greca, o Macedona (come vuole spiegarsi la detta voce Citthim) quella squadra, che sempre dalla vera Citthim Italica, e non mai dalla falsa Citthim Greca sarebbe venuta, e sempre Romana, e non Greca sarebbe senuta, e sempre Romana, e non Greca sarebbe senta la cara la voce Cethim, e nei quali perciò si verifica la Prosezia, e non giammai i Greci esterminarono gli Assir, e gli Ebrei. Onde è un troppo eludere l'Istoria sacra, e la prosana il tirare con tanta sorza alla Grecia ciò, che secero i Romani, o gl'Italici.

Il Calmet (1) con egual forza, e purchè in qualche modo possa adattare alla Grecia la Profezia, ci introduce anco Alessandro Magno, e dice, che in lui possa avverarsi la detta sovversione degli Affirj, e degli Ebrei. Ma così ne patifice egualmente la detta Istoria facra, e profana, sapendosi coll'una, e coll'altra, che Alessandro non sovverti, e non distrusse giammai gli Ebrei, e che anzi in Gerusalemme nulla sece ad essi di danno, e rispettò il sacro Tempio, e l'Altare, e diede molti fegni di riverenza al Dio vero, che ivi si adorava. Anzi la Profezia di Danielle esclude affatto questo discorfo, e queste elusorie deduzioni, perchè nel Cap. XI. parlando appunto delle conquiste di Alessandro Magno, e di Antioco dice chiatamente (2), che tra tante lore vittorie effi non faranno i conquiftatori degli Affirj, e degli Ebrei, e che da essi non verrà il fine di loro, e dice, che questo loro fine accaderà in altro tempo posteriore, e che posisivamente verrà dai Romani [3]. Per verificare le Profezie debbono prendersi non questi passaggi accidentali, o di Popilio, o d'A-

Tom. III. C 2 lessa

<sup>(1)</sup> Calmet loc. cit.

<sup>(3)</sup> Bochart Prefat. in Phaleg circ. med. = Mem ( Daniel ) ubi de Antiocho Cap. XL predict fore, ut bis Ægptum invafurus invitus regredatur, qua supervenieng Naves Citthim, ideft Romanorum Popilio Duce = ( seu Legato ) perchè nè Popilio, nè Alessand Magno sovvervirono gli Ebrei, ma i Romani in tempo posseriore.

<sup>(3)</sup> Daniel Cap. XI. verf. 28. Quia adduc finis in alind tempus.... Le venient super, cum Trieres, & Romani.

lessandro, ma il vero esterminio degli Ebrei, al quale essetto si legga l'istesso Danielle (11), che con nuovo vaticinio conserma l'istesso eccidio, ed usa pure la medessima voce Cestim, che già i Sertanta, e poi la Volgata, e S. Girolamo traducono similmente = Es venient super eos Trieres, & Romani = Questo è il vero tempo posteriore, che anco Danielle specissa: anzi siegue con più chiarezza, come nella Volgata si legge = & pollment Santsuarium fortindinis, & austrementa juge Sacrificium, & dabunt abominationem in desolationem = .

Queste cose le Prosezie non le adattano alla Grecia, nè ad Essa convengono, e si verissicano nel vero esterminio degli Ebrei, e nella presa di Gerusalemme, che si conduce sino a Tito Imperatore, che effettivamente distrusse Gerusalemme, e prosanò il Tempio, e l'Altare; nè può comprendersi come ci si voglia introdurre Popilio, e Alessandro Magno, che niente fecero di tutto ciò.

Nel detto Tito Imperatore si verificano tutte le altre circostanze vaticinate dai Profeti circa l'eccidio della Santa Città. Esso per superarla la fece cingere di alto muro incontro alla fua propria muraglia, e chiuse Gerusalemme dentro se stessa : e così si avverò l'altra Profezia predettale anco da S. Luca Cap. XIX. vers. 43. = 6 circundabunt te inimici tui vallo, & coangustabunt te undique = Verifichino (se possono farlo i contrari elusori) tutti questi Vaticini nel detto Popilio, e nel detto Alessandro, ed in altri per distrug. gere ogni Istoria, ed ogni Italica antichità, e per farci credere, che la parola Cethim significhi la Mácedonia, e la Grecia, o il Settentrione, o altri pretesi popolatori dell'Europa. Chi farà una rimazione di tutti gli Autori, che trattano questo punto d'Istoria tanto esfenziale, troverà, che la comune opinione dei primi, e dotti espositori altro non è, che Citthim voglia dire l'Italia. Così hanno sostenuto tutti i nostri Scrittori innanzi ai detti due ultimi Secoli a noi anteriori Cronisti, Istorici, e tutti. All'incontro l'altra opinione, che s'intenda per la Grecia è fresca, è falsa, ed è introdotta dai nostri intermedi, e specialmente Oltramontani, che prevenuti dallo studio, che ha avuto

<sup>(1)</sup> Daniel Cap. XI. verf. 30.

poi tanto corso di attribuir tutto alla Grecia, e di togliere quanto potevasi all'Italia, l'hanno interpetrata per la Grecia, o più precisamente per la Macedonia. Hanno stravolta l'istoria Sacra, e la profana; hanno soppressi, e sepolti nell'oblio cento, e cento Popoli Italici, e fatti, e Città potentissime, o al più qualificate per favolose. Favola ardiscono di chiamare la venuta d'Enea, e l'ahra d'Antenore in Italia, e tante altre cofe, che chi legge i vecchi autori, che di queste istesse cose sono pieni, ezeppi, s'inorridisce a sentirle. Si dee studiare per la verità, che non può raccogliersi altro, che dalla bocca dei detti yecchi autori, e non già per fare il bello spirito, o per produrre ciò, che ci piace, o ci è comodo. Così rispetto alla prefente questione, è un empietà il lasciare l'opinione antica, e sicura, fondata sopra tanti pasti della Scrittura, e sopra i primi, e più dotti interpetri, intelissimi inoltre delle prische tradizioni, per lasciarsi abbagliare dal Calmet, che per trovare Cerhim in Giecia cità il Grozio, e simili illustri nomi, i quali, o ciò non hanno detto, o ciò almeno non hanno profondamente esaminato, o se pure avessero imaginati questi studi, e questi principi, averebbero detto, e direbbero come noi diciamo, e proviamo. Seguitino pure gli Scioli a calunniarci, ed a chiamarci seguaci delle opinioni di Frat' Annio. Non hanno altro pretesto queste loro calunnie, se non che queste nostre verità sono troppo vecchie, perciò le chiamano, e in senso loro debbono essere, e favolose, e false, Ma non già in Frat' Annio sono sono date, ma nella Sacra Scrittura patente, e chiara, in Erodoto, in Tucidide, in Omero, ed in tutti quanti i vecchi Greci, e Latini manifesti, e letterali, che i detti Scioli per non confessare i loro errori, o non curano, o non intendono. Qualifichino pure d'impostori tutti quanti i nostri recenti, e dottissimi Scrittori di cose Etrusche, o dell'Italia antica, Buonarroti, Dempstero, Gori, Lami, Maffei, Mazzocchi, Passeri ed altri nostri dotti moderni, e me non dotto, ma veridico; ed anco nei detti due fecoli precedenti, calunnino in fimil guisa e Bocharr, e Vossio, e quegli altri pochi, che a questi importantissimi studi si sono appena affacciati, e contuttociò questa Japetica Colonia in Italia hanno sostenuta. Troveranno, e leggeranno in effi, che Saturno, e Giano sono i veri simboli di Noè, e che si verificano in Italia; che Japeto è in Italia, ed è il vero nostro progegeni.

nitore; che i finti Diluvi di Deucalione, e d'Ogige esprimono solamente il verissimo di Noò. Che i primi Italici scamparono con Japeto da questo Diluvio, e che perciò vissero col detto Japeto, e con Osaturno nel di lui Secolo dell' innocenza, che Secol d'oro chiamossi, e che questo su specialmente in Italia. Surroghino a queste verità i loro errori, e dicano, che noi descendiamo dal Setentrione, e dai Celti, e dai Germani, e da tutti, e in vari Secoli, e in tutti i Secoli con cento lingue, e con cento origini, che si distruggono fra di loro. Anacronismi, errori patenti, eccidio continuo di Gronologia, e d'Istoria sono il loro divertimento, ed il loro sullo sono, noi intanto con sempre nuove autorità diciamo, che Noò, o sia Giano, o Saturno non può essere, che col detto Mondo bambino (1).

Se mi si opporrà che in altri passi della Scrittura sembri, che questa parola Cerbim si pigli per la Grecia, io forse l'accorderò, benchè potrei anco negarlo, come dirassi in appresso. Ma se mai si avvererà, che si sia intesa per la Grecia, non sarà giammai nel suo vero, e primitivo fignificato, come quando Mosè ha voluto infegnarci la veramente prima popolazione dell'Occidente. Perchè in questo caso ha intesa necessariamente l'Italia, come si è detto, e provato. Ma siccome dall'Italia, e dai Pelasgi Tirreni si proseguirono in altre parti Occidentali quelle Colonie popolatrici, che in origine furono una fola Colonia Japetica, e Orientale, ma certamente Italica, così anco in altre parti, e anco in Grecia, che dai detti Tirreni Pelasgi su popolata (2), questo nome di Cethim si propagò, e si diffuse. Nè tralasciarono i Greci nella posteriore, e verissima loro potenza di adattarsi questo vecchio, ed illustre nome, come tanti altri per la loro jattanza se ne appropriatono. Ce lo attesta Giuseppe Ebreo, dicendo, che questo, ed altri vecchi nomi non fono di loro nasi-

con quel che fegue.

<sup>(1)</sup> Giovenal. Sat. 6.

<sup>(</sup>a) Le cofe, che sowo già provate nei primi due Tomi delle Origini Italiche si tralasitiano qui di comprovate. Onde questa asserpione si legga ivi stabilita, especialmente nel Tom. 1. nei tre Capitoli dei Pelassi.

nativamente, ma che fe li fono usurpati, e che queste appellazioni provengono dai di loro conditori (1), che fono i detti Pelasgi Tirreni. Ma dico inoltre, che csaminando attenramente tutto il contesto delle Sacre Carte, forse non è vero nemmeno, che in esse si trovi giammai, e nè anco posteriormente adattato alla Grecia questo nome di Ceshim. Tanti nostri recenti Scrittori, che per togliere all'Italia. come si è detto, questo, e tanti altri pregi, hanno lasciata la vera firada, e si sono abbandonati ai raziocini, e alle ctimologie per ingolfarsi in una selva di errori, sogliono magnificare il samoso passo dei Maccabei (2), che dice, che Alesandro Magno discendense, o promeniente dalla Terra di Cethim, essendo figlio di Filippo Macedone regnd il primo in Grecia. Ma queste parole (quando si prendano per antica provenienza, come esse importano ) non dicono, che Alessandro discenda di Grecia . La Scrittura dice egressus de serra Ceshim, e non già egreffus de Gracia, come le fanno dire i moderni. Se questo egressus vuol dire originaria discendenza, come in tale fignificato altrove la Scrittura adopra questa parola (3), non può mai intendersi per la Grecia, e si toglierebbe il senso a questo dis. corfo, e gli si farebbe dire, che Alessandro Greco figlio di Filippo Greco, regno il primo in Grecia, escito di Grecia = così pure se Ceshim fignificasse la Macedonia, come egualmente pretende qualche moderno (e si empiono i libri, e le librerie di tanti errori) farebbe una repetizione viziosa, che guasterebbe il senso del detto rac-

on-

<sup>(1)</sup> Ginseppe Ebreo Antiquis. Judaic. Lib. 1. cap. 6. = Dispersis passim propter diversitatem linguarum Coloniis ... Nec desuraus qui conscensis navobus ad babtani das Insilas traiterent - Porro gentium quadam adous servant derivatam a fuis cenditoribus appellationem, quadam mutaverunt. Nonnulla in samiliarem accolis consistent vocam serva vocem secial postistant alis nonneclature duboritas. 18 enim posterioribus saculis veterem locorum gloriam sibi unpraverunt, dam geutes nominibus sibi notis insgniunt i dumque tamquam ad suum jus attinerent mores quoque proprios in illos involunt. =

<sup>(2)</sup> Maccab. Lib. 1. Cap. 1. = Et fallum est postquam percussit Alexander Philippi Maccab, qui primus regnavit in Gracia egressus de Ferra Cethum, Darium Regem Perfaram. =

<sup>(3)</sup> Coi nel Cap. X della Geness die dei discententi di Came i de terra illa egressus est Assur, per denotare Genti, e generazioni diverse, e vennete, e così altrove siando le dette parole, egressus, egreditur, egressio.

conto; e fe le farebbe dire, = che Alessandro Macedone figlio di Filippo Macedone regno il primo in Grecia escito di Macedonia: = quafi che la Macedonia non fosse in Grecia. E così pure se volesse intenderli, che Alegandro per percuotere, e superare Dario Re di Perfia esci dalla Terra di Cethim, e volesse intendersi per la Grecia, perchè dono di averlo afferito Greco, o Macedone, e che regnò in Grecia, farebbe pure una firana repetizione quella parola escito di Grecia: mentre ognun vede, che dicendo, che abbia faperato Dario Re di Perfia (che vuol dire spogliatolo dei suoi Regni, come ognun sa) doveva necessariamente uscire fuori della Orecia. Ma siccome in questo luogo la Scrittura usa quella parola Cethim in senso generale, e posteriore, e significa l'Europa intiera, così bene s'intende, che Alegandro il grande efcito fuori dell' Europa, o di Cethim, batte in Afia Dario Re di Perfia, e lo spogliò dei suoi Regni. Così Cethim, che originariamente, e propriamente non vuol dite altro, che l'Italia, fecondariamente fignifica anco la Grecia, e cento altre Provincie, perchè fignifica l'Europa intiera. Questo è quell' altro, o quel fecondo fignificato, che oltre all'Italia ha dato la Scrittura alla detta parola, e allude all'intiera popolazione dell'Europa fatta da Jafet, e dai suoi figli, che per altio piima si stabilirono in Italia, e poi chiamarono Ceshim anco l'Europa tutta, e questa la chiamarono ancora la porzione di Jafet, e i confini di Jafet. Ne abbiamo il passo chiaro nel libro di Giuditta (1), ove dice, che Oloferne Generale di Nabucdonosor invase tutte le parti Occidentali dell'Asia e le oltrepasso, e arrivò fino ai confini di Jafet, cioè fino ai confini dell' Europa, che fu la vera porzione di Jafet; e che secondariamente fi chiamò Cethim tutta quanta. Ma non si chiamò già Cethim originariamente, perchè in questo caso torniamo a replicare, che Mosè quando ci ha additata ta veramente prima popolazione dell'Occidente, ed ha ufata la detta parola Ceshim, ha intefa unicamente l'Italia, così spiegata dalla Scrit-

<sup>(1)</sup> Judith Cap. II. = Vocavit Nahuedonosov Rex Olosernem Principem milisia sua, & dixit ei: egredre adversus omne Regnum Occidentis ... & prosettus est 1pse, & omns exercitus ... & transfivit Euphratem, & Melopotamiam ... usquequo perpeniatur ad Mare, & secupavit terminos ejus a Cilicia, usque ad sines sa secupavit terminos ejus a Cilicia, usque ad sines sa secupavit.

Scrittura, e da tutti i buoni, e vecchi interpetri. Nel Cap. X. della Genefi nomina Mosè tutti i figli di Jafet, e poco dopo pa ando ad un'altra generazione dice = Chus genuis Nembros. = Con lui pone il principio del Regno di Babilonia, e di tanti altri Popoli Cananei, e il fuo figlio Affur, o Nino, e la Monarchia Affiria, e dice così da Cesbim (mada Japeto) popolata l'Italia, perchè Cesbim la posseridè, e forse a tempo di Mosè si chiamava Cesbim, e così la chiama insieme con Balaam al detto Cap. 24. vers. 24. dei Numeri profimo, e noto, e competente ai figli di Jaset, come da Giavan, o da Jano, si dissero i Greci Jaonici, Javonici, e Jonici, e da Dodanim Dodona, ma tutti questi erano figli di Jaseto, che già prima aveva popolata l'Italia, e che con lui in Italia medesima erano stati; come col dotto Bochatt, e colle sue puntuali autorità abbiam provato.

Tanto balta per comprendere, che questo passo dei Maccabei si intenda come si vuole (purchè si intenda con qualche ragionevolezza) non vuol dire propriamente la Grecia, esprimendo, che Aleffandro efci di Ceebim per battere Dario Re di Perfia. E tanto più non fignifica la Grecia, se quelle parole = egressus de serra Ceshim = alludono all'antica discendenza di Alessandro, come è naturale, e come si è detto; perchè in questo caso torna a fignificare necessariamente l'Italia. Alessandro Magno sapeva, e sapevano gli altri Greci confusamente, che i prischi loro Ascendenti erano venuti d'Italia; ma dirlo non si doveva, anzi la gloria della posteriore Greca potenza esigeva, che si dicesse pomposamente, che il primo Uomo in Grecia era nato da se stesso, come Paufania afferma di uno per nome Pelasgo. e gli altri generalmente lo afferiscono Egialo (1), che per altro essere stata una medesima Persona, ed esfere stato probabilmente Giavan. o Dodanim, che d' Italia partiti con quella Colonia Japetica, già divenuta Pelasga, che vuol dire errante come Cicogne, si era per l' Eutopa diffusa. Questa verità, che i Greci generalmente occultano, e che per niente offusca la vera, e posteriore loro grandezza, si vede nelle Origini Italiche manifesta per tante, o tante confessioni dei Greci medesimi, ancorchè brevi, e tronche, e forzose, che il negarla Tom. III.

<sup>(1)</sup> Pedi Orig. Ital. Tom. 1. pag. 191. & feq.

garla in oggi, come da due secoli si è fatto, e si fa per voga, e per impeguo sempre cresciuto nei recenti Scrittori, mostra una troppo seassa lettura dei più vecchi, e dei più Classici autori. Si confessi per altrò, che la maggior parte, anco dei presenti eruditi, hanno abbracciate (anzi l'Italia tutta) ha abbracciate queste solenni verità; e fra questi si leggano sempre gli estratti del dottissimo Giovanni Lami, il quale (benchè al folito prevenuto dai correnti studj) repugnante parte la Origini Italiche, le chiamò sonoramente eseme verità, e dimostrazioni inconcusse. Così dicono i dotti. Ma per convincere gli Scioli, e gl'impegnati nei loro errori, vi vuole altro tempo, e vi vuole altra forza.

Alessandro adunque coll'istessa sua bocca ha confessato, ed ha detto, che i suoi Ascendenti erano Italici. Lo attesta Strabone (1), dicendoci, che negli anni appunto del detto Alessandro, nei quali il nome, e il Regno Etrusco declinavano all'ultima loro rovina, una Truppa di Predoni Etrusci, ed insieme Romani, si erano messi ad infestare i lidi dei Greci; ma che il grande Alessandro ridottigli in suo potere, con animo anco più grande li rimandò, e li donò ai Romani, con dir loro, che così faceva per l'antica affinità fra di loro, Non si cavilli questo passo (che si conferma da molti altri ) con dire che può essere, che i Romani, o che gl' Italici antichi discendessero dai Greci, come il solo Dionisio d'Alicarnasso equivocamente ha detto fra molte contradizioni, rivoltando l'istoria patente, e l'antica dicendenza dei Greci dagli Italici, e forzandosi a far credere la difcendenza degli Italici dai Greci. Il confronto di tutte le vecchie istorie ci mostra evidentemente, che i Tirreni Pelasgi popolarono la Grecia, nè verun punto di vecchia Istoria ci fa vedere, che la Grecia giammai abbia popolata l'Italia; e molto meno i Romani, fra i quali fresca era, e facilmente rammentabile ne sarebbe stata la memoria.

<sup>(1)</sup> Strab. Lib. P. pag. 156. = Juperioribus annis Romani Natves habebant, quibus cum Etroficis latrocinandi focietatem inibant, licet jam Romano fubjedi Imperio. Eas ob caufas Alexander antea, & Demetrius pofica miffis qui pradones in posifiatem redigerent, cos Romanis reddidtes incufatione fimul adjuncta, gratis quidem inquents fe eis douare corpora propter antiquam cum Gracis necessificationem.

moria. Ma Alessandro con quelle parole antiqua necessitudo si riferisce ai tempi antichissimi. Nessun Greco giammai in aria di conquistatore, e molto meno di popolatore ha invasa l'Italia, come gl'Italici anno invafa, e popolata la Grecia. Offerviamo l'Epoche alle quali malamente si attaccano i moderni, e troveremo sempre l'Italia popolata prima della Grecia, e che non si trova nessun greco invasore, o popolatore della Italia medesima. Non Deucalione, che come vedremo in breve trovò popolatissima, e potentissima l'Italia. Non Evandro, che con pochi seguaci della sua suga su accolto dagli Aborigeni in quel ristretto Paele, ove poi fu Roma, e che come Arcade, e originario Pelafgo fu ricevuto quafi come congiunto, e venerato per la di lui faviezza molto più, che pel suo regno a poche glebe ristretto (1). Non Enea, che protestandosi da se stesso Ita. lico, e discendente da Dardano Cortonese (2) su accolto dal Re Latino, come parente, e dal fangue Italico prodotto (3). Così Ercole ancora era Arcade e Pelasgo parimente, che venne in Italia, combattè con i Liguri, che ofarono contrastargli il passaggio delle Alpi, ma finalmente fu caro, e gradito dagli altri Italici (4); e l'Italia tutta anco al suo arrivo era popolatissima, e potentissima, e molto più vecchia della Grecia. Ercole trovò in Italia la religione già stabilita. Trovò i Sacerdoti Salii, che cantarono le di lui lodi (5), e que-

Tom. III.

Hinc illum Choriti Tyrrbena a fede profettum. E sel Lib. 3. Italiam quaro Patriam . . . . . . . . . . . . He nobis proprie fedes, hinc Dardanus ortus, Jafinfque Pater, genus a qua Principe noftrum .

<sup>(1)</sup> I'm Lib. I. in princ. = Evander, tumes profugus Peloponeso authoritate magis, quam imperio senebas loca =.

<sup>(2)</sup> Virg. Lib. 7. Dardanus extremas Phrygia penetratit ad urbes:

<sup>(3)</sup> Pirgil. Lib. 7. verf. = Dicite Dardanida = ove Servio aggiunge = ac fi diceres cognati = . Es al lib. 8. verf. = cognatique Patres = e qui pure Servio.

<sup>(4)</sup> Dionif. Lib. 1 pag. 33. = To Alpipav ... Ligurum gens magna, & bellicofa in transitu Alpium eum ( Herculem ) arcere ab ingressu Italia conata est .

<sup>(4)</sup> Virg. Eneid. Lib. 7. Tum Salii ad cantus incenfa altaria circum . . . . . . . . . qui carmine laudes Herculous, & facha ferunt . . . . . . .

fit Salj non furono, e non passarono in Grecia giammai (t); il che si osservi per non consondere al solito l'Epoche, el'Istoria, e si confermi, che anco i posteriori Salj di Francia surono prima in Italia, come di questi, e dei Volci, e dei Liguri, e di altri vecchi nomi Italici consessano alcuni buoni Francesi.

Altri più vecchi passaggi Greci fra di noi non possono addursi, nè possono giustificarsi colle remote istorie, come con queste si giustificano i nostri in Grecia. Anzi, e Tucidide (2), ed altri espressimente gli escludono dicendo, che fino ai tempi Trojani sono stati i Greci tanto imbecilli, ed impotenti, che hanno bensi sosserte le invassoni degli Esteri, ma che Esti non sono stati mai in grado di fare espedizione veruna, nè Terrestre, nè Maritima. I soli Pocesi, a tempo di Ciro, e di Arpago suo Generale, essendi arrischiati di affacciarsi la prima volta all'Italia, e in Corsica furono orrendamente battuti dai Tirreni, e cacciati dai nostri Lidi (3). Platone dice (4), che la prima vittoria dei veri Greci su quella di Maratona per terra, e poi quella di Salamina per Mare, e che allora propriamente si

(3) Erodot. Lib. 1. = Thoccufes autem... concesserum in Cyrnum (nempe corsicam)... commani sententia bellum in eos adornant Tyrrbeni, atque Cartholinenfes... Commisque navali pagna Phocenssibus Cadanea quadan contest valioria. Nam quadraginta naves illis perierunt, reliqua vigiuti contusti rostris falla inuestites.

(4) Plato in Menexezo in princ. Marfil. Ficin. interpret. = Ex boc intueri licet quanta illorum virtus fuerit; qui in Marathone barbarorum impetum fifituerent; cormaque (uperbiam domerumt. "Primi fane de barbarts triumpharunt. "Primam itaque palmam oratione illis tribuere decet, fetandam cero iis, qui circa falaminam, Artheminaque boffer pralio navalui vicerunt =.

<sup>(1)</sup> Poleni p.f. Crevium, & Cronov. Thefaur. Antiq. Grac. & Rom. Tom. XXX. p. 793.
(2) Tucidid. Lib. 1. in proom. Lucent. Valla interpr. = Earli apad me fidem prifice imbecillitatis. Gracie, boc quoque non minimum, quod ante Trojanum bellam conflat Graciam Helladem nihil communiter egifle. Ne ipfum boc nomen tota utique mini videtur habuifle .... Sed tum funt chylique gentis proprium, 1um Telefgieum ... Qui gitur tamquam Graci esfent, omnes, inter quorum Civitates commercium ejuldem lingua erat, possea uno vocati nomine, nihil ante Trojana tempora propret inopiam, o impermistum vita genus frequentes gerunti E pool sopra = Quippe nulla dum negociatione, nullo inter se citra sommatam commercio, vue terra, vel mari.... non pecunia copiam habeates, nec humum arboribus conserentes, utpote incertam quoties quis allus supervounen ausercia bit, qui prasperim munis carrent, & extimentes se quotidie vistum ubique adeptures, had gere pellobantur. =

verificò, che i foli Greci (perchè veri Greci, ed Ellenisti erano già divenuti) senza altri ajuti esterni trionfassero sopra i barbari. Sicchè nè Leghe, nè Patti antichi, nè Guerre possono addursi, per le quali sia verificabile veruna Greca invassone, o veruna Greca popolazione in Italia. Se gli Uezi, i Salmassi, i Meurssi, ed altri simili, e dotti autori hanno preteso con questi soli nomi di Deucalione, di Evandro, e d'Ercole di ripetere dalla Grecia la popolazione Italica, si tocchi con mano una volta la diversa direzione dei loro studi, con i quali si sono ingannati, o ci hanno ingannati, mentre tanta sistoria patente ci sa vedere popolatissima l'Italia innanzi a detti nomi, che dalla Grecia desumono.

Dunque Alessandro Magno, che ricordava ai Romani l'antica affinità (e tanto suonano quelle parole antiqua necessitudo, le quali non possono verificarsi, ne di patti, ne di leghe, che nei prischi secoli non sono, e non possono essere occorse fra i Greci, ed i Romani) ricordava in effetto la prisca congiunzione delle Colonie Italiche, e Japetiche in Grecia diffuse. E perciò sempre più vediamo, che quelle parole del primo Capitolo dei Maccabei = egressus de Terra Cethim = significano l'Italia, e non la Grecia, per cui s'improprierebbe molto il discorso, se quel fignificato volesse attribuirse. li. Ne si prenda per un racconto passeggiero, e inavveduto di Strabone questa sua afferzione, che Alessandro Magno fosse affine degli Italici, e dei Romani, il che come ho detto non può intendersi, che per una vecchissima, e comune discendenza fra di loro, Per molte altre vie si vede, che i Greci discendevano, e sapevano di discendere dagli Italici. Si leggano in dette Origini Italiche i Capitoli dei Pelasgi, ove questi si vedono i veri fondatori della Grecia, e parimente del Tempio, e dell'Oracolo Dodoneo, da essi eretto, e custodito, come si è detto, e che si chiamarono veri Tirreni dagli steffi Greci fino al tempo d'Inaco (1) anteriore di Deucalione, e proffimo ai tempi Babelici, oltre ai quali tempi non ardifce la Grecia di oltrepassare con i suoi savolosi racconti. Fino a quel tempo si chiamava-

<sup>(1)</sup> Sofocle presso Dionis. d'Alicarn. Lib. 1. = Luxue yeverop.... Inache pater... qui magnos bonores babes in Argivis Terris, Junonisque Collibus, & Tyrrhenis Pelasgis =:

no Tirreni, e Pelasgi Tirreni da Sosocle, Eschilo (1) aggiunge, che fino dal detto tempo esisteva il Tempio, e l'Oracolo Dodoneo, e che a questo mandava Inaco i suoi Aruspici per consultare con i Sacerdoti, o Sacerdotesse Pelasghe, o Tirrene, Allude anco a ciò Properzio (2), quando addita il commercio, che in materia di religione conservava il detto Inaco colle Matrone, o Sacerdoteffe Ausonie, confermando ancor Esso, che la diversità di questi nomi di Pelasgi, di Tirreni, e poi di Ausoni indicavano sempre un sol Popolo, e una gente medesima. Strabone conferma, che del detto Tempio Dodoneo i medesimi Pelasgi ne surono i fondatori (3); e che questi sono in effetto i Popoli più vecchi, e più potenti di Grecia; e che questi fono i veri Tirreni, perchè di Essi ne parla quando narra l'Istorie, e la Geografia d'Italia, e positivamente dell'antica Toscana; e perchè quando torna a doverne trattare, narrando i Pelasgi già in Grecia passati, si protesta di averno trattata a sua luogo, cioè quando ba parlato dei Tirreni (4), che erano gli originari e veri Pelasgi (5). Così un frammento di Mirfilio Leshio miracolofamente confervatoci da Dionisio d'Alicarnasso (6), e così cento altri vecchi autori, lungamente registrati in dette Origini Italiche, ci spiegano, che i Pelasgi non erano Greci, ne positivamente Pelasgi (cioè con un nome, che dopo un lungo foggiorno dei Tirreni in Grecia, si è poi confuso con i Greci ), ma che questi Pelasgi erano positivamente Tirreni. Così

Eschil. in Promet. Legat. vers. 660. = 'Oδ è; τè Πυτω... Pater Inachus misit Pribon, & Dodona aruspices =.

<sup>(2)</sup> Propert. Lib. 2. Eleg. 33.

Atque utinam Nilo pereant, que sacra repense, Mist Matronis Inachus Ausoniis = .

<sup>(3)</sup> Strabon, Lib. V. pag. 219. = Dodoneum Orgculum..... authore Ephoro a Pelagis conftruttum fuit = .

<sup>(4)</sup> Strabon d. Lib. V. = H. Pelassi omnium, qui in Greeia dominati sunt, antiquissimi dieuntur = O Lib. VII. pas. 319, = Ram Pelassi inter potentissimo Grecia Populos antiquissimi celebratur =.

<sup>(5)</sup> Strabon. Lib. III pag. 219. = De Pelafgis cum Tyrrhenam gentem exponebamus, fatis a nobis didum fuit = .

<sup>(6)</sup> Mirf. Leth. ex Dion. Alic. Lib. 1. pag. 19. = Ταῦτα δὲ Μυριλος ὁ Λεσβ'ός... Hac Mirfilus Lesbus totidem pane verbis tradit, quibus ego nunc, nifi quod non Pelafgos vocat cos, qui bac ficerunt, fed Tyrrbenos =.

un altro frammento di Stefano Bizzantino περὶ Δωθώνη de Dodone (1), ove fi conferma il Tempio Dodoneo fabricato dai Pelafgi in Tefprotia, e fra i Moloffi in Epiro, d'onde, e dagli Acarnani, e altri Tefproti traeva Alessandro Magno la sua origine.

Per cento altri versi si prova questa descendenza dei Greci dagli Italici, e questa comune affinità fra di loro. Gli Eraclidi erano d'una medessima provenienza con i Tirreni, e sino a tempo dei Lidi, e di Tirreno (che così dal Regno, che ottenne in Tirrenia denominossi) si riconoscevano affini con i Tirreni, e da un comune stipite derivanti (2). I Frigj (3) erano Pelasgi, e per conseguenza Tirreni, e tali li chiama Virgilio per bocca di Didone, e di Enea, e tale si chiama l'istesso Enea, e positivamente Italico, e Cortonese (4). I Galati, e gli Acarnani rammentavano ai Romani la comune assimità, e discendenza, e la spiegavano con chiarezza, cioè, che non già i Galati avessero generati i Romani, il che era troppo recente, e facilmente reperibile; ma bensì, che i Romani (che vuol dire i vec-

chi

(3) Virgil. Eneid. Lib. I.

Tempore jam ex illo casus mihi cognitus urbis Trojana, nomenque tuum, rezesque Pelasgi.

Così Didone dice ad Enea circa ai Re di Frigia ascendenti di lui.

Italiam quaro Patriam, & genus a Jove fummum.

e nel Lib. 7. . . . . . . bis ortus ut agris
Dardanus extremas Phrygia penetravit ad Urbes

Hinc illum Chorithi Tyrrhena ab fede profettum.

e nel Lib. 3. Italiam dixisse Ducis de nomine gentem: He nobis propria sedes, hinc Dardanus ortus, Jassusque Pater genus a quo Principe nostrum.

Aufonias . . . . Chorithum, terrasque require

<sup>(1)</sup> Quesso frammento è nel Tom. XIX. del Tespro del Grevio, e Gronovio o sin nel Tomo VIII. del detto Gronovio pez, 274. Combina Plutarco in Alessandro in princi.
(2) Rispetto ai Lidi si, ricava da Erodoto Lib. 1. in princip. = Cum ante Argonem, qui in ea Regione (Lidia) regnaverant, sussent roma le Lido. . . . Ab bis succedentes Heraclide imperium ex Oraculo adapti sunt Jardane ancilla, & Heracle genit = E rispetto ai Tirreni si ricava da Strebone Lib. V. pag. 147. = Tyrrheni . . a Tyrrheno Aits, silo, qui ex Lidia Colnos bane in regionem (Tustium) seculo di traditur dimissi = Pedi Origini. Italiche Tom. I. pag. 390.

chi Italici, e i prischi Pelasgi Tirreni ) avevano generati i Galati suddetti(1). Questi Acarnani o Epiroti dai quali più positivamente discendeva Alessandro Magno, e che tanto si gloriavano di derivare dai Romani, [ che vuol, dire dai prischi Italici ]; quetti Acarnani, dico, erano gl'istessi nei tempi più antichi, che i Lelegi, o Locri, e che i Cari (2), e questi da Strabone, o da altri abbiam sentito più volte. che erano i primitivi Pelafgi, e Ftioti popolatori della Grecia. Onde se gli Acarnani, e i Galati dicevano di discendere dai Romani, cioè dagli Italici, eppure gli Acarnani, e i Galati erano Pelasgi, si veda per quanti versi si conferma, che i Pelasgi Italici popolarono la Grecia. Più volte parimente abbiamo detto, e provato, che questi Pelasgi, che in Grecia sortirono subalternamente i detti nomi, e molti altri, derivarono dall'Italia, e positivamente dalla Tirrenia (3), Tucidide più chiaramente chiama questi Pelasgi Tirreni affatto (4). Dionisio Lib. 1. pag. 20. rendendo la ragione perchè questi Pelasgi si chiamassero Tirneni anco in Grecia, dice = perchè in antico dalla Tirrenia erano partiti = , & in memoriam antiqui generis, & regionis, e qua olim emigrarune. Et alla pag. 23. detto Lib. 1. rendendo parimente la ragione, perchè i Pelasgi di Cortona parlassero l'istessa lingua dei Pelasgi di Grecia, e dei Placiani dell' Ellesponto, e di altri popoli con i sopraddetti vocaboli chiamati, dice = Non vi maravigliate, che i Pelasgi di Cortona parlino l'istessa lingua dei Pelasgi di

(1) Grevio e Gronou, Tom. XXIII., o fia Tom. XI. pag. 9. del detto Gronov. Tefore delle Antichità Greche, e Rom., ove ciò si legge e si prova con un Frammento di Dicearco illustrato da Enrico Stefano.

<sup>(2)</sup> Diod. Sic. de antiq. geft. Lib. 6. Cap. de Galatia, & Galatis = Hac a pluribus nationibus incolisur. . . . . Harum gens una erga Romanos & que ad bauc ufque atatem manavit, affinitatem, amicitiamque conservat = Tutto ciò spiega il sopracitato passo di Strabone, e di altri, dove Alessandro Magno si dichiara affine dei Romani = .

<sup>(3)</sup> Gronov. d. Tom. XXIII. o sia XI. pag. 7. Πελάτγοι Κρεστικον έθνος .... Pelassi Chresticon (seu Chrestonicum) genus = : E parla di Crestona, o Cortona Italica e non di Tracia, come si spiega con Erodoto Lib. 2., che parlando di questi islessi Pelassi diffusi anco in Grecia gli colloca in Cortona, o Crestona in Umbria prope Tyrrhenos. (4) Tucidid. Lib. 4. pag. 325, \(\sigma\) Sunt ex illis Tyrrhenis, qui Lemnum olive, Athenalym incolurum = \(\sigma\)

Tracia, e di Grecia, perchè tutti sono l'istessa gente = utrique a Pelafgis oriundi funt, e dell'iftessa lingua, e dell'iftesso genere comune agli uni, ed agli altri parla anco il detto Erodoto nel passo qui sopra addotto. Posta una sì chiara diffusione del genere Italico in Grecia, e in tante altre provincie d'Europa, e posto, che Alessandro Magno nel detto passo di Strabone confessava, e in quel caso rinfacciava ai Romani la comune affinità fra di loro, qual dubbio resta adunque, che la Scrittura anco in questo Capitolo dei Maccabei prenda la parola Citthim per l'Italia, e non mai per la Grecia?

Spiegato così questo passo della Scrittura, credo, che nella Scrittura medesima non se ne troverà verun altro da poterlo adattate alla Grecia, come i nostri moderni hanno preteso per Greca illusione, e per genio invecchiato di stravolgere ogni principio Istorico, ed ogni prisca memoria. Perchè non vi ha dubbio, che se si esce di strada fino da questo primo ingresso, non vi è più modo di rientrarvi; si perde ogni traccia; si confondono l'epoche; ne tocca ancora la vecchia Geografia, e si pongono in eterna obblivione cento nomi Italici, e Popoli potentissimi, e si confondono ancora i principi delle Arti, e delle scienze, come a suo luogo si è detto, e dirassi; ancorchè per sostenere i corsi errori si adducessero i nomi più rispettabili, che i nostri moderni secoli abbiano prodotti.

Il detto Alessandro si trova altrove nella Scrittura chiamato Re di Giavan (1), e promiscuamente ancora Re di Grecia, ma non mai Re di Ceebim, come bene offerva il detto Bochart (2). E come mai poteva la Scrittura chiamarlo Re di Ceshim se ha il suo nome giustamente adattato di Re di Giavan, che significa veramente la Grecia? Eppure il Calmet (3), non bastandoli una tale discretiva, replica, che una espressione può stare insieme coll'altra, perchè se lo chiamasse Re di Cesbim, vorcebbe dire Re di Macedonia, e chiamandolo Re di Giavan intende della Grecia in generale, come anco in oggi Tom. III.

(3) Caimet Comment. in Genef. Cap. X.

<sup>(1)</sup> Daniel Cap. 8. verf. 21. cit. dal Bochart Geog. Sac. Lib. 3. Cap. 3. P. 175. Hine eft quod Alexandrum Daniel Cap. 8. verf. 21. appellat Regem favan = . (2) Bochart Prefat. in Phaleg. circa med. = Javan effe Graciam, & Macedoniam ex Daniele potissimum , qui Alexandri gesta describis Cap. 8. sub nomine Regis Javan = .

molti Re, ed il Monarca delle Spagne può dirsi tale, e insieme più specificamente può dirsi Re di Cassigia, o di Aragona, o di altri Regni. Ma ciò pottà dirsi in qualche Diploma, o Inscrizione, o Medaglia, o sia in qualche pomposa numerazione di Titoli, e degli Stati, che convenga fare di questi potenti Monarchi; ma un Istorico, e un giusto narratore, che dee esporre il vero, e proprio nome, non fara giammai cosi; e nemmeno i vecchi istorici anno così chiamati i Re di Persia, di Lidia, e di Assiria, che sempre tali, e non mai con i Titoli dei Regni subalterni gli hanno denominati. Ma cessa, e svanisce questa sottile distinzione, perchè la Scrittura chiama bensì Alessandro Re di Giavan, ma non già Re di Cethim, se non si vuole seguitare ad alterare il senso, e le parole di tutti gl'Istorici.

Il Bochart (1), che forse più degli altri in queste ricerche si approsondò, serma anco altrove, che Giavan voglia dire la Grecia, e che Cestim voglia dire l'Italia; anzi si vede che questo è uno dei principali assunti dei dotti suoi libri, sermando, e sostenendo anco altrove, che Cestim è l'Italia, e che non può mai verisscassi si Grecia, nè in Gilicia, nè altrove (2). Ferma inoltre di più, che anco secondo i primi Interpreti Giavan signissicò la Macedonia, ed i Popoli a Lei vicini, che hanno il Mare Jonio, che li bagna, e poi signissicò

anco-

(x) Bribart Cegraf, Sac. in Prefat, S. Teritus eff de Japtete cujus, filios in Asa, Mediam, Iberiam... in Europa Thraciam, Graciam, stilpaniam, Galliam, & Italiam occupalfe probamus; tis rejetits, qui illum intra limites anguliores coherent; Robadanim esfe Rhodios volunt, & Cethim Cyprum, nhi Crhimm, & Tharsis, & Ciliciam & Si offertu la continua diferetiva, the softiem il detto Bechart, spiezando sempre anco altrove, che è vero, che i sessi aphet popolarono il resladelle Europa, cioè la Gallia, la Crecia, e l'altre Provincie Europee; ma che vero evadmente, che il di loro Padre, cioè Jafet, popolò direttamente l'Italia,

e primitivamente = .

<sup>(1)</sup> Bebart in Prefat. p. 3., & in Chanaan Lib. 1. Cap. 31. pag. 636, & in Theleg Lib. 3. Cap. 3. p. 174. = Quominus Jonum nomen referatur ad Javan, qua
Jofephi fententia eff... Sed his commodum Jefe offert Jon filius, Japhet. Nam vocalibur, ademptis Hebraum utroque modo potest legi. Graci interpretes legentus
Lawa Javan. Indei inquam Jones dilli, qui Homero Jaones... Interim Homeri
Lawa yavan. Indei inquam Jones dilli, qui Homero Jaones... Interim Homeri
Lawa maxime accedit ad Javan... Matedoniam etiam buc pertinuisse, cum vicinis
gentibus, quod Jonium appellatur. Mare illis obtemptum. Proinde Chaldai interpretes pro Javan hadens Macedoniam.... Uno verbo ad Macedones, & plerosque Gracos qui juxta Scholiassen Matedoniam... Uno verbo ad Macedones, & plerosque Gracos qui juxta Scholiassen. Masedoniam... Valorue rue Enrivae l'uvae,
y, Bayegan eradove — Omnes Greeces Jonas barbait appellabant =...

## image

available

not

Così Virgilio (1), e così Ovidio (2), e tanti altri, che lo pongono fra i Giganti, e forse il primo fra i Giganti medesimi, come lo pone Suida (3). Questa è la frase, con cui chiamavansi i primi, e superbi abitatori del Mondo, e così S. Giovan Grisostomo in Genesi chiama Gigante anco Nembrot = Nembrot gigas = e il Bochart Lib. 1. Cap. 1. pag. 10. Gigas θεομάχον, cioè ribelle, o combattente con Dio. Per togliere al possibile tanti equivoci, nei quali si cade in oggi quasi vo-Sontariamente, si offervi, che Jafet (e molto più Saiurno, e Giano) si trovano nei vecchi autori espressamente posti nel principio del Mondo, e non a tempo d'Enea, come per imbrogliare il tutto dicono alcuni in oggi, non senza studiato artifizio (4). In Luciano dice di se stesso Saturno, cacciato da Giove, che se ne passa una vita felice lungi dagli Uomini in compaguia di Japeto, e degli altri Numi a se contemporanei (5); e che talvolta rammenta ai Mortali il secol d'Oro, e quella vita beata, che Esso spargeva in terra in compagnia di Japeto, Cosi si osservano l' Epoche, altrimenti si guastano orrendamente. Sempre descrivono Japeto per l'Uomo più antico del Mondo. Il detto Luciano per dire, che Amore, e Cupido è nato col Mondo medesimo, sa rinsacciare a lui per bocca di Giove, che esso è più vecchio di Japeto (6). Perchè Giove istesso, nel senso dei profani Autori, Padre di Japeto, aveva provate cento volte le saette d'Amore. Si offervi quanti, e quanti, non solo Poeti, ma anco Istorici, e Oratori rammentino questo Japeto, che alcuni strani oppositori ricono-(cono

(3) Suida in voce = Japetus =.

(4) Bardetti pag. 139. e 148., e altrove.

<sup>(1)</sup> Virgil. Georgic. Lib. 1. Coeumque Japetumque creat, sevumque Typhoea.

<sup>(2)</sup> Ovid. Metam. Lib. V. Tu quoque Japetide non bos adhibendus ad usus.

<sup>(5)</sup> Luciano Saturnalia pag. 933. edit. Basilea = Sed senilem hanc (ego Saturnut) ac jucundissimam dego vitam meracius bibens neltar; atque interim cum Japito, reliquisque aqualibus Diis confabulans ..... ut mortalibus in memoriam reducam cujufmodi fuerit me regnante vita, cum citra fe mentem, citraque Grationem cuntta illis pervenirent = .

<sup>(6)</sup> Luciano in Dialogo Cupidinis, & Jovis in principio = συ παίδιον ω 'Γρώς, ως αρχαίστερος εί πολύ τθ 'Ιαπετό: Tu parve puer Cupido, qui multo antiquior es Japeto = e lo replica spesso altrove = .

scono solamente per poetico, e favoloso. Onde con ragione segue il Bochart in altri paffi, nei quali la predetta voce di Cethim si trova, come in Ezechielle (1), e parimente la traduce per l'Italia, e quegli alberi atti alla fabbricazione delle Navi, e trasportati da Cerbim, e additati dal detto Ezechielle, dice, che s'intendono degli Alberi Iralici, e precisamente del Busso, che nasce in Corsica . Seguo i detti illustri esempi del Bochart, del Vossio, e d'altri, e non sono io il primo inventore di queste opinioni fondate su i passi precisi della Scrittura, perchè anco cogli autori profani essi fostengono, che Giano, e che Saturno effendo simboli univoci, ed espressivi di Noè, questi si verificano in Italia, e non altrove. Plutarco (2) dice espressamente Saturno venuto in Italia per Mare; e ciò si osservi specialmente in confronto delle odierne visioni, che sostengono innanzi a Deucalione non esservi state Navigazioni, particolarmente in Italia. Plutarco (3) istesso ratifica altrove le dette Italiche navigazioni antichissime. Macrobio dice altrettanto di Giano (4). Lo ratifica Verrio Flacco, o chi sia l'autore dell'Origine della Gente Romana (5). Macrobio lo replica rispetto all'uno, e all'altro, o sia rispetto a Giano, ed a Saturno (6). Lo conferma Virgilio, ed Ovidio (7). Plato.

(1) Bochart in Chanaan Lib. 1. cap. 31. pag. 626. fopra il Cap. 27. d'Exechielle = Buxus, & transtra navium petitur ex Insulis Citthim, ideft Italicis, in quorum numero est Corsica, ubi Buxum crassissimam, & pulcherrimam scimus ex Plinio = Et in Prafatione pag. 3.

(2) Plutarco in Pounaixois = 'lane Sixebrorov sinora.... Jani bifrontem imaginem. Ab altera navigii puppim , aut proram insculptam in honorem Saturni , qui nave in Italiam trajecerat = .

(3) Plutare, ivi = Quippe Janus etiam, & Evander, & Aeneas mari in Italiam appulerunt = .

(4) Macrob. Saturnal. Lib. 1. Cap. 7. = Regionem istam, qua nunc vocatur Italia; Regno Janus obtinuit = & al Cap. 8., e 9.

(5) Verr. Flace. Orig. Gent. Rom. = Quippe primus in Italiam creditur venisse Saturnus = .

(6) Macrob. in Cap. 8., & 9.

(7) Virg. Lib. 8. = Primus ab actereo venit Saturnus Olimpo = con ciò che siegue =. Ovid. Fastor. Lib. 1.

> Et bona posteritas puppim signavit in are Hofpitis adventum testificata fui. Caussa ratis supereft . Tuscum rate venit in Amnem .

ne, Dionisio d'Alicarnasso, e tanti, e tanti altri da noi addotti comprovano il secolo di Saturno accaduto in Italia (1); e il detto Giano, e il detto Saturno, e il detto Japeto in Italia, e non in Grecia, e non in Francia, e non in Germania, e non nel Settentrione, nè altrove. Onde il detto Bochart invincibilmente sossiene, che Japeto è il diretto popolatore degli Italici, e che la detta parola Cesbim nella sola Italia si verissica (2).

Questa dotta, e vera spiegazione del Bochart, e d'altri riscontra esattamente con ciò, che dicono i vecchi autori, perchè anco nel citato Giuseppe Ebreo si trova, che Giavan su in Grecia (come altri figli di Japeto furono altrove, e popolarono altre Province) che Cethim ancora fu in Grecia, e che politivamente fu in Cipro (3), e che impressero i loro nomi ovunque passarono; ma spiega in somma, che fu la seconda popolazione nel resto di Europa, o sia, su una continuazione della prima Japetica, e Italica Colonia, che poi feceso i detti Figli, e Nipoti da Jafet; ancorche si chiamasse anco questa Popolazione Japetica, perchè Japeto la prima, e vera Popolazione recò in Italia; e spiega parimente, che i detti nomi Cethim, e Giavan F se mai sono convenuti alla Grecia, come al certo gli è convenuto quello di Giavan I sono convenuti solamente nei tempi posteriori, e per usurpazione dei detti Greci, e che Japetica fu la detta Popolazione, ancorchè fatta dai detti Figli, e Nipoti di Japeto, che da tante prove apparisce aver popolata l'Italia (4). Il Vossio, che in questo argomento ai suoi studi più confacente, e però in esso si profondo più di altri nostri moderni, che non hanno per niente penetrate queste

veri-

(a) Bochart in Geograph. Sac. feu in Thaleg Lib. 1. Cap. 1., e ſpeffo altrove. (3) Gioleppe Ebrec Lib. 1. Cap. 8. = Tor gentes Japheti filit fant influtte.... Cethimus Infulam occupavit tunc Chetimam, nune Cyprum. Quo ſaclium est tum flusias omnes, tum pleraque loca maritima Hebret gentili voce Cethim significant... Tor gentium furer principes Japheti siti nepotefque.

(4) Giuseppe Ebreo Antiq. Hebraic. Lib. 1. Cap. 6. = Porro Gentium quadam adhuc servant derivatam a suis conditoribus appellationem...... Gracis possissimum talis nomenclatura authoribus. Hi enim posserioribus saculis veterem locorum gloriam ulurpavenus. = Et d. Lib, 1. Cap. 8.

<sup>(1)</sup> Dionif, d'Alic. Lib. 1, pag. 28. 

Saturnum in bac terra (Italia) ante Jovens imperium babuiste, decantatamque illam sub Saturno vitam omnibus bonis affluentem, numquam albi magit, quam apad ipfo. (Italia) floruiste = .

verità, chiarifimamente riconosce in Italia questa prima Colonia Japetica, e che Cethim sia l'Italia, giusta il vero senso della Scrittura (t). Così ancora Natale Alessandro [2], ed altri. Molto più oppongo tutto il contesto dei prosani Scrittori, che Giano raffigurano, e lo descrivono con i simboli univoci di Noè, e colla faccia bicipite, e colla Nave, o sia coll'Arca dal Diluvio universale scampata (3). Anco più descrivono in Italia Japeto espressamente, e senata univazione di nome lo chiamano il primo nostro Genitore, e il Capo, e l'origine di noi altri Italici (4). Japeto si trasforma, e si raffigura nel savoloso Nettuno, ma in Italia (5). Japeto, ma in Italia, si dice il primo Nume, e il primo nostro Genitore, come si è veduto, e vedrassi. Japetiche per lui si sono dette, e la Japigia, o

<sup>(1)</sup> Poss. de Orig. & Progr. Idolol. Lib. 1. Cap. XP. = Quomodo vero multi erant sowes, ita & Reptunni multi: quorum antiquisimus mibi unus ex Noachi shiis videtur. Nam voltu in Saturno Noe, ita in virbus Saturni liberis, qui Mundi imperium divissse diamini in Saturno Noe, ita in virbus Saturni liberis, qui Mundi imperium divisso diamini com divina se progenies Septemetrionalis, & Orientalis Asia; Chami autem sirpi ssa Maridionalis; cam Assira cessis ita sapeto obsigere Maris Mediterranti sussa. Sa Ornitens Europea... Hane esse causam existimo, cur Neptunnum, qua sapetum interpretor... = Et Lib. 1. Cap. 18. = De Jano ea sso pointo buto esse Noe. Favet vue cabulum, quod vicinum ess voci sin, ides Prinum, Craci dixere vuv.... Noe vunum reperisse... Janus singitur bissons, quod & prinorm aderiti mundam, or illum post Diluvium. Item quod Latium (ubi Janum entum esse constat sude & parti veteris, Rome nomen erat Janiculi) Oenotria tellus vocabatur. Ovursus enim ab vuve, vinum =:

<sup>(2)</sup> Natal. Alessan, Histor. Eccles. vet. Testam. Tom. 1. Art. 4. Proposit. unica circa fin. S. Cethim.

<sup>(4)</sup> Oraz. Carm. Lib. 1. Ode 3. = Andax Japheti Genus = Verr. Flace. Argon. Lib. 1. = Japeti post bella trucis, Phlegraque labores = .

<sup>(5)</sup> Bochart Geograf. Sac. Lib. 1. pag. 9. e 13.

Japezia, e il Corso Japodico, ed altre Provincie, e luoghi Italici. Si oppone (3) in contrario, che dal trovarsi in Giano, ed in Saturno i simboli, e gli attributi di Noè, non ne siegue perciò, che Noè sia stato in Italia. Ma basta che da questi oppositori non si possa almeno negare Japeto in Italia, benche ogni riscontro porti, che vi sia stato anco Noe; perche quei profani autori, che voi confessate, che descrivono in Giano, ed in Saturno i veri attributi, e fatti di Noe, questi istessi li descrivono in Italia precisamente accaduti. Dunque in Saturno, e in Giano descrivono precisamente Noè in Italia . L'allontanarsi da questo principio è l'istesso che il voler consondere non già la fola origine Italica, e la Greca, ma quella di tutta l' Europa. Perchè torna sempre il discorso, che se le prime emigrazioni Europee, non si prendono da questo punto, e per questa, linea, è l'istello che il voler tramutare i tempi, ed il tutto; come forse attificiosamente si è satto da molti per togliere la sua vera antichità all'Italia, conculcandosi così la Scrittura chiarissima, e l'istoria profana. Ma senza accorgersene l'hanno tolta ancora a tutti gli altri regni d'Europa, che nell'abbassamento di questa epoca Italica perdono, ovvero abbassano ancor essi, e necessariamente, e molto più il di loro principio, come altrove si dimostra.

I primi Scritti di Grecia, purchè siano antichissimi, gli vediamo pur anco Etruschi affatto. Anzi se con giusto criterio si distinguano i tempi, ed i secoli, non si trova, e non si ètrovato verun monumento scritto in Grecia (ma che sia sempre antichissimo) che non sia scritto in Etrusco, e all'Orientale; mentre all'incontro i detti Greci monumenti scritti nei tempi posteriori si trovano, e sono sem-

pre

<sup>(3)</sup> Bardetti pag. Il. Art. Pl. est dice = Questa compassionevole persuasione, che essendia siano, verbigrazia, ed a Saturno parecchie cose di Noè appropriate dagli Scrittori, si debba però asservica che noè si in Italia, come si asservica con este si surno, e Giano. A Saturno, secondo alcuni, estato perciò crederà mai, che Mosè, cd Abramo si Giano qualcuno di Mosè. Chi ha trovati in Saturno, e Giano boote, ed Abramo il Bardetti fra i nomi rispentabili cita l'Uexio. Ma chi uno sa, che l'Uexio fa cento ottime cose, ne ba deve alcune non sossimila per volere il tutto attribuire al suo bote, e trasformarlo in tutti. Num, e in tutti sil Evet.

pre di vero Greco, come dopo la mutazione dello scritto, e della antica lingua di Grecia, che fece Pronapide il Maestro d'Omero, accadde, e di Pelasga, e di Etrusca lingua qual'era da principio, divenne poi Greca affatto quale è presentemente. La Colonna, ed iscrizione Sigea (1), che primo diede in luce il Chiful, per suo proprio attestato è scritta con caratteri Etrusci o simili a questi, che erano anco Pelasgi. L'inscrizione Deliaca; il Marmo Sanvicense, che è in Oxfort (2); la Lamina di Bronzo bustrofeda del Marchese Maffei ; la Colonnetta del Musco Nani di Venezia portata di Grecia, si dicono, ed appariscono con Caratteri agli Etrusci similissimi. L'istessa medaglia antichissima d'Atene detta il Γλανέ, e che dai dotti si riferisce ai tempi di Teseo, anzi si dice da Lui battuta, è scritta affatto all'Orientale, e all'Etrusca. Così sono le Gemme antichissime intagliate, quali sono i cinque Eroi Tebani incisi nella Gemma, o Sarda Ansidejana, il Tideo del Re di Prussia, il Perseo del Canonico Sellari, o sia dell'Accademia di Cortona, altro Scarabeo, che io conservo esprimente l' Eroe Lifandro, e tutti questi, e varj altri Monumenti scritti, che si scavino in Grecia, o presso a Troja, o al detto Promontorio Sigeo, o in quella parte, che Asia minore, o Asia Europea si appella, sono scritti in Etrusco, o Pelasgo. Talchè non solo i Monumenti ci mostrano, che la Grecia ebbe da noi l'origine, e la lingua, ed i Sacri Riti, e le Arti, e le scienze; ma ce lo dicono sonoramente tutti i Greci, e vecchi Scrittori (eccettuato il folo Dionisio d'Alicarnasso da noi spiegato, e convinto per mezzo di tutti gli altri Greci tanto a lui anteriori, che posteriori) che tutti unisormemente ci dicono la Grecia popolata, e primitivamente ammaestrata dai Pelasgi Tirreni. Ma un fanatismo Greco annidatosi fra di noi, o sia qualunque altra diversa direzione dei nostri studi, pare, che le glorie d'Italia, e antiche, e presenti voglia estinguere affatto; e tanti passi letteralissimi da noi addotti dei vecchi Greci vuol, che si saltino, e non si curino, e vuol che si prendano quei soli, che equivocamente pare, che dicano il contrario, perchè non accettando anco i nostri, e non conciliandoli, non s'intendono, e non si sanno nè gli uni, nè gli altri. Tom III.

(1) Chiful. Antiquitatos Afiatica christianam aram antecedentes super Columna Szgaa.
(2) Veds Orig. Ital. Tom. 2. pag. 5.

Sicchè è manisesto, e lo sarà sempre più, che in noi si verisca la detta prima Colonia Japetica, e che perciò siamo noi Orientali, ed Ebrei, come anco i primi nostri Caratteri Etrusci, e all'Orientale, e cento altri riscontri Istorici evidentemente dimostrano. In ciò sono uniformi in sostanza (salve alcune loro discordie verbali, o nelle interpetrazioni di alcune voci pretele derivate dal Greco, o dall'Ebreo) e il Dempstero, e il Buonarroti, e il Goti, e il Massici, e il Mazzocchi, e Matteo Egizio nei Baccanali, e il Lami, e ultimamente ancorio, e molti altri nostri Scrittori di cose Italiche. Questa è quella necessaria Cronologia, che il tutto spiega, e che si ricava dalla Scritura, e da tutti gli autori profani, e dal detto Giuseppe Ebreo, dichiarando espressamente, che questi nomi primitivi sono passati agli altri Regni posserioribus saculis, e che i medesimi momi non sono innati dei Greci, ma che gli sono provenni dai loro Condisori, che surono i primi Pelassi; fra i quali si verisca, che vi sosse anco Giavan,

Combinano perciò gli antichi Autori, e combina Omero (t), che fra i Popoli primitivi di Grecia nomina 'luóres, che il Bochart, e il Vossio altrove addotti hanno intesi per Pelasgi, e non già per Sidonj, no per Egizi, come alcuni ignari della Storia, e delle Frassi Omeriche in oggi hanno preteso. Questi 'luòves, Jaones, che da Strabone (2) sono chiamati anco Aones, e li pone per primi abitatori della Beozia, e di tutto ciò, che poi Jonia si disso. Questi sono quei primi Pelasgi (0 πελάργοι, e vagabondi erranti) che dall'Italia partiti andavano disseminando quella prima Orientale Colonia, che riempiè l' Europa intiera (3). Anco i dotti nostri moderni riconoscono, ed attestano questa originaria discendenza. Il Vossio (4) la riferisce

(1) Omer. Iliad. Lib. 13. Verf. 685.

(3) V di Orig. Italic. Tom. I. nei Capitoli dei Pelasgi.

<sup>(1)</sup> Strabon. Lib. 7. pag. 21g. = Ipsam vero Boetiam Aones, ac Tembryces, & Hantes (tenuerunt) quaque nunc sonia dictur, totam eam Cares, & Leleges tenuerunt, quos cum Jones expulsion = .

a Giano, che lo spiega per Noè, e lo pone prima in Italia, giacchè il di lui nome Ebraico Jain vuol dir Vino, quasi Vinifero, e piantatore della Vigna, e del Vino, che i Greci disfero 'Onze, onde 'O. ursia Euorria l'Italia; e perciò Jonico si chiama il mare, che è fralla Grecia, e l'Italia. Ma poi conclude, che ancorchè la Jonia di Grecia, e i Popoli Jonici discendano da Giavan, e perciò Javonici, o Jonici siansi detti, contuttociò da Giavon, e dal suo figlio Japeto, o da Giavan figlio di questo più propriamente chiamar si possono, e che i Toschi dagli Asiatici, e i Latini dai Toschi, o dagli Albani, o dagli Osci ebbero il tutto, perchè Noè in fine su il sonte, e il capo di tutti, e il suo siglio Japeto fu il capo di tutti gli Europei (1). E così di nuovo il non mai abbalianza lodato Bochart (2)

Tutto ciò prova, che il nome di Cerbim, in quanto che esprime la prima popolazione Japetica, non è mai convenuto a veruno altro Regno d'Europa, e nemmeno alla Macedonia, nè alla Grecia in generale, e che la contraria asserzione è nata di fresco nella bocca dei Moderni nostri autori, e ne hanno ripiene le Biblioteche, come di mille altre provenienze, e sondazioni Greche fra di noi, che ora svaniscono, se attentamente osserviamo i vecchi libri; mentre il detto Giuseppe Ebreo chiaramente attesta, che se questa voce, ed altre simili antichissme si sentino estesa altri Popoli, o Regni, ciò è accaduto nei secoli poseriori con somma improprietà, e per mera usur pazione dei Greci.

Ai Romani per altro si vede adattata dalla Scrittura nei detti Secoli posteriori, perchè i Romani sono Italici, e discendenti, e conquistatori, ed eredi, per così dire, di quei primi, ai quali questa parola genuinamente conviene. Così leggiamo in Danielle, e nell'addotto nuovo vaticinio, che esso pronunciò circa al predetto totale ecdicio degli Ebrei (3). Ma gli altri passi della Scrittura anco più chiatom. Hi.

<sup>(1)</sup> voss. de Orig. idolol. Lib. 1. Cap. 18. 
— Quamquam, nec fortasse opus est recurrere ad Grecos; modo Latini a Tuscis Tusci ab Astaticis boc nomen acceperint. Quacturaque enim Sacra habuere Romani, ea vel habuere ab Albanis, qui Phregibus criundi, vol. ab Osca Sabinorum gente —.

<sup>(2)</sup> Bochart in Chanaan d. Lib. 1. Cap. 31.
(3) Daniel Cap. XI. vers. 30. = Es veniens super cos Trieres & Romani = .

ramente intendono l'Italia in detta voce Cethim; e come si vede in Isaia parlando della Città di Tiro (1), (sevvertita in veto dal giand' Alessandro) ma dice, che la di lei rovina gli fu rivelata da Cethim, cioè annunziata, e predetta dall' Italia, ove specialmente regnava l'arte Augurale. Così in Geremia (2), ove rammenta le cognazioni della Cafa di Giacobbe, e della Cafa d'Ifraelle, già passate, e diffuse all' Isole Italiche, e di Cethim, perchè così precisamente in questo passo S. Girolamo (2) attesta, e per le Isole Italiche, o altre Occidentali lo intende. Ed anco in Ezechielle (4) parlando della Città di Tiro, e del di lei principio, le rammenta il suo vecchio commercio coll' Italia, e con tante altre parti del mondo, ma che specialmente dall' Italia varie manifatture, e vari ornamenti erano a lei derivati. A Tiro non potevano andare gl' Italici, se non che per mare; e ciò si dice sempre a confusione dei nostri moderni, che negano le nostre vecchissime navigazioni. Queste navigazioni il detto Giuseppe Ebreo L. 1. Cap. 6. le fa principiare nei tempi Babelici, e da Japeto = nec defuerunt, qui conscensis navibus ad insulas babitandas traiicerent; e nella Scrittura fi leggono antichissime, e imperscrutabili. Si legga finalmente il detto Bochart (5), che riepiloga tutte le ragioni, per le quali questa parola Cethim si è detta, o può apparire conveniente alla Grecia, o a qualche sua Provincia, che rigettandole tutte quante, ferma con sana dottrina, che il di Lei significato è l'Italia. Onde non starò a rigettare altri moderni (6), che per intender Cethim anco

(2) Jerem. Cap. 2. vers. 4. = Audite verbum Domini Domus Jacob, & omnes cogrationes domus Ifrael .... Transite ad Insulas Cethim =.

(3) S., Girolamo velle Tradaziosi Ebrauche forra il Cap. X. della Genefi, e Commentari in Gerem. Cap. 2. = Re inqui i ad hjulas Citthim, quas vel Italia, vel Occidentalium partinum debemis intelligere =.

(5) Bochart in Phaleg. Lib. 3. Cap. V.

<sup>(1)</sup> Ifaia Cap. 23. verf. 2. = De Terra Cethim revelatum eff eis. Tacete qui ululatis în higha... Transfite Baria, ululate qui habitatis în higha... în Cethim confunçtis transfiretă =.

<sup>(6)</sup> Bardetti pag. 69. cita un pafo d'Omero Od ff. Lib. XI. verf. 250. ma questo parla Ciliada dei Cetti popoli di Sicilia ben diversi da Cethim, o da Cetimi, come si suppone in contrario.

anco in Sicilia, fi lufingano di trovarlo in Omero, che non ha mai ciò fognato.

E' ben vero, che i vecchissimi Autori profani in altre cose cosle loro frasi si accostavano talvolta alla Scrittura, e parlarono in termini assai simili. Altrove abbiam veduta la similitudine di alcune strassi Omeriche, con quelle della Scrittura. Così Luciano (1) rittova altrettanta similitudine stralle frasi di Omero, e le altre posteriori di Demostene; e così in sine si ravvisano le tracce delle prische tradizioni. Omero quando accenna le regioni, e popoli a lui lontani gli dice nelle Isole remote (2). Esiodo [3] chiama Isole l'Italia, e possitivamente chiama Isole Sacre la Tirrenia. Questo Epiteto di Sacri, e di Divini dato comunemente ai Tirreni, ed ai Tirreni Pelassi dai vecchi Greci, e le dette loro Sacre Isole secondo l'intelligenza universale, spiegano l'estrema antichià Italica, e Tirrena, e spiegano la detta prima Japetica, e Orientale Colonia in Cethim, ove questo figlio del Santo Patriarca Noè venne con tanti lumi della vera, e perfetta religione, ancortchè presto da lui adulterata.

Ma l'initero contesto delle profane Istorie parla ancora più chiaramente. Confessano i buoni autori, e il Calmet (4); benchè uno dei disensori della contraria opinione, in quel medessimo Trattato parimente confessa, ebe la Grecia su spopolata, e disabitata da prima; il che s'intende dei tempi Babelici. E come dunque la detta parola Cesbim posta da Mosè per additate la prima Popolazione Occiden-

<sup>(1)</sup> Encian. in Demossibenis encom. circa init. = Sape me comparatio cam aliorum authorum, turn Demossibenis cum Homero delestat, cum smilem video vum, acerbitatem, of impetum. Ut Humerus Agamennonem appellat violentum. Ita Demossibenes in Philippi ebrictatem, Saltationes, petulantum invebitur. Et quale illudest anul Toctam ... Tale illud est paud Demossibenem = .....

est apud Toctam.... Tale illud oft apud Demosthenem = ....
(3) Omer. diad. Lib. 21. vers. 454. = '1928' ενι τηλεδαπάνν = In longinguas Infals = ε Lib. 22. vers. 45... 6 [est] altrove.

<sup>(3)</sup> Efind. Teogon. in fin.

<sup>&#</sup>x27;Οί δή τοὶ μάλε τῆλε μυχῶν νησῶν ἱερὰων Πὰσιν Τυρσηνδισιν αγακλυτοισιν ανασσον

Qui sane valde procul in recessu Insularum Sacrarum Omnibus Tyrrhenis valde inclitis imperabant.

<sup>(4)</sup> Il Calmet Comment. in Genef. d. Cap. X.

tale, e anco in tempo anteriore alla detta Torre Babelica (cioè in tempo di Faleg, secondo il sentimento dei migliori interpetri); e come mai dish la detta parola potrà indicare la Macedonia, o la Grecia, se queste Regioni erano disabitate, e spopolate, come anco il Calmet confessa? e viceversa popolatissima era l'Italia? Che la Grecia sia stata spopolata da prima (nè si altera la buona Cronologia, nè il vero principio del regno dei Sicioni); che la Grecia diffi fia stata deserta, e respettivamente popolata dai Pelasgi Tirreni, lo confesfano i vecchi Greci rispetto a varie Provincie in particolare, ed anco in generale rispetto a tutta la Grecia. Dell'Isola di Lesbo popolata dai detti Pelasgi, e da effi trovata deserta, lo dice chiaramente Diodoro Siculo (1). Se la trovarono deserta, ed essi i primi la popolarono, e la possederono; dunque i detti Pelasgi non erano Greci, ma naturalmente erano barbari, e di fuori venuti; perchè dei Greci non fi direbbe con proprietà, che essi fossero i primi popolatori dell'istesse loro Provincie, se non che fingendoli al solito Autostoni, e nati da fe stelli. Se un solo vecchio autore si trovasse che dicesse l'Italia popolata dai Greci, o da altri, ma con questa specificazione di aver trovata la detta Italia difabitata, o difabitata almeno qualche fua provincia, averebbemo perduta la causa, e in questa voga, che corre, sarebbemo certamente popolati da queste estere Colonie. Ma questa vecchia autorità non si trova, e non vi è, come l'abbiamo noi rispetto alle noftre Colonie portate altrove, con aver trovati deferti quei luoghi. La Sicionia intiera fu Pelasga, e dal detto primo nome di Egialo, (che vuol dir Giavan) Egialea si disse (2). Atene, benche poi ridotta a Città da Teseo, riconosce il suo primo principio da Cecrope (3). Ma Cecrope è un nome in Grecia peregrino, come affer-

ma il detto Strabone (4); e fotto Cecrope, e fotto Cranai, e fotto

altri

labant, adhuc autem antiquioribus Aegialos vocatos = . (3) Strabon. Lib 9. pag. 267. = Amplior autem est oratio, si quis adificanda urbis,

<sup>(1)</sup> Diod. Sic. Lib. 6. Cap. de Lesbo, Chio &c. = Nunc ad Lesbum transeamus. Hanc Infulam olim varia gentes ad eam navigantes incolnerunt . Pelafgi primum eam tenuerunt, quum antea deserta esset :: (2) Strabon. Lib. 8. pag. 257. :: Primis autem temporibus Sicyonem Meconam appel-

authores persentur, accepto a Cecrope initio = . (4) Strabon. Lib. 7, pag. 215, = Hecatheus Milesius bac de Peloponneso seripta reliquit . Eam priufquam Graci incolerent a barbaris habitatam extitiffe . Item fere er Gracia universa.... Ex aliquorum vere vocabulis barbaricum ipsum manife-Ratur, ut funt Cecrops, Codrus = .

altri varj suoi Successori, erano i Pelasgi abitatori di Atene (r). I Carj, e i Beozj erano quegli Jonj, o Aoni nominati da Omero, e positivamente chiamati Pelasgi dal detto Strabone (2), e specificati per Gente barbara, e di fuora venuti; e così chiama gli abitatori di Tebe innanzi a Cadmo (3). Euripide (4), afferma più volte, che Tebe di Beozia era edificata innanzi a Cadmo, e innanzi a lui rammenta quivi le Torri Ogigie, cioè da Ogige fabbricate. Quivi rammenta (5) pure le Trombe guerriere, e positivamente Tirrene in tempo della battaglia fra Eteocle e Polinice. Questo Ogige poi vien posto da gravi autori per vero discendente di Jaset (6), additando sempre per Italiche le prime Popolazioni della Grecia. Il detto Geografo conferma, che Tebe aveva i suoi Abitatori innanzi a Cadmo, che è un Epoca antichissima, e quasi imperscrutabile in Grecia. Parimente innanzi a Cadmo tutti gli Achei veri Ftiotici si dicevano (7), che è il vero nome dei vecchi Pelasgi, e precisamente di quei di Dodona. Perrebi, Lapiti, ed altri popoli erano tutti Pelasgi [8]. Così la Magnefia, e la Tellaglia in generale [9]. Anzi in generale di tutta la Gre-

.

Erodot. Lib. 8. = Athenienfibus autem eam, que nunc Grecia nuncupatur steneniabus, Pelafsi erant Cranoi nominasi, fub reze Cecrope, Cecropida econominasi ==.
 Strabun. Lib. 9. paz. 270. = Cum vero Beotiam prius barbara gentes incolerent

<sup>(</sup>a) Strabm. Lib. 9. pag. 170. = Cum vero Baotiam prius barbara gentes incolerent Aones, Temnicesque e Sunio profuga, vagique Leleges, & Hiantes, denique Phenices Cadmi comites ... St. offeroi sempre, che i Fenit sono in Grecia dopo dei Pelasgi = Similiter a Thratibus, & a Pelasgis ejecti = & alla pag. 276. Baotiam olim Thraces habitasse, cum cos viribus ejecissent. Tenuerunt etiam Pelasgi, & 19sa barbaronum natio = .

<sup>(3)</sup> Strabon. d. Lib. 9. pag. 193. 

In ipsis vero Tebas Phiioticas 

che erano quei primi Sacri Dodonei Pelasgi.

<sup>(4)</sup> Euripid. pag. 105. = Pindaro... Meursio Tom. 1. p. 582. coil cita l'issesso dereo, e che Cadmo edisted Tebe nella Terra de Bacco, cioè Cadmo edisted Tebe nella Terra confacrata a Bacco suo Ascendente, perchè Fenicio, e perchè su Belo, o Nino Assirio.

<sup>(5)</sup> Euripid. pag. 102., 103., 111., e 117. = In Thoeniff. Alt. ν. υ. 68. = ως Τυροφικής σαλπίγγος = ceu Tyrsenica tuba clangor.

<sup>(6)</sup> Cedreno, ed altri citati dal Bardetti pag. 64., e dal detto Meursio T. 1. p 582.

<sup>(7)</sup> Strabon. d. Lib. 9, pag. 293. Philota quoque omnes Achai vocabantur. (8) Strabon. = ibi = pag. 299. = Simonides Perrabos, & Lapitas universos Pe-

lassicos appellat =: .

(9) Stra'von. d. Lib. 9. in fin. =: Hyeronimus quidem campestrem Thessalia, & Magnesia circuitum fladiorum trium millium esse demonstrat, a Pelassis habitari solutum =: .

cia non abitata intieramente fino a tempo di Elleno Figlio di Deucalione, lo dice Tucidide [1], e che fino allora il nome Greco in generale era Pelasgico, E che anzi l'intiera abitazione della Grecia fia derivata da gente peregrina, ed errante [cioè Pelafga] e mandata per configlio di Giove dal Terreno, o dalla Patria di Dencalione [2], come dice il Geografo, che bene li spiega per vagabondi, e Cauconi, Ciò vuol dire, se ben si avverte, che la Grecia era disabitata, e che i primi di Lei abitatori furono i detti Cauconi erranti, e vagabondi venuti dall' Italia, o dalla Terra di Ducalione; perchè Deucalione era figlio di Prometeo [2], e Prometeo era figlio di Iapeto. che tanti, e quasi tutti gli Autori chiamano Italico; anzi altri gravi autori consentono, che Prometeo fosse Japeto medesimo, e denominato Prometeo dai Greci per additarci la di lui fapienza, giacchè Dogue Sein Prometen vuol dire sapienza. Onde la retta intelligenza di questo passo di Strabone porta, che questi erranti Cauconi siano venuti a riempiere la deserta Grecia dalla Terea di Deucalione, cicè di fuora, e non di Grecia: se pure non si vogliono impropriare queste parole, come i di sopra confutati Autori fanno della parola Cethim nel citato Libro dei Maccabei; e voglia dirfi anco qui, che Gione maniaße questi vagabondi Cauconi dal terreno di Dencalione, cioè dalla Grecia, perchè così malamente vorrebbe dire, che Giove dalla Grecia li mando in Grecia a popolare la Grecia. Esaminando l'intimo fignificato di quelto nome Deucalione lo troviamo ascitizio, e conveniente ai popoli intieri, perchè vi sono stati i Popoli Deucalioni, come pure i Popoli Lapiti, Pelasgi, e simili (4),

Ŧπ

<sup>(1)</sup> Tucidid in princ. = Nam conftat eam que nunc Grecia vocatur, haudquaguam flabiliter olim fuiffe babitatam. . . . Sed quadam loca ante Hellenem Deucalio. nis filium, nec ufquequaque boc fuisse cognomen, sed tum suum cujusque gentis proprium, tum Pelasgicum a seipsis cognomen impositum =.

<sup>(2)</sup> Strabon. Lib. 7. pag. 215. = Itidem fere, & Gracia universa barbararum natio-num habitatio fuerat... Qua nunc Ionia dicitur totam eam Cares, & Leleges, incolebant .... quod autem & cum eis, & per se errabundi antiquis temporibus fuerint ... Quos Saturnius Juppiter immortalia Sapiens consilia ex Deucationis tellure deletos, vagos exhibuit = .

 <sup>(3)</sup> Dionif d'Alic. Lib. 1. pag. 14.
 (4) Teorrit. Idil. XV. in fin. = 'Ood δι ἐτιτιότεροι Λαπίδαι, κ, Δευκαλίονες. Neque illis antiquioribus Lapitis, & Deucalionibus.

In faccia alla Grecia disabitata si miri in questi tempi Babelici l'Italia popolata, e potente. Quì sentiamo gli Umbri scampari dal Diluvia (1), e per la necessaria Cronologia scampati dal Diluvio di Noè, e non dai favolofi, e tanto posteriori di Deucalione, e d'Ogige. Così scampati dal Diluvio medesimo sentiamo gli Aborigeni (2), che erano gl'istessi Umbri, e così parimente i Pelasgi, ed i Tirreni, qualificati con questi, e con altri distintivi antichissimi, perchè posti in somma a tempo di Saturno, e di Giano, che così favoleggiati di puro nome esprimono istoricamente i primitivi tempi del mondo dal Diluvio rinnovellato [3]. La Scrittura dice, che la prima Popolazione Occidentale fu in Cethim, e questa parola in tanti passi replicata, viene spiegata necessariamente per l'Italia; e se gli Autori Profani in tanti altri passi raccontano nel mondo bambino, e Umbri, e Aborigeni, e Tirreni, e Pelasgi, o seampati dal Diluvio, o con altri diffintivi unicamente convenienti a quella prima Colonia Japetica; dunque è chiaro, che in fostanza dicono univocamente l'istesso, e la detta Scrittura, e i detti autori profani. Tanto è il dire colla Scrittura, che la prima Colonia Iaperica fu in Cerhim, spiegata necessariamente per l'Italia; quanto è il dire cogli Autori profani, che i primi Italici Umbri, Abarigeni, ed altri, sono quelli appunto, che scamparono dal Diluvia. Così con Macrobio (4) e con altri sentiamo il detto Giano primo Re d'Italia, e con lui partecipe di questo Regno sentiamo l' ittesso Saturno. Qui pure leggiamo accaduto l' Aureo feco-Tom. III.

(1) Plin. Lib. 3. Cap. 14. = Gens antiquissima Italia extimatur. Ut quos Ombrios a Gracis putent dictos, quod inundatione terrarum imbribus superfuisent = .

<sup>(2)</sup> verr. Flace. de Orig. Gent. Rom. in princ. = Quaritur quomodo Salustius dicat = Cumque his Aborigenes genus hominum agrefte, fine legibus, fine imperio liberum. asque folutum = Quidam tradunt terris Diluvia coopertis, paffim multos diverfarum Regionum in montibus, ad quos confugerant, conflitife. Ex quibus quofdam sedes quarentes in Italiam perventus Aborigenes vocator. Graca sculices appellatione a cacuminibus Montium. Alii volunt eos, quod errantes illo venerint Aberrigenes .... postea Aborigenes cognominatos = .

<sup>(3)</sup> Pedi Origin. Italic. Tom. I. pag. 131., 180., e 233.

<sup>(</sup>a) Macrob. Saturn. Lib. 1. Cap. 7. = Regionem istam, qua unne vocatur Italia, Regnum of Janus obtinuit ... Post ad Janum folum redactum est Regnum ... We igitur. Janus cum Saturnum Claffe provellum recepiffet hojpitio = .

fecolo dell'istesso Saturno (1) decantato anco dai Greci, ma in Italia, e non in Grecia, e dai Greci medessimi discioltane ogni favola, come da Platone (2), il quale lo spiega in quello stato felice, e necessariamente contento di se stesso, e Signore [qual su Giano, o Noè] doveva volontariamente obbedire al di lui pacifico imperio. Sotto Saturno, e sotto Giano medessimo accadde in Italia la battaglia di Flegra [3] denominata dei Giganti, e che denudata dalla Favola, viene ottimamente spiegata per una ribellione di Japeto, già sorse caduto in idolatria, contro il di lui Santo Genitore Noè; e Japeto in questa Guerra dei Giganti si pone da tutti operatore [4]. In Italia la battaglia dei Tirreni con Bacco [5]; il quale si raffigura in Nino conquistatore di tanto mondo, e specialmente delle Indie, e che poi combattè, e vinse i Tirreni medessimi, come non solo i Poeti, ma anco altri autori non favolosi raccontano [5].

Questi, ed altri satti Italici, e solennissimi già si vedono in oggi appurati, e ridotti alla sua Epoca sicura in quei tempi Babelici, nei quali nulla accadeva in Grecia se non che qualche prima Colonia d'Italia partita, e al più stabilitassi in Dodona dai Tirreni Pelassi, ove quel Tempio, e quell' Oracolo veramente primitivo in Grecia eressero, e custodirono per vari secoli [7]. Questa è quella prima abitazione in Grecia di quel primo Re denominato Pelasso, e da altri Egialo [8], e da Giuseppe Ebreo [9] chiamato Giavan, e anco dal

Cal-

(3) Val. Flac. Argon. Lib. 1. Japeti post bella trucis Phlegraque labores.

(5) Ariftid. Orat. in Baccum. Ovid. Metam. Lib. 3. Lucian. de faltat.

<sup>(1)</sup> Dionif. & Alicar. Lib. 1. pag. 14. =: Macrob. d. Lib. 1. Cap. 7, & 8. = Firgü-Lib. 8. verf.

Trimus ab actereo venit Saturnus Olympo.

<sup>(2)</sup> Platon. de Legib. Lib. 3. in princ.

Suida in verbo "lanctro l'apectus lo pone fra i Giganti, e quasi il primo Gigante,

(4) Pal. Flace. Argon. in nota preced.

<sup>(6,</sup> Bochart in Phaleg. Lib. 1. Cap. 2.

<sup>(7)</sup> Strab. Lib. 7. pag- 2 1 Dodonaum autem Oraculum authore Ephoro a Pelafgis constructum suit = .

<sup>(8)</sup> Calmet Comment. in Genef. Cap. X. = Quare nullum prajudicium referendum eft e discrepantia nominum Dodanim, & Pelasgi.

<sup>(9)</sup> Giuseppe Ebreo Antiquit. Hebraic. Lib. 1. Cap. 7. & Calmet in nota pracedenti.

Calmet riffigurato in Dodanim, e lo dice l'istesso di quel Re chiamato Pelasgo. Talchè sempre se i Figli di Japeto, o i suoi Nipoti si feorgono Popolatori della Grecia, all'incontro in Italia si scorge il detto Japeto popolatore.

Molti altri fatti, e molte altre autorità precife, e abbandonate per l'addietro si vanno appurando, onde chiaramente apparisca, che la Popolazione Occidentale ebbe dall'Italia il suo principio, e che non potè mai cominciare dalla Grecia, anco perche l'unico Dionisio d'Alicarnasso, che contro il parere di tutti gli Autori più Classici, e anco Greci, inventò, e pretese introdurre l'originario Grecismo in Italia, confessa chiaramente, che le sue Colonie Greche, da lui supposte venute a popolare l'Italia, non possono essere più vecchie di quel Pelasgo, o di quell' Enorro da lui solamente afferiti venuti di Grecia a popolare l'Italia [1]. Prima di ciò, e prima del detto Enotro chiaramente confessa (2), che non possono essere venute di Grecia altre Colonie, nè in Italia, nè in altre parti di Europa. Ma queste istesse Colonie precise, Ei medesimo le fissa a tempo di Deucalione, anzi ne fa Deucalione medesimo il Conduttore (3); e nelle Origini Italiche si vede esaminata questa Epoca; e calcolate quelle generazioni, che Egli immagina, si vede, che cadono, e percuotono il detto preciso tempo di Deucalione, che vuol dire anco di Mosè, perchè questi due furono coetanei. Di più con istantanea contradizione dice Dionisio (4), che queste da lui solo supposte prime Colonie Greche in Italia, già trovarono popolata la detta Italia, perchè dice, che queste immaginate prime Greche Colonie tolsero una parte G 2 Tom. III.

 Dionif. d'Alicar. Lib. 1. pag. 10. = Oenotros primos omnium, quorum extat memoria, Terram eam (Italiam) inhabitasse = .

<sup>(2)</sup> Dionif, d. Lib. 1. pag. XI. = Telaffos enim, & Cretenfles, & id genus alites, quorquot in Italiam deductif fant; invento posterioribus eo veniffe temporibus. An entiquiorem austem hac Oenotrii micratione in partes Europa occidian reperire neques. Sed Oenotros prater alitos Italia Agros, ved efertos, vote male cultos a feoccapatos, reor etiam Umbris partem aliquam ademisfe =.

<sup>(3)</sup> Dionis. Lib. 1. pag. 14. = Ductu Deucalionis prognati a Prometheo, & Clymene

Oceani filis =.

(4) Dionif. Lib. 1. pag. 14. = Oenotros prater alios Italia agros... reor etiam Umbris partem aliquam ademific =.

parce di Terreno agli Umbri, che già erano vecchissimi in Italia. Si offervi inoltre, che non oftante il pretefo Grecismo in Italia, che il folo Dionisso pretende di persuadere col solito equivoco di far Greci i Pelasgi, quando poi viene a specificare vari Popoli Iralici, quasi tutti li chiama Autottoni e vecchissimi dell' Italia medesima. Talchè si verifica, che nessun vecchio autore, e nemmeno il prefato Dionifio ha detto giammai verun Popolo Italico di fuora venuto. Non Tirreni, non Umbri, non Sabini, non Croni, o Saturni, non Piceni, non Sanniti, non Euganei, non Liburni, ne altri possono dirsi di fuora venuti. Il detto Dionisio (1) col sopraccennato nome di Autolioni chiama i Siculi. Così Indigeni chiama i Tirreni (2), così chiama gli Umbri e gli Etrusci [3] con Troezenio. Scrittore delle cose precise degli Umbri, nè in verun altro Popolo Italico in specie sa trovare una derivazione estranea. Se si congiunga Livio, che dice gli Etrusci popolatori di tutta Italia, e altri dicono gli Umbri, e i Toschi insieme [e non si contradicono fra di loro] dunque potremo dire, che non vi è autore, che dica l'Italia, nè gl' Italici in specie generati dai Popoli forestieri, nè Greci, nè Fenici, nè Traci, nè Celti, nè Germani, nè verun Popolo Settentrionale può farsi nostro Progenitore. E qualche nostro Moderno, che lo dice > mutila, o guasta evidentemente le citazioni, e molto più guasta la Cronologia, e tutta l'Istoria antica,

Onde vere non possono essere queste supposte Greche emigrazioni nel resto di Europa antichamente disfuse. Altrimenti in detta altra falsa Ipotesi troppi Popoli, e troppi fatti solonnissimi, e anteriori in Italia si dovrebbero proscrivere; e il di Lei principio, e molto più quello di tanti altri Regni di Europa (dei quali anco meno in quei primi tempi l'Istoria ragiona) e quegli otto secoli, che rettograda-

men-

<sup>(1)</sup> Dionif, d'Air. Lib. 2 Cap. 84, pag. 112. = Zwrdforc de Tpeiffronc... Zenodotus vero Troczenius, que Umbrica Gentis bistoriam conscriptit, narrat indigenas.... Mutatoque cum sédibus nomine Sabnes pro Umbris appellatos =.

<sup>(2)</sup> Serv. ad Pirg. Eard. Lib. 1. verf. 361. = Si canos quidem auroxivezt tradunt.

= Donif. Lib. 1. pag. 8. = Suc. 261 seps au reveres: = Siculi gens indigena.

(1) Donif. Lib. 1. pag. 23. Cap. 19, = Quare vereor ne verifimilior fit corum oratio, qui non advenam effe banc Centem (Etrufcam), fed indigenam affevrant =

mente da Mosê, o sia da Deucalione corrono sino al vero Diluvio di Noê, si dovrebbero cancellare dalla nostra notizia. E la serie dei tempi, che è una catena composta dei detti secoli, e dei detti anni, uno dei quali mancandone, si altera tutta, e si scioglie, vedrebbessi, e nei contrari sistemi pur troppo si vede in tanta sua parte tronca, ed alterata. Tanto appunto accade nell'altra falsissima Ipotesi, cioè, che Cethim voglia dire la Macedonia, e la Grecia, perchè in diverso aspetto contiene il medessimo, ed univoco errore di volere appunto abbreviare il corso dei secoli nella prisca Istoria dell'Europa intiera, per attribuire alla Grecia un principio, che non è suo-

Non è dunque, che con i soli Poeti io provi questa Epoca Babelica pei soli Italici, come ci oppongono alcuni indiscreti Pirronici in queste ricerche astrusissime, e importantissime, nelle quali non folo agli Istorici, ma anco ai Poeti (purchè siano antichissimi) dobbiamo attenerci; nè da i Poeti soli è attestato questo Japeto in Italia. Si noti per altro la detta indiscretezza quasiche per noi, e in quefte ricerche astrusissime non siano citabili i Poeti, o quasiche per noi diventi un' istessa cola la Pôcsia, e la menzogna. Quasi tutti i Regni, quasi tutte le Città, quasi tutti gli Eroi, o Regi, o Guerrieti sono rammentati dai Poeti. Dunque perciò non fon più veri? Di citazioni Poetiche sono pieni, e Platone, e Strabone, e Luciano, e Cicerone in tanti suoi trattati filosofici, e Plutarco, e Dionisio d'Alicarnasso, ed Erodoto, e tutti i vecchi nostri fonti del sapere. Anzi e i più severi studi, e la Legge, e i Digesti, quante, e quante volte fondano le loro ragioni, e decreti sulle asserzioni Poetiche ? E lo Jus Publico, e Grozio, e tanti altri attaccano mille volte alle fentenze, e racconti dei Poeti i loro Canoni. Li citano anco i Santi Padri. L'istesso S. Paolo per convincere gli Ateniesi nel pieno loro Areopago (1) addusse un mez-20 verso di Arato nei suoi Fenomeni = το γάρ κς γένος έσμεν = Ipsius enim (Jovis) idest Dei genus sumus. Ma contro i detti malamente Pirronici militano, come si è detto, la chiara Scrittura, e la Volgata, che la parola Cethim spiega letteralmente per l'Italia, & al Cap. X, della Genesi, che questa Cethim (che è l'Italia) fu popolata da

Origini Italiche

Tafet insieme con i suoi Figli, e discendenti, che poi anco pel resto dell'Europa si sparsero. Questa spiegazione della Volgata è seguitata da S. Girolamo, dal Tostato, e dal Lirano, e da altri vecchi, e primi Interpreti della parola Cathim, e sempre l'intendono per l'Italia. Così l'intendano, e il Bochart, il Vossio, ed altri, che attesero a questi studi, e non i Salmasi, i Sigoni, Meursi, e simili, che pure malamente si oppongono, perchè non l'hanno detto, quasichè dovesfero dire ogni cofa, e quello ancora, che ai di loro studi non apparteneva. Questo Japeto in Italia è rammentato adunque da altri anco nostri dottissimi autori, che anco Giano, e Saturno (veri simboli di Noè) in Italia confermano. Il detto Bochart di nuovo nella Geografia Sacra Lib. 1. Cap. 1. S. 12. = Noe scilices cum suis ex aquis D.luvii, tamquam ex matrice emerfit. Itaque Navim prifci Ramani Saturni Symbolum effe voluerunt. Que quidem recentiores Nawim illam significari strevere, qua in Italiam advectus est .... Itaque videntur veteres Symbolo Navis aliud fignificaße, nempe Arcam Noè = Cita pur Elo al folito Ovid. Faitor. Lib. 1, = Caufa ratis Supereft. Tuscum Rate venit in Amnem = E chi è mai, che non citi i Poeti? Ma porta ancora Aurelio Vittore, e Plutarco in Ρωμαμαίς джі тірій кроів = In bouorem Saturni, qui Nave in Italiam traiecerit 🚍 E poi l'istesso Plutarco = quippe Janus etiam, & Evander, & Eneas mari in Italiam appulerune = Si aggiungano anco queste Navigazioni per quei, che le negano in Italia innanzi agli affari Troiani, e innanzi a Deucalione. Ma l'istesso Japeto è nominato pure da Varrone de Lingua Latina lib. 1. seu 4. da Dionisio di Alicarnasso Lib. I, da Luciano, da Suida, che continuamente citiamo. E il detto Giano, e il detto Saturno in Italia con i veriffimi, e precififfimi attributi di Noè da Macrobio distesamente nel primo Libro Cap. 7. 8, e 9. de' fuoi Saturnali. Qual prova ci farà mai per appagare quelli Pirronici, se tali prove si scartano? Chi meglio potrà provare quest' Epoca verissima, e Japetica per i primi Italici? Si vuole scartare il tutto, si vuole anco deridere questi gravissimi studi da chi non gli intende, per isconvolgere ogni Istoria, ogni Cronologia, e per farci entrare nei secoli tanto più bassi i Galli, o i Celti, o i Tedeschi, o i Greci, o il Settentrione pretelo populatore, mentre quelli tutti fono a noi tanto posteriori, e sono da noi prodotti,

CAPI

## CAPITOLO III.

Colla detta intelligenza, che Cethim sia l'Italia si spiegano i principj di tutti gli altri Italici, e anco degli altri Popoli Occidentali, e fuori di questa si consondono tutte le prime emigrazioni.

Ran danno riceve l'antica Istoria dal vedere la moderna applicazione, diretta talvolta a sconvolgere ogni primo principio. Ma non è dei soli nostri tempi questo intollerabile abuso. Fino dai secoli più remoti, o sia per forza d'impegno, o sia per amore non bene inteso verso le proprie patrie, si sono vari dotti fatti un pregio di imporre alla moltitudine, ed a far credere il falso per vero, il reo per buono. Questo era l'ultimo pregio di alcuni Greci, che per li loro fini, si facevano gloria d'imporre al Popolo, e di farli credere la menzogna per verità, il bello, ed il buono per deforme, e cattivo. Udite Esiodo (1), che se ne vanta impudentemente. Udite Ecuba in Euripide (1), che lo rinfaccia ad Ulisse per li suoi intereili, e per sedurre la plebe vantaggiosissimo parlatore. L'impegno di alcune floridissime, e potenti Nazioni porta di contraitare all'Italia quelta gloria di essere essa la prima popolata in Occidente, e di effere respettivamente la popolatrice di tutte le altre; e poichè trovano in contrario i facri, ed i profani Autori, fanno contuttociò tanto storcerli, e intorbidarli, che credono di giungere esse in quel grado primitivo, e di prodotte, che esse sono da noi intendono di farsi genitrici, e nostre popolatrici. In questa Ipotesi (ben-

<sup>(1)</sup> Estud. Secrovia vers. 28.

<sup>&</sup>quot;13μεν Ψεύδεα πολλά λέγειν ἐτύμοισιν ὁμοιὰ
"13μεν δ' ὕ:' ἐθέλωμέν άληθέα μυθήσασται .

Scimus mendacia multa dicere verifimilia,
Scimus ettam , quando voluerimus , vera loqui
(1) Euripid. in Echba Acto I. Scena U.

(benche falfiffima) il Settentrione ne stà meglio degli altri, perchè non ha esso veruna prova, nè verun titolo di primitivo. E poschè non può negarfi, che Japeto sia il vero Padre, e popolatore dell' Europa, si vogliono abbattere tutte le dette autorità, che sotto il nome di Giano, o di Saturno (falsi nomi, o nomi favolosi, ma veri simboli di Noè) lo fanno giunto in Italia primitivamente, e per Mare; e si vuol fingere un altro viaggio terrestre, e lunghissimo, per cui la detta Colonia Japetica dall'Asia, e poi dall' ultimo Settentrione sia giunta, o sia prima passata per le loro regioni, e in ultimo luogo sia giunta in Italia. Ma salva la verità, che dee sempre trionfare, e falvi i detti facri, e profani autori, che direttamente escludono questi loro raziocini; questo è un assunto non solo svantaggioso all' Italia, ma anco svantaggiosissimo a chi lo propone. Oltre al confondere ogni prisca Istoria, e tutta la Mitologia; oltre all'abbassare tutte le Epoche, e sconvolgere tutta l'antica Cronologia, in danno massimamente di loro, che fempre dopo dell'Italia troyeranno il di loro principio, vengono in queita Ipotesi a farsi le decime, e le ventesime popolate dalla detta Colonia Japetica, e dal Settentrione, e in secoli più bassi, con nomi, che scuoprono la detta epoca assai posteriore ai nomi Italici. All' incontro nel nostro assunto verissimo, e per ogni verso provato, vengono ad essere le seconde, e le immediate popolate, e nei medesimi tempi quasi Babelici dalla nostra Italica, e Japetica Colonia. Così l'illustri Nazioni Germana, Gallica, ed Ispana, ed altre troveranno le loro origini molto più antiche, e più vere. Io, che nella mia insufficienza, ma fralle affidue, e meditate ricerche dei vecchi Codici non ho studiato altro, che di trovare, e dire la verità, mi sono protestato di non dovere effer creduto, se non in ciò, che ho provato con qualche vecchio passo punquale, e decisivo. La grazia è così giusta, che il negarla è indiscretezza. Non ho mai citata veruna autorità, che non l'abbia feguitata alla lettera. Mi sono talvolta allontanato dal solo Dionisso di Alicarnasso, ma in quei soli casi, che cogli altri Greci chiarissimi l'ho troyato mendace, e convinto. Fuori di ciò, e senza un evidente prova in contrario, ho sempre seguitato ciecamente anco Lui. Nessuna delle odierne Critiche ho usata, per cui altri si allontana, e spiega sinistramente i passi dei vecchi autori; ma gli ho presi nel di loro

di loro femplice, e genuino fignificato. Ho abborrito quella odierna Gritica, per eui quando non piace una autorità letterale, e fincera, fi dice arbitrariamente = questa non è di quell' Autore originale, ma è una nota posta in margine da qualche lettore, o glossatore, e poi nelle posteriori ftampe posta, e inferita nel Testo. = Si può pensare più capricciosamente per eludere qualunque vecchia, e sedele autorità? Critica ingiulta, che se pure potrà verificarsi una volta, cento altre volte fi trova falfa! Se qualcofa ho azzardato di mio (che rare volte, e in cose meno importanti si troverà) l'ho lasciata al giudizio, e all'equità del Lettore. Ma i diversi, e tanto disparati sistemi, che in oggi forgono, ancorchè vestiti di citazioni, che niente provano. ne separatamente, ne prese insieme, mi confermano nel mio prime fentimento.

Non sono io il primo, che ho afferito, che i nostri dotti e moderni Scrittori usciti fuori di strada hanno dette cose insostenibili in genere di antiquaria, e che questa và studiata con nuovi, e diversa principi da quei, che corrono generalmente, cioè và studiata con quei soli principi, che ci insegnano i vecchi codici. Si leggano il Maffei, il Gori, il Lami, e tanti altri, e in ultimo luogo le mie Origini Italiche, che colla più intima lettura di detti Codici, e poi col fatto, e coi Monumenti alla mano, abbiamo additati gli altrut errori nel non sapere leggere gli antichi Scritti Italici, nel battezzare per Greche, e per Romane tutte le vecchie statue, e quasi tutte le Medaglie, e Monumenti antichi, alcuni dei quali per puro fatto fi fcorgono in oggi Etrusci, o sano Italici antichi . Ma il gono maggiore non è di quelli, che, come ho detto, sono usciti di strada, e che parlano d'Antiquaria, e specialmente dell'Italia antica, e che senza conoscerli parlano dei vecchi Popoli Tirreni, Pelasgi, Umbri, Aufonj, Euganei, Liguri, Celti, Taurisci, e cento altri, che battezzano di quà, e di là venuti, senza Cronologia per distinguere i veri primi, senza notizia dei vecchi Popoli, e delle vecchie, e potenti Città Italiche, nella prisca Geografia, obliterate in oggi, o sconvolte. Il maggiore si è di quei molti, e tanti, che in questa retta, e vera itrada non fono stati, e nemmeno dal bel principio sono entrați giammai.

quair

Si comincia, che per conoscere la prima emigrazione dei Popoli, e la prima nostra Popolazione Europea, chi l'ha presa da Levanie, e chi da Ponente, e chi da quel punto, che la propria fantasia, e il proprio impegno gli ha suggerito. Le tracce, che ricaviamo dalla Sacra Scrittura, e le non tracce, ma chiare dimostrazioni, che ci hanno lasciate i primi nostri Classici, debbono essere la sola nostra Cinosura. Migliori fonti noi non abbiamo di questi, purchè siano citazioni genuine, e sincere, e non cercate per ostentare erudizione, e per non poter mai provare il nostro assunto. Questo è

l'ingresso; questa è l'unica strada d'ogni antiquaria.

Si accordi pure, che i Salmasj, gli Scaligeri, gli Uezi, i Sigoni, ed altri non abbiano raccolte tutte quelle citazioni, che abbiamo raccolte noi, per provare l'Epoca Italica dai tempi Babelici, con tutti quei pezzi d'Istoria, che in oggi apparisce. Non si potrà per altro mai accordare l'inconcludente, e strano argomento (perchè argomento negativo) cioè, che non avendole essi dette si debbano ora credere inconcludenti, e che in tanto non l'abbiano raccolte, in quanto che le banno eredute equivoche, a contradittorie, o incoerenti; mentre quelle, che noi adduciamo fono chiare, e decifive, Ma piuttosto sussiste sempre l'altra nostra ragione, cioè, che non l'abbiano essi raccolte, perchè nei loro diversi studi non avevano occasione, e non potevano, ne dovevano entrare in questa materia. Per altro è un bel torto, che gli oppolitori fanno, (e non lo facciamo noi) ai detti Scrittori dei due secoli antecedenti, con dire, che sopra di ciò essi ci hanno lasciati affatto all'oscuro, Hanno raccolti (se non tutti) almeno tanti, e tanti passi, che se noi gli unissemo insieme, come abbiamo fatto dei soli, e vecchi Classici, apparirebbe anco per l'asserzione dei detti intermedi Scrittori, che nella sostanza essi hanno creduto all'incirca, rifpetto ai primi Italici ciò, che noi abbiam provato con i foli, e vecchi Classici, Abbiamo portati i passi letterali del Vossio, del Bochart, dell' Ufferio, e di tanti altri, che hanno detto Noè, e Japeto in Italia, e Cethim, e Giavan in Italia, e anco prima, che il detto Giavan andasse a popolare la Grecia; che Giano non sia altro, che Noè, e qui consite l'Epoca, e il fondamento delle prime nostre notizie. Ma in loro si passa, e si accorda, perchè l'hanno detto alla sfuggita, e proseguendo i loro studi Greci, o Romani, o Fenici, o di al-

di altra erudizione. Ma tostochè noi altri Scrittori di cose Italiche. o Etrusche portiamo queste medesime autorità, e ne deduciamo le conseguenze, e l'epoca predetta, e ne formiamo una specie d'Istoria, dedotta dai detti tempi Babelici, o Japetici, totto allora rimane sospetto il tutto, o si deride; e in somma quelle istesse, e precise autorità, che, in altri fon buone, perchè dette di passaggio, e in altri studj, diventano meno vere, se si raccolgono tutte insieme, e ci si forma sopra un' Istoria. La Critica è dunque ingiusta. E come mai si fanno le Istorie, se non che col raccorre dai buoni fonti i fatti veri, e unendoli insieme formarno un racconto continuato? Come mai possono essere veri questi fatti, e questi passi ad alcuni effetti, e falsi negli altri, e quando sono raccolti insieme? Che Giano, o che Saturno sia Noè, e che Giano, e che Saturno, e che Japeto sia stato in Italia (oltre alla Scrittura rispetto al detto Japeto) l'abbiamo provato con infiniti Claffici Autori, non folo Poeti, ma Istorici, e di ogni genere. E chi dubita, e chi oppone in contrario, mostra la sua poca lettura, o la sua dispiaconza, perchè altri legga. Questo è il nodo Gordiana, questa è il vero principio per poter parlare di Antiquaria, e di prische Istorie con retta Cronologia, Nella fostanza l'hanno detto, (o almeno non l'hanno contradetto) anco quei scrittori intermedi Salmasio, Sigonio, e quanti altri addur si poisono. Tutte le altre cose vengono in conseguenza di questa prima verità. E tutte queste aftre cose ci siamo tempre protestati, che non intendiamo afferirle di proprio arbitrio, ma che intendiamo solamente di dover esser creduti in quanto, che portiamo un qualchè precifo, e chiaro passo dei Classici Autori. Si portino gli altri in contrario, se vi sono, ma non si storcano, e non si mutilino i nostri, e non si chiamino incredibili, perchè narrano cose rimotissime, e anco Babeliche, o come si dice per malamente decidere di ventidue secoli innanzi a Gosù Crifto. Tanto è il dire i cempi Babelici, quanto è il dire ventidue secoli avanti a Gesù Cristo. E se i buoni autori lo dicono tanto di noi, che di tanti altri regni, Affici, Egizi, Fenici, Greci, e simili, bisogna chinar la testa. Chi s'immerge in questi fludi, e in tutta la prisca erudizione, bens' accorge delle stranissime conseguenze, alle quali conduce l'allontanarsi da questo verissimo principio. Tom. III. H a

Se nel Capitolo precedente sono stato prolisso nel mostrare, che la prima Afiatica Colonia venne in Cethim, cioè venne in Italia, e per Mare, e non in Grecia, sono scusabile in detta mia lunghezza, perchè la voga, e l'impegno dei due fecoli a noi proffimi la vuole in Grecia, e non mancano ragionevoli illusioni (ma sempre illusioni, e fallacie) per sostenere il detto assunto. Già nelle Origini si è dimofirato, con Capitoli su quelto preciso Argomento, che noi non posfiamo derivare dai Fenici, perchè essi provengono da Cam, e gli Europei tutti provengono da Japeto, il quale resterebbe senza generazione, o descendenza veruna, se il primo stipite dei detti Europei potesse essere il detto Cam. E' noto inoltre, che le Navigazioni, e che le Colonie Fenicie in Europa non hanno un principio più vecchio, se non che da Cadmo, che è uno dei discacciati Cananej da Giosuè. Ma Cadmo è nell'ottavo secolo dopo il Diluvio, e in questo tempo, e tanto prima, già la Colonia Japerica era diffusa, non solo in Italia, ma ancora in tutta quanta l'Europa. Altri prima di me hanno confutate le altre e più strane opinioni, che hanno fissata la detta prima, e Asiatica emigrazione, e nei Colchi, e negli Sciti, ed in altri dell'ultimo Settentrione. Bisogna pur confessare, che in queste istesse illusioni sono caduti tanti dei nostri insigni autori Uezio, Leibnizio, Clerck, e altri, ai quali, e all'immensa loro dottrina dee il Mondo Lettarario (ma in altre cose, e in altri studi) tante prodigiose notizie. Ma l'ingegno non basta, e non basta nemmeno la gran dottrina contro la detta verità attestataci dai detti Sacri, e profani autori.

Mancherei forse al rispetto, che lor si dee se passassi sotto silenzio queste loro opinioni. Posso, e debbo narrarle serbando loro ogni osfequio, perchè sono le madesime di già trascritte in molti libri, e soco i lautore dei primi dbi-satori d'Italia, che in referirle sa fare alla nostra Japetica Colonia un portentoso viaggio, e perchè contro ogni vecchio attestato non la vuole nè in Italia, nè per mare, le sa fare per terra un giro maraviglioso di molte migliaja di miglia, e che in ogni passo incontra cento istoriche difficoltà. Dietro la scorta di detti grand'Uomini, ma troppo recenti in questa materia antichissma, ei dice: che i primi Circompadani, (che senza prova alcuna intende sempre Itali primitivi)

tivi) non sono alero, che una Colonia dei descendenti di Jaset menuta per terra, e che staccatasi dagli altri Jafetei, onde erano occupate le terre Transalpine, superd le Alpi, e si stabili in sueto il Paese per cui passa il Pà (1). Il viaggio portentolo poi di questi Jafetei, che si fanno doventare Circompadani, e perciò Itali primitivi, così è immaginato (2). Dico anco più chiaramente in proposiso dei nostri primi Circompadani, che gli Jafetei lasciando le Campagne di Sennar (gli vuole Jasetei ma descendenti anco remoti di Jaset per farli cadere in secoli molto posteriori) dopo la confusione delle lingue, mossero verso le serre, che erano tra loro e tra Settentrione, e Ponente, ed occuparono l'Afia mimore (lo dice sì francamente, che pare, che fosse con loro in questo Viaggio) che quivi si spartirono in più popoli, è molto crebbero; che di tali Popoli una parte si allargò sino al Mar Caspio, e poi al Tanai, e poi al Biristene, e poi all'Istro. Un altra parte si tragbetto alla meglio di là dal Bosforo, detto poi Tracio. Che queste Colonie cresciute anch' effe, e in varj corpi divise, sempre più, o colle loro persone, o con quelle dei descendenti fi ftesero verso Occidente, e che finalmente fosse per nuove strettezze, in eni si trovassero (3), o fosse per vagbezza di sempre nuove scoperte, o fosse per dar luogo a gente, che andava sopravvenendo, o fosse per qualebe altra razione, giunsero alle nostre Alpi, e per esse entrarono anco in Italia.

Lascio di meditare a ciascuno sopra le immense irregolarità, che contiene questo immaginario, e lunghissimo viaggio. Io neadditerò so-

lamen-

<sup>(1)</sup> Bardetti Cap. 7. artie. primo p. 205. estidice = Senza più è manifelto, che i primi Circompadani (che egli chiama primi Ralici) elfiendo venuti per terra in questa nostra parte de Europa non furono se non una Colonia dei disendenti di Jaset la quale saccatasi dagli altri Jasetas, ondi erano occupate le Terre Transalpine consinanti alle nostre, superò le Alpi... e in tutto il Paese in cui passa il Pò a poco, a poco si stabilì.

<sup>(2)</sup> Bardetti pag. 206. e 207.

<sup>(3)</sup> Qui pare, che non sappia più, come andò questo gran viangia. Si trova in stretterze : eppure ei dite, che questa colonia avven occupata l'Asia minore, e una
gran parte di Europa. Consustociò si vede gran sorse, o sosse, e gran dubbiezra pre entrare in Italia. Pare in questa spoesse, che quei suoi safecti non avofero vogita di entrare in Italia, giniciandolo un Paese non despon di estre abitato,
e che quasi il precetto d' Mido crescite, & multiplicamini, & replete terram,
ann comprendesse l'Italia.

lamente qualcuna. Primieramente non si ricava dalla Scrittura, anzi da essa si esclude, che Jaset, e che il giusto Sem sossero nei detti Campi di Sennaar, e di Babilonia; perchè non erano quelle le di loro abitazioni, ma erano bensì di Cam, e di Nembrot suo Nipote. A Nembrot, e ai suoi discendenti si attribuisce l'orgoglioso edifizio della Torre di Babel (1), e il principio di un'altra generazione diversissima, e di un' altro Imperio, che su quello di Babilonia, dei Cananei, e degli Affirj (2). Sem, ed i suoi discendenti abitavano le parti più meridionali, e ben le specifica la Scrittura (3): Così anco Jafet abitò per molto tempo = in sabernaculis S'em = (4) cioè in quelle istesse regioni a Sem assegnate, Ciò è bene offervato dal Bochart (5) riflettendo, che quando Jafet si parti dai detti Tabernacoli di Sem, e venne in Europa a stabilire la sua Colonia Italica e il suo Imperio, e cominciò perciò in Lui (poco dopo) l'Idolatria, restò subito, e si consolidò la sorte d'Israelle nei discendenti di Sem, e nel predetto eletto Popolo. Lo comprova col chiaro passo di S. Paolo (6), dove dice dei detti discendenti di Japeto, che d'allora in poi, e dopo che si divisero da Sem, cominciarono questi a non conoscere più Iddio, come alienati affatto dalla Republica d'Ifraelle. Ma finche Sem, e finche Jafet restarono insieme nei dett! Tabernacoli, erano, e restarono i due Fratelli, diletti bensì fra di

Genef, Cap. X verf, 12. = De terra illa egressia est Assur, & adiscavit Ninivom = e sopra = Quasi Nembrot robustus ventor coram Domino. Fuit autem principium regni eisus Bablom, & Aath, Achd &c.
 Genes. Cap. X vers. 30 = Et said est habitatic corum de Messa pergentibus ustances.

lis Sem = .

(5) Bochart Geogr. Sac. Lib. 3. cap. 1. pag. 171. = Secundo Japeti posteros olim non

<sup>(1)</sup> Giuseppe Ebreo Antiq, Judaic. Lib. 1. Cap. V. = Hanc Superbiam, Deique contemprim excitavit eis Nabrodes Nepos Cham sili Noc.... Fulgus autem Nabradis placitus facile obemperabat =.

 <sup>(3)</sup> Genef. Cap. X. verf. 30 = Et faila est habitatio corum de Messa perzentibus usque Sephar Montem Orientalem. sti suns shii Sem... He samilie Noe juxta populos, & Nationes suas. Ab bis divusse succession et al. (4) Genes. Cap. IX. verf. 27, = Dilates Deus Japhet, & inhabitet in Tabernacu-

babitsfig in Tabernaulis Semi, idelt ad Ecclefum Dei nulle mede pertunuffe (quia poliquam in Italiam pervenerum idelatra effetti funt) nec (ortem babusfi in Jacob = O. Teoloo da Epolos cap 2. verf, 1.1. = Eraisi illo tempor fun Chrifto, alienati

loro, ma separatissimi da Cam. Le abitazioni cioè (per parlare colla frase della Scrittura) i Tabernacoli di Cam, sono in essa Scrittura additati, e descritti nelle regioni dei Cananei. Così gli descrive David quando allude alle vittorie, che Giosuè riportò sopra di Essi (1). Non si può dunque nel Sacro Testo esprimere più chiaramente le porzioni e le diverse abitazioni di questi tre Figli di Noè.

Ci addita parimente la detta Scrittura, che dopo la separazione, che fecero da Cam questi altri due Fratelli innocenti, non vi fu più commercio fra di loro, e perciò si vede, che i soli figli degli Uomini (così nella Scrittura diftinti, per denotare uomini superbi . e ribelli) e il solo Nembrot colla numerosa sua discendenza eresfero in Sennaar la detta Torre orgogliosa. Anco fra i discendenti dei detti primi due fratelli proibiva la legge Ebrea i Commerci, e i Matrimonj cogli altri discendenti di Cam (2). Abramo perciò non volle, che Isacco pigliasse moglie fra i Cananei (3), Così parimente Isacco proibi a Giacobbe, che prendesse moglie fralla detta Gente (4). Sicche non fi deduce dalla Scrittura, ne che Jafet, ne che i suoi discendenti fossero nei Campi di Sennaar, nè che avessero parte nel fuperbo edifizio della Torre Babelica. Molto meno si deduce, che da Sennaar partisse la Colonia Japetica. Secondo i migliori riscontri dedotti anco dalla detta Scrittura, era già Jaset in Italia, quando in Sennaar i figli degli Uomini alzavano quella superba Torre. In quel tempo medesimo, in cui in Oriente i figli di Cam erano in tal forma ribelli, o sconoscenti al Signore, noi proviamo altrove, che in quel tempo medesimo, ma in Italia, furono ribelli al Signore, e al dilui Santo Padre Noè, e saset, e i di lui discendenti, perchè allora fegui la battaglia di Flegra in Italia, in cui Giano, o Giove (che è Noè)

(1) David Pfal. 77. verf. 51. = Primitias omnis laboris corum in Tabernaculis Cham . . . . T habitare fecit in Tabernaculis eorum Tribus Ifraet = .

<sup>(2)</sup> Exod. Cap. 34. verf. 12. = Ego ejiciam ante faciem tuam Amhorraum, & Chananaum ... Cave ne cum habitatoribus terra illius jungas amicitias ... Nec uxorem de filiabus eorum accipies filiis tuis. =

<sup>(3)</sup> Genef. cap. 24. verf. 3. = Ut adiurem te per Dominum cali, & terra, ut non accipias uxorem filio meo de filiabus Chananaorum = .

<sup>(4)</sup> Genes. cap. 28. = Vocavit itaque Isaac Jacob, & benedixit ei dicens, nolt accipere conjugem de genere Chanaam. =

Noc) estermino i Giganti, che così si chiamarono in Italia i primi

nomini orgogliofi, e ribelli,

La prima dispersione delle Genti fu a tempo di Faleg, che per più di trenta anni precedè il detto edifizio di Babilonia (1). Faleg in Ebreo significa dispersione, perchè allora si verifica la prima propagazione delle Genti, perchè già i paesi Orientali non capivano più l'immensa moltitudine già nata. Dopo il detto edifizio Babelico è vero, che rinuovò Iddio agli Uomini il precetto di separarsi, e di diffeminarsi sopra la Terra; ma già la prima dispersione era seguita a tempo di Faleg, e quello fu il primo precetto d'Iddio (2); anzi Giufeppe Ebreo afferma (3), che alla nascita di Faleg erano già principiate le Colonie popolatrici, e che quando Esso nacque già si distribuivano le Terra, e si facevano le parti fra quelle Golonie, che già copiosamente si erano sparse sopra la terra. Dunque ogni buon riscontro ci insegna, che nè safet, nè i suoi Discendenti ebbero colpa, o parte nella detta Torre di Babelle, Non già dai Campi di Sennaar parti la Colonia Japetica per popolare l'Europa; ma in altro tempo, cioè in tempo di Faleg, e a quello incirca parti da altro luogo, cioè das Tabernacoli di Sem, ove abitava anco Jafet, e non venne per Terra, ma per mare in Italia, come per mare, ed in Cethim dice in fostanza la Scrittura, e lo dice più chiaro il detto Giuseppe Ebreo, malamente anco a quello effetto citato in contrario; e lo dicono più chiaramente tutti quei profani autori, che simboleggiando Noè in Giano, ed in Saturno lo fanno espressamente, e tutti concordemente venuto per mare in Italia, e lo descrivono a tempo del principio del mondo rinnovellato dal Diluvio.

Ne si dica, che dunque per terra non ci furono le Colonie popolatrici? Perchè anzi per terra furono quelle degli altri due fratelli, cioè di Sem, e di Cam, dai quali oltre i facri luoghi d'Ifraelle furono

(1) Petav. dollrin. Temp, Lib. XIII. pag. 283.

(3) Ginseppe Ebr. detto Lib. 1. cap. 7. = Porro Heberus Jelian, & Thalez genuit, qui natus est dum habitationes distribuerentur.

<sup>(2)</sup> Giuseppe Ebreo Lib. 1 cap.5. = Caterium Deo juhente, ut propagandi, multiplicandique centri gratia Colonias deducerant, homines rudes non paracrunt... Deus rursus de Colonia deducenda admonebat. =

rono per terra prodotte le Monarchie degli Egizi, degli Affiri, dei Fenici, degli Arabi, dei Caldei, ed altre, che nei profani Autori fi leggono. Questi istessi profani autori, che ci additano i detti principi degli altri Regni, ci additano ancora quelli della nostra Italia nel detto Giano, e nel detto Saturno, ed espressamente nel detto Japeto; e in tanti altri racconti da noi raccolti, e relativi ai detti precisi tempi Babelici. E perchè mai questi istessi autori profani, che si citano, e si accettano per gli altri, per noi soli non debbono attendersi? Si aggiunga, che i Sacri Interpetri osservano in questi passi della Serittura, che ne Noe, ne Sem, ne Jafet ebbero la pena della confusione di quelle settantadue lingue, che si dissero nate fragli operatori di quel superbo edifizio, perchè in esso non si mischiarono ne Sem, nè Jafet (1). Perciò deducono, che anco Jafet portalfe incorzotta la sua lingua Ebraica in Europa (2), tale quale si conservò nei discendenti di Eber, nei quali poi chiamossi Ebrea. In tanti Monumenti Etruschi la vediamo pur anco in Italia scritta all'Orientale, e molto simile all' Ebrea (3). Dunque fin da principio è falso il contrario, ancorchè ingegnosamente inventato viaggio Japetico per terra.

Cosi, e con altre autorità ferma il Bochart (4), il quale afferifce, che fra i fabbricatori delle Torre Babelica, non furono nè Faleg, nè il di lui Fratello Jectan, e nemmeno i tredici figli di lui: Anal nemmeno Noe, ne Sem, ne Arfaxad, ne Sale, ne Eber; e che anzi la Scrittura gli eccettua chiaramente, come di fopra si è osfervato Tom. III.

(1) S. Ambrog. fopra il 3. Cap. di S. Paolo ad Philippenses. = Origen. Homil. 2-Sopra i Numeri.

<sup>(2)</sup> S. Girolam. in Epift. ad Damaf. de Visione Ifaia, & in Sophonia.

<sup>(3)</sup> S. Agoftin. De Civit. Dei 1th. XVI. Cap. 2.

<sup>(4)</sup> Bochart in Phaleg, feu Geog. Sac. Lib. 1. Cap. X. pag. 43. = Negge enim e Turris illius conditoribus potuit esse Phaleg recens natus, neque Jestan Phales frater minor. Multo minus, sestanis filsi tredecim .... Sed neque Noe, aus Semum, aut Arphaxadum, aut Salem, aut Heberum .... Quin videntur excipi eum verf. V. defcendiffo dieseur Deus, ne videret Civitatem, & Turrim, quam adificabant fili hominum. Nam Genef. cap. 6. verf. 2. filiabus hominum opponuntur fili Det, un fideles infidelibus. Sie igitur infinuat Moles foles inficeles ifti operi fe mancipasse. Unde factum eft ut Abrahami proavi usque ad Noe retinuerunt priftinam linguam. Alis enim difperfis .... bi a propriis fedibus haud quaquam reeefferunt = .

vato al vers. V. ove dice = Descendit Deut, ne videret Civitatem, & Turrim, quam adiscabant silii bominum, perchè all'altro Cap. VI. vers. 2. ci insegna, che per i sigli degli uomini intende gli orgo-gliosi, o i ribelli, cioè i sigli di Cam, e li oppone sempre ai Figli di Sem, e di Jaset, il quale già secondo i detti riscontri era allora in Italia; e che perciò Mosè in questo luogo coarta l'Edistio di Babel ai soli discendenti del predetto Cam. Onde da Noè sino ad Abrano si mantenne incorrotta la prisca lingua fragli altri, che di detto Ediszio Babelico non surono partecipi. Dunque salso per ogni verso, e sin dal bel principio si scorge sempre questo immaginato viaggio terrestre della Colonia Japetica, che malamente si vuol sa partire per terra dai Campi di Sennaar.

Ma è falso ancora nel progresso. Come mai verificar si potrà per terra, se la detta Scrittura dice di questa Japetica Colonia, che andò ad Insulas Ciethim? mentre alle Isole non si và, e non si giunge, che per mare? Come si può verificare Giuseppe Ebreo sopra citato, che dice espressamente, che vi andò conscensis Navibus? come verificare si potranno tutti quanti i profani autori, che di Saturno, e di Giano (simboli di Noè) dicono chiaramente, che vennero per Mare, e vennero in Italia? In tutto quell'immenso viaggio, che immaginano questi dotti oppositori, non s'incontra mai nè un Isola, nè il Mare, se non fino a qualche marittimo lido si fingono giunti questi per terra, ma guardato solamente il Mare, e non toccato, e non navigato da loro, All'incontro Japeto in tutti i buoni Autori fi raffigura in Nettunno. Esso è il primo Nume, e il primo Imperatore del Mare. A lui si attribuisce l'invenzione delle Navi [1]; per lui ci chiamiamo noi altri Italici l'audace flirpe di Japeto (2); e Prometeo > che si raffigura nell'istesso Nettunno, o altri, lo chiamano suo figlio, si dice perciò anch'esso l'inventore delle Navi (3). Si avverta ciò per vede-

Invenit vehicula nautarum, Qui velis lineis per Mare oberrant.

<sup>(1)</sup> Oraz. Epist. . . . . . . . . Primum se credere Transtris.
(2) Oraz. Carm. Lib. 1. Od. 3. = Andax Japeti Genus.

<sup>(3)</sup> Exchil. in Promet. Legat. vers. 467. Prometeo dice quivi di se stessio = Nullos a me

vedere quanto falfamente si pretenda in contrario (1), che innanzi a Deucalione non vi fiano state navigazioni, e specialmente in Italia, e come Nettunno, e come Japeto espressamente si dice il nostro Genitore (2). Altrove rammentiamo le molte navigazioni dei Tirreni molto prima di Deucalione, e fino dalla fondazione di Tiro, tanto colla Scrittura (2), che cogli autori profani; e la Scrittura uniforme sempre ai detti passi di Insula, e di Cethim chiama stabilmente l'Italia = de Insulis Itulia colla parola Citthim nel commercio maritimo, che rammenta fra la detta Tiro, e l'Italia. Isole parimente le chiama Bíodo, in cui ed in Omero, come i più vecchi, abbiamo altrove offervata qualche uniformità di frasi colla Scrittura. Isole adunque chiama Eliodo specialmente la Tirrenia (4), anzi la chiama Isole Sacre, alludendo, come si scorge, all'eilere state primitivamente abitate dal Santo Noè, e dal detto Japeto, Isole frequentemente si chiama la Tirrenia dai vecchi autori.

Si oppone pure per ridurre a maggior Pirronismo questa matetia, che può esere, che Noi (5), e che fafet insieme colla sua descen-Tom. 111. denza I 2

'OI . SE MOZZ THAE + www ispawn Πασιν Τυρσήνειτιν αγακλυτάιτιν 'ανάσσον .

Qui fane procul in recessu Insularum Sacrarum Omnibus Tarrhenis valde inclytis imperabant.

(5) Bardetti pag. 89. e 90. così dice = Il libro dei Numeri, in cui l'originale ha , Cethim, la Volgata ha l'Italia..... poi siegue. Nel citato luogo dei Nu-" meri, e in un altro d'Ezechielle, l'Italia è chiamata Cethim. Effa dunque , toccò nella divisione a quelto Santo Patriarca. O piuttosto alla sua Fap miglia, e o l'uno, o l'altro per lo meno con una parte dei fuoi a tra-", verso del Mare si tragittò, e si stabili. La prima Colonia dunque secon-, do effi abirò nelle Terre Circompadane. = Ma quefte Terre Circompadane, e nemmeno questi Circompadani li sentiamo giammai chiamati primitivi da ve-

<sup>(1)</sup> Bardetti pag. 49., e altrove spesso, e pag. 104. (2) Vossio de Oriz., & progr. Idolol. Lib. 1. Cap. XVIII. = In uno discordant (authores) quod Prometheus Japheti filius dicitur; sed nil mirum, quod in saculis tam remotis, antiquitas Patris, & sili nomina consuderit. Nam Japetus, qui est Japhet filius Noachi fuit Europeorum pater = .

<sup>(3)</sup> Exechiel Cap. 27. = Edices Tyro... Oh Tyre... de Basan dolaverung in Remos tuos; & tranftra tua fecerunt tibi ex ebure Indico, & pratoriola de Infuits Italia = .

<sup>(4)</sup> Estodo Teogon. in fine.

denza siano vienuti in Italia per Mare; ma se ciò è accaduto, si oppone più malamente, che questi erano Filistei. Dunque (rispondo io) anco prima di Deucalione si è navigato in Italia. Come poi inoltre erano Japetici questi Navigatori, se erano Filistei? I Filistei vengono da Cam, e gli Japetici sono dal detto Japeto; e se gli Europei venissero dai Filistei, e da Cam, non averebbe avuta Japeto discendenza veruna, o non potrebbe raccapezzarsi in Europa contro il sentimento di tutti gli Autori.

Come mai parimente si dice in contrario, che questa prima Co-Ionia Terrestre su Japetica, e perciò si vogliono primitivi i Circompadani, se questi primitivi (non chiamati tali da veruno giammai) si vogliono per immediasa successione Celsi, o Galli, o Germani (1)? Se discendano da quegli, o discendano dagli Umbri Alpini, o del Lario, come con cento Origini si vuol pure in contrario, dunque non sono primi nemmeno in Italia. E poi come mai quella Colonia Terrestre, che la volete Japetica, giunta che è in Italia non la volete più Japetica, ma la volete chiamare, o Filistea, o Celtica, o Umbra Alpina, o Tedesca? Per esfersi sparsa, e disseminata per terra la detta Colonia per tutta l'Asia minore, e per tutta l'Europa, pur voi dite, che superò le Alvi, e che giunse in Italia. Se dunque in qualche minima parte, o almeno con un sol uomo arrivò in Italia, questo sol uomo, o questa minima parte sarebbe stata Japetica, e non già Fenicia, e non Umbra, Alpina, e non Celtica, e non Tedesca, ne altro, che voi immaginate. Nè si è mai udito, che una Colonia, o una Truppa di uomini, per effersi sparsa in altre Regioni, arrivando poi all'ultima Regione [che voje fate l'Italia] non sia più quella d'onde parti; ma sia divenuta, e Tedesca, e Celtica, e Alpina, solamen-

run Autore. Poi siegue sempre più lepidamente = ed essendos staccata dai Cu3, reti, come si ha da Valerio Massimo (ma Falerio Massimo bene inteso nos
lo dice) appena si può dubitare, che non sossi col di Creta. Da quest' siola an3, cora vennero i Filistei, insegnando la Scrittura (che parimente non lo di3, ee) laddove Curetti, e Creti chiama i Filistei... La seconda Colonia fra
3, il Tevere, e la Magra su di de lessigi, che vennero dalla Lidia, ed erano
3, Filistei anch Essi = Così dice il P. Bardetti, o così gli si sa dire da chi non
strata fatica ha compossa questa ammiranda unione di tanti Equivoci = .

(1) Bardetti Pag. XL.

te, perchè è passata per quelle Regioni. Sia l'ultima, come voi dite, l'Italia, perchè innanzi a Deucalione la volete fassamene un solo albergo di Fiere, un incolto terreno sparso di soli Fonti, e di Fiumi, e di Bosbi (1); ma pure all' arrivo di questa Colonia, e di questo solo uomo, che su Japetico da principio, e tale resto sempre in quel lungo vostro viaggio, Japetica doveva essere, o divenire, e non Alpina, nè Celtica, nè Tedesca, nomi come vedrassi infinitamente posteriori agli stalici.

Ma questa, che voi innanzi a Deucalione chiamate Afilo di Belve, e foreste disabitate, l'abbiamo sempre mostrata, e la mostreremo sempre più colla vera Istoria, e non colle citazioni inconcludenti, o mutilate, popolatissima, e innanzi a Deucalione potentissima, e per fecoli, e fecoli anteriori popolatrice, e maestra degli altri Regni. Che vuol dir mai, che nei vecchi Codici (e questi sono a tempo del Romano Imperio) non si trovano questi paesi Settentrionali, e l'istessa Germania, e la Celtica nominati, se non con frasi umilianti di barbari, e d'incolti? Così si chiamano i Germani [2], così la Gallia [3], ed i Celti [4], per non parlare delle Regioni più Settentrionali, delle quali per vera riprova di effere state incolte, e deserte, si protestano di non saperne niente affatto [5]. Sempre più che si và verso il Settentrione, più sono ignoti gli abitatori, e sempre più incolti, e feroci fino agli Sciti, ed al Ponto, che di Euxino che chiamossi dipoi, si disse 'agevos da prima inaccesso, e inospitale. Ancora Cicerone [6] ce lo

<sup>(1)</sup> Bardetti pag. 30., e spesso altrove.

<sup>(2)</sup> Gioven. Satyr.

Nec fera carulea domuit Germania pube.

E così ordinariamente si legge negli altri autori.

<sup>(3)</sup> Liv. Lib. V. paz. 6. = Maxime in eam partem Etruriæ Gentem inustratam novos accolas Gallos esse: cum quibus, nec pax satis sida, nec bellum pro certo sit = .

<sup>(</sup>a) Suid verb. Nekröi.
(5) Strabon. Lib. 2. paz. 93. — Kai Tsuoobisec, k. Ecavorberge.... Et Timostenes
& Eraustenes, & qui eos aetase antecessement Hispanicarum, & Celticarum resum
plane ignari surumi, & musto magis Germanicarum. — E Tolib. Lib. 3. paz.
191. — Quidquid inter Tanaim, & Narbonam ad Septemiriones vergit batte-

nus nobis est igvotum.

(6) Cicer. Tuse. quast. Lib. 1. Cap. XX. = Etenim si nunc aliquid assequi se putant, qui ostum Ponti viderunt, & car antustias quas penetravit ca, qua est nomi-

ce lo descrive così, quando rammenta il vecchio viaggio degli Argonauti. Con Strabone, e con Erodoto sissermo altrove la vera, e prima [benchè non vecchia] popolazione del Settentrione. Ma intanto in conferma di Cicerone si legga anco Ovidio nella sua relegazione nel Ponto, e fra i Sarmati, e fra i Geti, che altro non ci racconta in essi, che terrore, che siecezza, e barbarie [1]. Ci dice inoltre, che quegli inospiti luoghi non avevano nè memoria alcuna, re nome alcuno, che alla prisca antichità riferir si potesse glatici, non era altro, che dai detti Argonauti, e da Giasone (3). Onde se sopra ha detto, che nel Ponto vi erano memorie Greche per causa degli Argonauti, si spiega da se stesso, nominando fragli Sciti, e fra i Geti anco i nomi Italici, o Siculi [4]; e così si spiega nelle metamore.

nats — Argos quia Argivi in ea delecti viri petebant pellem inauratam Arietis — Quod tandem specticulum sore putamus, cum totam terram conterri licebit; cjusque sum sorman, tum habitabiles regiones & rursum omni cultu propter, wim frezoris, & caloris vacantess

(1) Ovid. Trift. Lib. 1. Eleg XI.

Attigero portum, portu terrebor ab ipfo Plus babet infesta Terra timoris aqua. Eleg. 3.

E nel Lib. 3. Eleg. 3. Æger in extremis ignoti partibus orbis

> Quid mili nunc animi dira regione jacenti Inter Sauromatas effe, Getasque putas ?

E Lib. 3. Eleg. 10. Me sciat in media vivere barbarie.

(2) Ovid. Trift. Lib. 3. Eleg. 4.

Bulphorus, & Tanais superant, Scothicaque paludes, Vixque satis noti nomina pauca loci.

(3) Ovid. d. Lib. 3. Eleg. 9.
His quoque funt igitur Grajæ ( quis crederet? ) urbeş
E. d. Lib. 3. Eleg. ultima.

Sape als juod verbum quaro, nomenque locorum; Nec quilquam est, a quo certior esse queam. Sed veus huic nomen, posstaque antiquetus Urbes Constat ab Absyrti cade suisse loca.

Nam rate, que cura puona cis satta Minerva. Per non tentatas prima cucurrit aquas.

(4) Ovid. Teift. d. Lib. 3. Eleg. XI. in fin.
Quid mibi cum Siculis inter, Scythiamque, Gethasque &

fosi [1] chiamando questi nomi, e queste vecchie memorie del Ponto relative ai detti Argonauti, e al detto Giasone, non più Greche, ma positivamente Pelasghe, perchè Pelasgi erano il detto Giasone, e i detti Argonauti. I popoli primitivi, e generatori degli altri si sono sempre venerati, e sono stati sempre rammentati non solo per primitivi, ma anco per Sacri, e Divini, e per Maestri degli altri. E questo è come ho detto ai tempi dei Romani. Perche nei fecoli veramente primi, e imperferutabili nemmeno per ombra sono rammentati dai vecchi Codici, perchè quando rammentano gi' Iperborei, e gli Sciti, parlano di tempi affai posteriori. Lo consessano le istesse autorità, che leggo portate in contrario per le più favorevoli a loro (2); esse attestano, che della Germania, delle Gallie, e molto più delle altre Regioni Settentrionali non ne favellano, come Regioni ignote, e anco barbare. E come si vuole in oggi farle apparire primitive, e nostre popolatrici, se i vecchi autori non ne ragionano, e si protestano appunto di non ragionarne, perchè erano ignose, incolte, e barbare? E vero, che si sente replicata ancora più volte questa Propofizione: = Io non credo ne a Livio, ne a Servio, ne a Ginftino = (3) ma finalmente non abbiamo altri fonti per meglio apprendere l'antica Istoria. E' vero ancora, che tutti questi vecchi, e univoci autori si trattano in contrario di invidiosi, e maledici, specialmente da-

gli

Pelle moram, tibi se semper debebit Jason

Te face solemni junges tibi, perque Pelasgas Servatrix Urbes matrum celebrabere turba

Demisere metu vultumque , habitumque Pelasgi :

<sup>(1)</sup> Ovid. Metam. Lib. 7. in princ.

<sup>(2)</sup> Bardetti pag. 224. così dice = Sentiamo Marcellino Lib. 15. Cap. 11. e con effortimagene verfatifimo l uno, e l'altro nell'antica Storia dei Galli. 

☐ Timagene verfatifimo l uno, e l'altro nell'antica Storia dei Galli. 
☐ Timporibus prifeis cum laterent he partes, ut barbare, tripartite, crederentur Ge. 
☐ e speffo altroue.

<sup>(5)</sup> Bardetti pag. 192. coal frive = Dice Livio (e si possono aggiungere Giu-shino e Stefano) che i Rethi surono Etrusci, e vuol dire, come si è dimonstrato (bella dimosfrazione) che surono poco più antichi dei Galli Bellovessiani.... Intorno si satte origini possamo poco sidarci di Livio = e siegue così in tutto quel Capitolo.

gli Oltramontani (1), ma ancorchè ciò fosse vero, bisogna pigliarli come sono, e altri non ne abbiamo. Se altri ne avessimo, o si potessero addurre in contrario per ismentire queste nostre proposizioni, gli riceverebbemo con rispetto, se fossero antichi, ma questi non vi fono. Da ciò prende sempre più forza il dubbio, che ne il Padre Bardetti, ne verun Italiano sia l'autore di questa raccolta. Quante, e quante frasi s'incontrano, che non sono Italiane, nè che un Italiano averebbe giammai proferite (2) I In fomma i vecchi autori non ne parlano, o poco o svantaggiosamente per loro : segno evidente, che non ne avevano notizia, e che erano veramente incolto, e deserse. All'incontro in Italia non folo a tempo dei Romani, ma in tutta l'antichità più rimota fentiamo gli Japetici (o Umbri, o Tirreni, o Aborigeni, o Pelasgi, che siano) predicati per Popoli potentiffimi, antichiffimi, e con Saturno viffuti, e pieni di ricchezze, di lusso, e di dottrina, e recatori di questa alle altre genti. Le tante anticaglie, che quivi si dissotterrano il dimostrano perpetuamente, e i buoni Classici lo accennano di continuo, purchè si leggano, e si citino a dovere, e colla debita Gronologia, senza della quale è cieca l'Istoria; anzi si sconvolge affatto, e come vediamo in contrario, con Saturno si mette coetaneo il Re Latino, ed Enea; Fetonte, e Cicno, e l'Eliadi con i Galli, e con Belloveso, che furono a tempo del Re Tarquinio. Questi Anacronismi, ed altri simili errori ci fanno inghiottire le contrarie proposizioni, e questo è quel nuovo Criterio, che usano in oggi taluni; e col pretesto di fuggire la favola, si scarta ogni verità, non per altro, che perchè è troppo vecchia, ancorche attestata da tutta l'antichità. Che

(1) Bardetti pag. 238. 

di sì fatte memorie oltraggiose sono pieni gli Scrittori Romani, quando parlano dei loro nemici, o rivali

.

<sup>(2)</sup> Bardetti alla detta pag. 138. = prendendo le parti degli Ambroni maltrattati (Ei dice) dagli Antori Romani, e siegne = Se non erano i Matiglish battean forse più che di piatto anco il gran Mario = Si ammenta quesso l'atticinio, o quesso superposito post post post post post pagina de l'atticinio piatto non è frase Raliana. In detta pagina si dece = In molti libri di oltre monti si trovano queste ingiurie, quando parlano de loro nemici, o rivali, ma dalle ingiurie non ne ricevono scapito se non gli Autori = Dunque il Redere Bardett Placentino serviente im Modena crede gl' Italici Otamontani, e che avverbbero gli Ambroni battuto Mario di piatto. Questo è un linguaggio q noi ignos ...

Che vuol dir mai, che tanti, e tanti Popoli, anco Settentrionali vantavano affinità con i Romani, come successori dei Latini, degli Aborigeni, degli Umbri, e dei Tirreni (che erano i veri nostri primitivi) e la spiegavano chiaramente, come abbiam detto, cioè, che non già essi avessero prodotti i Romani, o i prisci Italici, ma che essi erano Prosapia nostra? Così gli Acarnani presso all' Epiro, o piuttoito i veri Epirotici, chiamavano i Romani suos majores, & sui generis ausbores (1). Quindi veda qualche solito oppositore (2), che quei Pelafgi, o Cureti, che ei dice dall'Epiro paifati in Grecia erano i veri Pelasgi Tirreni, e non Fenici, e non Filistei, come ei si figura. Strabone Lib. 10. pag. 531. parlando di questi primi Pelasgi li chiama con molti nomi di Cureti, di Telchini, Cabiri, Coribanti, Demoni, Statuarj, Incantatori, Dattili, e li dice per altro Pelasgi tutti quanti, e d'una iltessa razza = συγγενείς άλληλων, κζ μικράς τίνας ἀυτων πρός άλληλυς διωφοράς 😑 cognatos inter se, & parvis differentiis di. finitios (3). Questi Acarnani sono ancora posti da Strabone presso ai Telfali, agli Epirotici, ed ai Macedoni (4), fra i quali anco Aleffan-Tom. III.

<sup>(1)</sup> Strabon. Lib. X. pag. 314. ☐ Asarnanes Romanos callide induxisse, ut expetitem ab eis libertatem, & sum vivendi morems assequerontur, assertate se se duverfus corum majores, « generis authores nullam mulsta sortem jubisse = Vedi sopra al Cap. 2. della Colonia Iapetica S. Spiegato così.

<sup>(3)</sup> Bardetti pag. 19. 33., e altreve.
(3) Paleni Tom. XXX. rifpetto al Testoro Antiquit. Grec., & Rom. pag. 893...parlando dei Cabiri che il chama anco = Dii magni = Hi iunt Dii Penates, quos Acneas in Italiam reduxit; e che Servio Acued. Lib. 2. vers. 325, dice, che Euse il ricondussi e all'antico 1862. per che dell' talia antichissimamente erano partiti, e passa in creta, ed in Tracia. Questi Holi, o Cabiri, o questi Dei Penati coil partiti di Italia M. Dacier ad Itanat. Lib. 2. Ode 4, il dice quegli islessi, o simuli a questi, che rubò Rachelle a Labano suo Padre. Genes. Cap. 1. vers. 34. Siegue quivi Poleni Tom. XXX. pag. 893. con i versi di Orfo, che questi cari suono si Pelasgi i primi, che insegnarono ai Greci le cos Sacre, e gli Orgi, e i Cabiri, ed i misseri di Cerer, e che questi passa in Creta nutrivono solveo, perché come un, Nume assa statuti con creta nutrivono. Givec, perché come un, Nume assa statuti con convo, benche Massa. In Cati nutrivono solveo, perché come un, Nume assa statuti con convo, benche Massa.
no lo portarono, e insegnarono ai Greci, e così insegnarono Nettunno i Telchini in Rodi. Spiga pag. 894, perché si dissero con la costa con la convo.

<sup>(4)</sup> Strabon. Lib. 9. pag. 299. = Extra vero tractus Thessatorum.... ad Oceanum &toli, & Acananes.... Homerus autem semper Etolos uno dicit nomine... praesequente Curetes, quoe in parte Exholorum ponere oportet.

dro Magno riconobbe la sua affinità, e discendenza dai primi Italici. come si è detto. Gl'Iliesi parenti con i Romani nella predetta forma, cioè come successori nei Titoli, nella potenza, e nell'Imperio dei prisci Italici (1), ed ai quali Romani quando giunsero colle loro armi vittoriosi in quei luoghi vennero esti incontro, e li accolsero giulivamente come congiunti, e come autori degli Avi loro. Questo vestigio di assinità troviamo ancora fragli Italici, e quelli del Ponto Euxino, e la rammenta Strabone (2). Virgilio ammirando, e anco nella sua Poesia sempre veridico, e intendentissimo spiegatore delle più rimote memorie specialmente Italiche, conferma cento volte questa affinità fra i detti Trojani, e fra i detti Latini, e in cento luoghi Tirreni, e Pelasgi espressamente li chiama (3); ma sempre con vocaboli affatto finonimi li chiama Pelafgi; e così per bocca di Didone chiama Enea Pelasgo, e Pelasgi gli ascendenti di Enea. Per verificare queste affinità, e queste diramazioni bisogna andare più indietro di Deucalione, a cui chi fogna dietro a Dionisio di Alicarnasso riduce malamente ogni principio. Virgilio spiega inoltre, come questa affinità, che dall'Italia si sparse quasi da per tutto, era perciò comune anco all'istesso Enea, ed ai suoi Trojani. Cioè, perchè non solo per mezzo di Dardano Cortonese erano parenti fra di loro, ma la riduce questa loro reciproca parentela fino a Giano, a Satur-

....

(1) Liv. Lib. 38. pag. 318. = Iliensibus Retheum, & Rergitum (Romani) addiderunt non tam ob recentia ulla merita, quam originum memoria =.

<sup>(2)</sup> Strabone Lib. I. pag. 15. 

— Riferifee, ebe Omero fotto antiquati nomi ba parlato dell' Italia, e che nella fofanza non ba favoltegiato, e qui tocca la detta affinità. 

Nam ab his Iftoriæ ſumpſt exordia. Æolum enim adiacenţibus Intulis imperaſſe tradit. Vicina itidem Ætnæ loca, & Leontinis Cyclopas, & Leſtrigones immanes quoddam homines tenuiſſe... Caribdim, & Scyllam. Ste alios de locis ab Homero dictis legimus Hiſſoricos... ſmiliter novit & Cholcos, & Jaſonis navigationem, deque Circe, & Medæa... Eorumque cognationes conſirmavit, qui in Ponti receſſu, quique in Italia divetſi habitaverunt.... Quædam enim circa Ceraunios Montes, & circa Adriam ſigna oſſtenduntur; & în Poſſdionate ſſnu. Itenque circa Ētruſcorum Inſulas errantium Argonautarum monſtrantur indicia. 

(3) Vistli Arniel Lib. 1.

Tempore jam ex illo casus mihi cagnitus urbis Trojana, nomenque tuum, Regesque Velassi. Vedi Oris. Ualiche Tom. I, Capitolo dei primi Abitatori d'Ualia.

no, e a Giove primi Re Italici, e p. rò anco del Lazio (1), e dell' Etturia. Cento altre affinità ci riferbiamo di addurre in altri Scritti, fra i prifci Italici, e tanti altri Regni, colla chiara fpiegazione, che quelli dagli Italici provengono, e non mai noi da quegli deriviamo.

Che vuol dire ancora, che tanti, e tanti nomi Italici, e vecchissimi si leggono in altri Regni Europei, e non si trovano (parlo dei tempi antichissimi) quegli degli altri Regni in Italia? Proveremo, che nomi più vecchi, e Divinità più vecchie in Germania non vi sono, che un Nume Tuissoue, o Tuissone in cui il Noris, e altri dottissimi ravvisano i principi Toschi, onde Teutissi, e Tuissi, e poi Tedeschi, e la lingua Teotisa (2). Che il primo nome d'iberia nella Spagna viene dagli Iberi Italici; che questi prima dei Fenici, e di ogni altro surono i primi suoi abitatori. Che Tirrenico si è detto un gran tratto della medesima Monarchia e di quel Littorale. Che così, e Tirrenico è stato primitivamente l'altro Littorale di Francia, e che i prisci loro Sali o Salluvi non sono altro, che i Sali Italici, e Liguri (3). Similmente nomi più vecchi in Grecia non vi sono Tom. Ils.

(1) Virgil. Eneid. Lib. 7.

Saturnufque fenex , Janique bifrontis imago .

E qui Servio = Ergo Saturnus fuit Rex Italia = e poco fotto dice ai Trojani il Re Latino.

Ne sugite hospitium, neve ignorate Latinos

A love principium generis. Jove Dardana pubes

Gaudet Avo.

Oue Servio = Dardanida ac si diceret cognati = Spieza inoltre, perché Dardano, benché nato in Cortona lo dica contattoció; his ortus ut oris, e nel Lazio,
perché tanto Cortona quanto il Lazo era tutta Tirrenia, o Etravia, e lo ratisse
ta ben spielo.

(2) Pedi tuetoci. Provinto ancors in questo Tomo nel Lib. IX. Cap. Le V. e lo dice anco Tertulliano "Apol. 24 — Unicuique Provinciæ suus Deus est, su Syriæ Astretæ Crostominenssum Belventinus, Narnienssum Vividianus.... Komæ Mars, Ger-

mania Thusco = .

(3) Plin. Lib. 3. Cap. V. = Ligurum celeberrimi ultra Alpes Salii = a altri, ebo fi portano in appresso = . dei Tirreni Pelassi; che gli Eneti d'Italia portarono questo nome a quegli di Pastagonia, e che questo in Italia è più vecchio della venuta di Antenore. I Geti fra i primi loro nomi chiamati Tirregeti, così gli Sciti (1) ed i Satmati compresi ancora sotto il nome di Germani (2) nella maggiore estensione dell' Alemagna, e che oltre a ciò le cose Germaniche, e Celtiche, e Scitiche, e Sarmate sono nomi ignoti assatto, e che gli altri mortati nulla assatto nie sanno. Eppure questi fralle contrarie opposizioni si vogliono sar credere i primi nostri Popolatori. In questa vasta estensione della Germania, e in questi nomi di Sciti, Geti, e Tirregeti giunge Strabone (3) sino agli Suevi, e ve li comprende espressamente, e gli chiama confinanti dei detti Geti, ma sempre con descrizioni poco vantaggiose, e addita, come questi proseguirono quelle subalterne Colonie, che noi altrove proviamo dall' Italia primitivamente partite. Altrove pure si mostra (4) che il nome di Albani, di Tirregeti di Ibeti, e d'Iberia, lassia.

(1) Strabon. Lib. 7. in princ. = Instri partes sunt trans Rhenum, regiones, & Gallie, que sunt Galliea Gentes, & Germanica, usque ad Bustarnas & Tyrrhezetas, & Borisboni aduacentes or = =.

(2) Plin. Lib. 4. cap. 13. — Accole sinus in mentione Thracia dista sunt Istropolin 
Msque ... Ortus bic in Germania jugis ... possea Barssoma... ab co in planum 
omnes Stylphrum gentes sunt ... alias Geta ... alus sarmatha... Superiora autem inter Danabium, & Hericinium saltum, Msque ad Pannonica bybernas Carnuti, Germanorumque ibi consinium ... Scytharum nomen usquequoque transsit in 
Sarmathas, atque Germanos, nec aliis possea illa duravit appellatio, guam qui 
extremi gentium harum ignari prope caveris mortalibus degunt ... m codem 
(leco) Insulam speciassa incolum Tryrbegeta = ...

(3) Strabon. d. Lib. 7. in princ. — Commune est autem omnibus, qui bunc trastum colunt, ut alio migrent, & propter villus tenutiatem, & propter agrorum inavium colendrum... Pluvimam e pecoribus trabunt alimoniam, sicut, & Nomades, corumque instar domessica in campos tollentes instrumenta, quocumque sors tulti opinio suis cum armentis convertuntur. — E poco dopo — Austrialis vero pars Germania... A Suevis adout ententu... deinde Getarum terra copulatula.

tur .... postmodum extenditur ad Aquilonem ufque Tyrrbegetas. =

(4) Strabon. Lib. XI. paz. 339. — Loca mediterranea Austram versus Caucaso subjacent, qui Mons utrique Pelazo imminet, & Ponthice, & Casso subminet, general periampue diferminat Septemtrienem versus Sarmaticos Campos — detto Strabon. Lib. 2. paz. 79. — Deque Germanis, & intra, & extra Danubum babitantibus, de Geits, & Tyrrkezettis, de Bassans, nem de Caucassim incolentibus, ut Albanis, & iberis — & Lib. FI. paz. 130. — E vedi qui sotto al S. Finalmente l'altra Citazione di Strabnes, e de Erodato.

lasciato nelle ultime Regioni verso il Mar Caspio, e verso il Ponto, non mai da esse è derivato a noi, ma da noi è stato diffuso in quelle parti. Erodoto si protesta di saper poco, o niente di quelle ultime parti di Europa, e degli Sciti; fegno evidente dell'incolta loro qualità; e altrove sentiremo, che attesta, che effe sono delle ultime, e delle recenti popolate nel Mondo. Come dunque la Colonia Japetica potè mai derivare da quelle parti? Conferma Erodoto, che se ci è flato in quelle Regioni qualche nome nostrale, o Greco, come quello del Fiume Eridano, il che non crede, ma che se è Greco, è sostituito per altro a quello di Pado, che è Etrusco, come altrove proviamo, ciò può effere per causa degli Arimaspi (1), e dice che queste cose convenzono con i Metapontini d'Italia, ove sono gli Arimi (vero nome Etrusco) o gli Arimaspi. Euripide (2) parlando di Adria, e dell' Eridano, riferisce questi suoi racconti fino a tempo di Semele, E' nota la favola di Fetonte caduto nel detto Eridano, e delle sue Sorelle Eliadi, che ivi piangono la morte del detto loro Fratello. Questa remotissima antichità d'Adria, e di tutta la Lombardia si unifca se si può mai colle odierne visioni, che anco Adria, ed i Circompadani vogliono far discendere dai Galli, dai Celti, e simili. Queste cose tramandateci dai vecchi Autori anco con qualche oscurità ( segno evidente della antichità di loro) ben provano, che da noi anno ricevuti, e i nomi, e i Popoli, ma non giammai noi da loro.

Maggior forza acquiîta questo discorso dalle istesse contrarie obiezioni: Poichè aggirandosi quelle in farci vedere in tutte le genti Al-

(2) Eurspid. pag. 189. = nel coro dell' Atto terzo dell' Ippolito verf. 5. del d. coro.

<sup>(1)</sup> Erodot. Lib. 3. — De extremitatibus autem Europa, quod pro comperto referam non babro. Neque enum alpentior fluvium quemdam elle Eridanum a barbaris vocatum, qui fubit mare ad septemtionem specifans ... Ne Califeriria quidem novi Insuas, unde ad nos venit Cassiteros (ides stamma). Nam vet insua coargust nomen Eridanus, quod Gracum est non barbarum ... sed esti boc studios quassiva, a nemine qui ipse videris accipere ponit .... Dicuntus tamen id a Griphibus austere Arimasso; Gispan bos esse coste per ponit .... Dicuntus tamen id a Griphibus austere Arimasso; Gispan bos esse coste studios supere successione consenti. ... Aristem ... ess versus seculo quadem cum series Arimasso; vocatum c... Ho seco, quod isla civitate commencant: Quod seio consusse cum mapad isso apparusse significa Aram Apollini extrui ... Quod discret Apollinem ad cos solos ex talious in issorma terram venisse ... Quod discret Apollinem ad cos solos ex talious in insorum terram venisse ... Quod directat ...

pine vestigi, e nomi Umbri, e che Umbria risuonano in tutte quelle regioni, il che è verissimo; malamente poi si deduce, che dalle Alpi, e perciò prima dal Settentrione, sia giunta la nostra Italica popolazione. Si giungerà ancora a pretendere e a dire, che la prisca lingua Italica discende dai Galli e dai Germani, e dal detto Settentrione, False conseguenze dedotte da un verissimo principia; perchè il trovarsi nelle Alpi tanti nomi Umbri , non è segno che gli Umbri ivi siano nati, nè che provengano dai Celti, e dal Settentrione, ma è fegno, che ivi fono propagati, e allignati dall'Italia, e che poi nel resto della Germania, e del Settentrione si sono diffusi colle nostre Colonie Popolatrici. Se con Erodoto (1) fentiamo rammentare gli Umbri in quella parte del Danubio, che è fralle sorgenti del Fiume Istro e la Pannonia, e che altri Fiumi entravano nel detto Danubio, che venivano da una regione posta sopra i medesimi Umbri; se Probo (2) chiama Umbro il Lario, cento altri, che io vi cito in appresso lo chiamano Tosco, ed Etrusco. Così i Norici, e gli Stoni, ed altri che voi trovate Umbri, io li trovo, e ve li cito chiamati Toschi, e dicono tutti l'istessa cosa. Se Plutarco (3), e se Polibio (4). chiamano Umbri anco gl'Insubri, e se cento passi mi porterete, che le Genti Alpine erano Umbre, non vedete, che tutto prova contro, di voi, e che perciò il tutto era Etrusco? E che bene dicevano quegli, autori, anco vostri moderni Massei, Gagliardi, ed altri, che per queste istesse ragioni riconoscevano Etrusche tutte quelle parti, e che voi, perchè non l'intendete, percià intendete di rigettarli ? Non avete altro asilo se non che questo, e dite = Erano Umbri, dunque non erano Etrusci = Eppure è chiarissima la conseguenza a voi contraria; cioè = Erano Umbri, dunque erano Errufei =. Basterebbe, che voi vi ricordaste, che Umbri, ed Etrusci erano un sol Popolo, e che l'Umbria era una parte della Toscana, come con i Classici autori altrove, e

venit ufque Comum. =

(3) Plutarc. in Marcello . (4) Polib. Lib. 5. Cap. 34.

<sup>(1)</sup> Erod. Lib. 4. Cap. 49. en de the natureles xopus Ou 3pixw .... ex regione antem, que est supra Umbricos, Carpis stavius, atiusque Alpis .... in iplum, excuent = ed e citato da Bardetti pag. 184 = (1) Trob. in Pigil. Coorgie. Lib. secundi vers. 159 = Larius Umbros tangit, & per,

tante volte abbiam provato (1). Se non si proscrivessero affatto le vecchie, e solenni, e decisive autorità, come si sa in contrario, si sentirebbe da Livio (2) espressamente, che l'Origine di tutte le Genti Alpine è Esrusca, che perciò vuol dire Umbra. Onde è un ardito linguaggio il dirfi dal Bardetti pag. 13. ne Livio, ne Plutarco, ne Servio dicono primitivi gli Etrusci, e poi confessando, che lo dicono, e che questi sono i veri primitivi, dire pag. 192. = Io non credo nè a Livio, ne a Giustino, ne a Servio. Se non volete leggere i vecchi autori, e se dopo di averli letti non volete lor credere, a che serve questo discorso? Siegue Livio, e la prisca lingua delle Genti Alpine la chiama Etrusca. Così si spiega quella lingua Greca, che trovò Cesare fralle genti Alpine, cioè lingua Grecanica antica, che vuol dire Pelasga, e che vuol dire Etrusca, come altrove proviamo. Dunque se voi trovate, che le Genti Alpine erano Umbre, provate ciò, che proviamo noi, cioè, che erano Etrusche. Non m'impegno poi di troware, anzi non è reperibile il come, ed il quando questi Italici popolassero l'Alpi. Dagli istessi vecchissimi nomi, che adducete, e che adduciamo ancora noi, traspira, che ciò su nei tempi impenetrabili, e forse Babelici; perchè tanto nelle Alpi, che nell'Illirio, e altrove troviamo anco i nomi di Japodi, quali Japetici (3), nomi per verità, e come essi additano, aisai più vecchi, e dei Germani, e dei Celti, e d'altri, dai quali con poca Cronologia volete desumere la nostra Origine. Voi non avete al Mondo (con tutto l'apparato di tante citazioni) veruna autorità, che dica primitivi i Circompadani, veruna, che così chiami i Liguri, veruna, che così chiami i Taurisci, veruna poi, ed affatto veruna, che chiami i Celti, o i Galli, o i Germani più vecchi dei Circompadani, o dei Liguri, e molto meno degli Umbri, dei Tirreni, e di altri Italici, che di molto, e

nol-

<sup>(1)</sup> Serv. ad Virgil. Lib. XII. verf. 753. = Nam. Umbria pars Tuscia est = S. Isider, Lib. 14. Cap. de Umbria.

<sup>(2)</sup> Liv. Lib. P. Cap. P. = Alpinis quoque gentibus eadem baud dubie origo ( Etrufca) est, maxime Rhriti, quos ipsa loca efferarunt, ne quid ex antiquo prater sonum linque, que cum incorruptum, retinerent =.

<sup>(3)</sup> Strabon. Lib. 4, p.gc. 136. — Alpes... juxta Suevos & Herezniam Silvam. Alia sant Cacumina in Illivium, & Adriaticum sinum conversa... Porro Japades circa bos habitant locos :-.

molto sono a quelli anteriori. E poi le nostre autorità puntualissime, che tutto spiegano, perchè dicono, ebe suste le Gensi Alpine sono dagli Esrusci prodotte, e sono di Tossa origine, talchè poi si vedono le tracce delle subalterna diramazioni sino a tutto l'ultimo Settentione, queste poi le proscrivete, le mutilate, e le storpiate, o credere non le volete dopo di averse trovate puntuali, e decisive.

Similmente contro di voi ad evidenza sa il passo di Strabone (1), che pure adducete non intiero, qualiche dica, che poco innanzi dei Galli, e poco innanzi di Belloveso si fossero i Toschi stabiliti in tutta la Lombardia, e nelle dette Alpi, e che ci mescoli, e ci confonda i detti Umbri. Ci mischia gli Umbri, e chiama Umbri, e Toschi anco i Veneti, i Liguri, e gl'Insubri, e rispetto a quelle Colonie Tosche, che Ei pure attesta Popolatrici di tutta la Lombardia, dice l'istesso di ciò che ha detto il citato Livio (2), che questa primitiva origina, e primitiva popolazione anco di tutta la Lombardia l'ha fissata nei soli Etrusci, perchè si replica sempre, che Etrusci, e Umbri erano gl'istessi. Ma se Livio dice, che i Toschi sono i popolatori di tutta Italia, e coatta questa popolazione ante Romanum imperium, e se Strabone anco in quell'altro passo da voi addotto, dice similmente, che Etrusci, e Umbri insieme dedussero queste loro Colonie in Lombardia, ed usa la Frase = prinfquam Romanorum ampliaretur Imperium = non vuol dire poco prima dei Galli, e di Bellovefo, come voi intendete, ma quel prinfquam Romanorum ampliare-

tar

<sup>(1)</sup> Strabon. Lib. V pag. 145. = Romanis autem, & Umbrorum immixta gens est, & aliquibus is locis Tuscoverus; Utraque enim gens prisiquam Romanorum ampliaretus Imperium de prioris lesi dignisate ecretabant... Postea de Locovim imperio per Successionem quamdam propugnantes, multas Colonias parim Umbrorum, partim Tuscovem essecuencia. Rec minus autem Umbri quidam dicuntur ac Tussici, jeuneadmodum Peneti, Lieure, & Insabri

fei, quemadmodum Feneti, Ligurer, & Infibri ::

(a) Liv d. Lib F. = Tufcorum ante Romanum Imperium late Tetra, Marique opes patuere. Mari supero, infereque, guibni halla cingitur, quantum potuerint nomina sint aryumento. Quod alterum Tufcum.... alterum Adriaticum Mare ab Adria Tufcorum Colonia vocavere Italica Contes. Hi in turungue Mare vergentes incoluere Urbibus duodenis terras prius eis Apennium, postea trans Apennium notidem, quot capita origini erant Colonia missi, qua trans Vadum omique loca, excepto Venetorum angulo usque ad Aspes tenuerunt. Alpinis quoque Sentitus edam band duble origo (Etrifica) off ::

sur Imperium, si può intendere dei tempi, e dei secoli rimotissimi, come in Soltanza dice Livio Di fatto, benche fossero l'istessa Gente, li chiama vecchi emuli fra di loro, e che con guerre si contrastavano il primato per successionem quamdam, che vuol dire per vecchi titoli. e vecchio possesso tra di loro. Trovatemi altri Popoli, che poco prima o molto prima dei Galli, e di Belloveso, e perciò prima degli Etrusci abbiano posseduti i Paesi Circompadani, e l'Italia tutta. Ma se questi Popoli possessori dell'Italia tutta anteriormente agli Etrusci da voi non si nominano, e non vi sono nelle vecchie Istorie; dunque quel prinsquam di Strabone vuol dire dei secoli molto anteriori al Romano Imperio, nè altri Popoli vi fono al Mondo potfetfori dell' Italia prima di loro. E che così sia, si uniscano, e si concilino i passi degli altri Autori, che per altro dicono tutti l'astesso identificamente; si concili Livio sopra citato, che l'Origine di tutti gl'Italici, e di tutte le Genti Alpine le coarta ai soli Toschi chiaramente; fi concili Plutarco (1), che rispetto a questa invasione dei Galli in Lombardia, e queste conquiste, che Essi e Belloveso, ed altri Galli fecero ivi sopra gli Etrusci, gli chiama fin da quel tempo Antichi Padroni di quelle Regioni, e Padroni fino all'uno, e all'altro Mare, che parimente vuol dire di tutta Italia, nè prima di loro, nè Elfo, nè verun altro autore al mondo fa trovare altri Padroni più vecchi in tutta Italia. Dunque tutti gli Autori sono d'accordo, che Tosca è l'origine di tutta l'Italia, e di tutte le Genti Alpine, che essi ne sono i primitivi Padroni, e che tutti dicono l'istesso, ancorchè alcuni li chiamino Toschi, o Erruschi, o Tirreni, e altri li chiamino Umbri, e Toschi insieme, perchè erano una sola Genre. I nomi di Celti, di Ambroni, e simili, sono tutti posteriori, e sono derivati dai detti nostri primitivi.

Finalmente questa questione, che con stravolgere i facri, ed i profani Autori si fa nascere, se i Settentrionali, ed i Tedeschi, e le genti Alpine siano le nostre popolatrici, ovvero se siamo noi i di Tom. 111. . . . . . . . . . . . . loro

<sup>(1)</sup> Plutare. in Camil. = illi Galli irruentes quamprimum universam, antiquamque Re ionem Tyrrhenorum sub corum imperium ab Alpibus usque ad utraque Maria redigenum :=:

loro popolatori; questa bella questione, dico, la decide un vecchio, e irreprensibile autore. Questo è Strabone, che benchè privo dei migliori lumi Mosaici, e del Pentateuco, che abbiamo noi, e che con quelli decidiamo più chiaramente la controversia, contuttociò non oscuramente decide, che i popoli più Settentrionali, dai meno Settentrionali derivano, fino a che retrogradatamente non si giunga alle Alpi, ed all'Italia, che si scorgono la vera sonte dell' Origine anco del Settentrione. Così anco i Germani (che da noi discendono) si vedono generatori, o propagatori di altri Popoli verso il detto Settentrione. Dice (1) che questi da noi discendono, e non già noi da loro. Ratifica, che gli Abitatori del Boristene, e poi i Sarmati chiamati Jazigi, composti di gente errante, e Pastori (quali Pelarghi) seno non solo vicini ai Tirregeti, e Germani, ma che dall'istessi Germani traggono l'origine. Se i più Settentrionali discendono dai Germani, dunque la prima origine non viene dal Settentrione verso di noi, ma da noi si parte, ed anco ad essi si stende. Strabone nell'altro passo, anco di fopra addotto (2) dice, che gli Svevi massimamente, hanno questo vecchio costume di lasciare le loro abitazioni native, e di andare altrove errando, come pastori, e portando seco nei Carri le loro cose domestiche per istabilire altrove il loro soggiorno. Sicchè oltre a tante fin qui addotte autorità, e ragioni abbiamo anco Strabone, che decide questo problema, cioè, che noi giammai discendenti siamo dai Settentrionali, ma che essi da noi discendono a gradi a gradi, fino a che alla Germania, ed alle Alpi di molte genti popolatrici, e fino a che non si giunga al fonte, ed alla sorgente della nostra Japetica Colonia, che è l'Italia. Lo comprova non oscu-

(2) Strabon. d. Lib. 7. pag. 197. — Commune off autem omnibus, qui bunc Traflum colont, ut alio facile migrent.... Sieut & Romades, corumque inflar doméfica in Carris tellentes influmental quocâmque fors tulit, & opinio, fuis com armen.

tis convertuntur = .

<sup>(1)</sup> Strabon. Lib. 7. pag. 104. = Dacos autem, qui in oppositum ad ssprintes, quos olim Davos vocatos esse ror... Hoc sane credibilus ess, quam a Scytharum genete derivari = e poco soto pag. 205. = supra jacens Regio universa inter Batisson, of stram prima esse scatam solitudo, posse Tyrriegete, pos quos Sarmata cognomento saziges, e quibus pars maxima Nomadibus, ides, passorbus constat... htra Terram sunt Bassarna Tyrrbegetis vicini, & Germanis, & spst fire ex Germanis originem ducentes :

ramente anco Erodoto (1), il quale quando si passa le Alpi, e la Germania, benchè si protetti di esserne pochissimo informato, per essere state quelle Regioni per molto tempo disabitate, contuttociò parlando degli Sciti, e di altri Settentrionali, dice, che Effi sono fra gli ulsimi popolari in Europa, e che il di loro Regno (secondo le prische loro tradizioni) non contava altro, che mille anni indietro dalla espedizione, che fece Dario contro di loro, e che prima di sutto ciò il loro Paese era deserso. Questi mille anni addietro dalla detta espedizione di Dario appena ci riconducono ai tempi di Deucalione, nei quali anco fecondo ogni contrario, e stranissimo raziocinio, era già popolata l'Italia da secoli, e secoli. Visioni, ed illusioni irragionevoli sono queste adunque, che ci si oppongono, e che figurano dal Settentrione, e dall'Illirio, e dagli Sciti, e dai Sarmati venuta la prima Colonia Japetica a popolarci, Visioni piene di Anacronismi, e di altri errori, che una mediocre lettura dei vecchi Codici subitamente dilegua.

Tom. III.

F. 3

CAPI-



## CAPITOLO IV.

Saturno, e Giano esprimono nella Favola i Simboli di Noè. Il Secol d'Oro di Saturno si raffigura nella prima età del Mondo dopo il Diluvio.

Ento di nuovo oppormi, e anco con maggior costanza, ma senza alcuna vecchia autorità, che i Tirreni erano diverfissimi dai Pelafei, e che questi furono molto più vecchi dei primi, e perchè non se ne dubiti, si aggiunge un senza dubbio, e che ciò è fenza controversia (1). Io nego con egual costanza quel senza dub. bio, anzi fenza dubbio afferisco, che ciò è falso; perchè i Tirreni erano Pelafgi, ed insieme con i detti Umbri, e con i detti Aborige. ni erano la prima nostra Colonia Japetica, e solo di nome, e di Principato erano così distinti; onde fra di loro, e per la diloro origine non può darsi il prima, e il poi. E come dunque potete dire gli uni agli altri anteriori, se nè degli uni, nè degli altri (come di tanti altri Popoli, che nominate) non avete investigata, nè l'origine, nè l'essenza? Voi nominate spesso (2) Lidj, Tirreni, Messapi, Daunj, Peucezj, Japigj, Salentini, Sibariti, Ausonj, Enotri, e cento altri Italici, e tutti quanti gli fate diversissimi. Da tutte le parti fate venir gente di fuora, e tutti quanti in senso vostro sono diversi di origine, e di lingua. Tutto si accoglie, e tutto si pretende vero. Mille popoli, mille lingue, mille generazioni, anco fenza diffinzione alcuna dei tempi, purchè non si riconosca quella unicità di origine, che ci unisce tutti, e ci congiunge. Gli riconoscete tutti questi Popoli alla venuta dei Galli, che discacciarono dalla Lombardia gli Etrusci, e fate nella Magna Grecia un Seminario di fondazioni Greche (3) e tante, e tante Città pretese dai Greci fondate contro il

Bardetti Artic. 8. pag. 14. così dice = Rel primo si ragiona dei Pelassi gente fuor di dubbio anteriore agli Etrusci, come ba detto pur ora Plinio (che non l'ha detto giammai).

<sup>(2)</sup> Veds Bard:tti pag. 24., 27. e 28., e spesso altrove.
(3) Bardetti pag. 31.

il fentimento, e contro l'autorità, e prove dell'accuratissimo Mazzocchi (1), che di queste sue Patrie Regioni ha scritto profondamente, e contro ciò, che istoricamente ho scritto ancor io (2) : perchè l'Istoria patente portata anco da Dionisio, e da Strabone ci dimostra, che i Pelasgi Tirreni veri, e primitivi Padroni di quelle parti in oggi Napolitane, chiamarono di Grecia, ed ammessero in loro consorzio, e con dominio quei Pelasgi Tirreni, che dall'Italia antichissimamente partiti, erano poi per un lunghissimo soggiorno in Grecia divenuti veri Greci, o almeno Greci erano chiamati comunemente; e questa frase, e questo equivoco dipoi usato dagli Autori Greci, ma posteriori, ha fatto credere Greci i Pelasgi, ha fatto chiamare fondazioni Greche quelle, che propriamente furono dei Pelasgi Calcidefi, dei Pelasgi Argivi, ed altri simili dai nostri Pelasgi Tirreni ivi accolti, e ricevuti; ma che per altro non erano altri, che Pelasgi, ed Etrusci. Queste istesse citazioni, che voi recate, e che chiamano queste tali Città fondate dai Greci, in altre parti, che voi sopprimete, e tacete, ma che io ho portate distesamente, le chiamano vere Città Tirrene, o Etrusche, o dagli Etrusci fondate (3). Così è di Metaponto, di Pila, di Fescennio, d' Alsio, di Cere, e di tante altre, che voi senza distinzione alcuna chiamate Greche fondazioni, e surono Etrusche. Qui si oppone come pare, che al tempo dei Galli, e regnando Tarquinio Prisco alcuni Calcidesi, (che si figurano Greci affatto) fondarono Cuma (4). Ma come mai si può ignorare, che la fondazione di Cuma è infinitamente più antica? E che da Strabone (5) fi chiama = Cuma veruftiffimum Calcidenfium, & Cumeorum adificium. Antiquitate enim cunitas Sicilia, & Italia Civitates antecellis = ove qui per l'Italia intende la Magna Grecia, che Italia ancora si disse.

(1) Mazzocchi in Tabulas Heracl. da per tutto.

(3 Origini Ital. Tom. 2. pag. 224., e in fin. nel Capitolo dell' origine della Città di Pisa.

(5) Strabon. Lib. V. pag. 163.

<sup>(2)</sup> Origin. Italic. Tom. 2. pag. 224. e altrove, e in d. Tom. 2. in fin. al Capit. dell' Origine della Città di Pifa.

<sup>(4)</sup> Bardetti pag. 30. = I Galli, che vennero in Italia regnando Tarquinio Prifco, (cacciarono dalle Terre Circompadane, come offerva il Marchefe Maffei i falfi Italici primitivi (chiama fempre gli Etrafei falfi Itali Primitivi)... alcuni Calcidefi fondarono Cuma nella Campania.

Ma come vi siete fcordati ancora, che a Cuma tanto prima di Tarquinio Prisco, e dei Galli andò Enea, e vi andò anco Ulisse a confultare quella Sibilla, come tanto cantarono Omero, e Virgilio, e che Cuma certamente percuote la più rimota Italica antichità? Cor me dunque la dite fondata a tempo di Tarquinio Prisco, e alla veputa dei Galli in Italia? Leggete meglio anco le vostre istesse citazioni!

Ma pure, per provare, che i Pelasgi erano diversi, ed erano più antichi dei Tirreni, oltre a Plinio, che non l'ha detto giammai, fi cita altrove Servio (1), che non dicendo altro, che Pelassi primi Ita. liam tenuerunt, nulla prova, e nulla dice della pretesa loro diversità, o antiquiorità sopra gli Etrusci, e se lo dicesse sarebbe falso, nel contrario supposto, che gli crede venuti con Deucalione, e come tali non farebbero mai primi, perchè ognupo accorda, che innanzi a Deucalione era popolata l'Italia, e che vi erano altri Italici potentiffimi. Anzi qui Servio ferma espressamente, che i Pelasgi erano meri, ? positivi Tirreni, e lo prova con Igino, e con Varrone (1), ai quali se si aggiunga ancora Mirsio Lesbio, citato da Dionisio, e da me altrove trascritto, parmi, che sia evidente, e da nelluno controverso, che i Pelasgi in origine surono veri Tirreni, benchè poi nei secoli posteriori, chiamati Greci, per la loro lunga abitazione, e dominio în Grecia, e che perciò è un grande affurdo l'oftinarsi in volere i detti Pelafgi diversi, e più antichi dei Tirreni.

Onde qual conclusione vi è mai nell' Argomento contrario, che quasi fosse il nodo Gordiano si replica tante volte (3), cioè, che i primi Italici non fono venuti per Mare (il che è falso) e non effendo wennti per Mare, dewono effere venuti nel Paefe Circompadano, fe non fono

(2) Servio ad Eneid. Lib. 8. vers. Fama est veteres Sacrasse Pelassos = Hi Pelassi primi Italiam tenuisse.... Hyginus dixit Pelasgos esse qui Tyrzheni sunt, hoc etiam Parro = e lo dice anço Lib. 6. verf. 600.

(3) Bardetti pag. 49. e speffo altrove.

<sup>(1)</sup> Serv. ad Eneid. Lib. 8. verf. = Vetores Sacrasse Pelasgos = Si porta dal Padre Bardetti pag. 59.; ove si trascrivono le parole di Servio = Pelassi hi primum Raliam tennisse perhibentur = Da ciò col P. Bardetti pag. 57. fe ne induce, che primi Italiam tenuerint, e che fiano anteriori, e diversi dagli Etrusci, il che per altro non dice Servio.

fono venuti per aria, come Abacuc in Babilonia, e come Tbubal in Spagna = Così si dice, e si oppone. Ma essenda appunto venuta per Mare la prima Colonia Japetica popolatrice di tutta l'Italia, ne siegue, che non possono essere mai primitivi i Circompadani, se colle istesse parole non sono venuti per aria, e prima di Jaset. Si sono osservate con più precise autorità le antiche navigazioni, per vedere se altre Colonie oltramarine possono essere sbarcate in Italia, il che per altro poco conclude pel nostro Argomento, ogni qualvolta abbiamo la detta vera, e prima Colonia Japetica genitrice di tutti gl'Italici, se non si vogliono proscrivere assatto (come pur troppo si fa in contrario) e la Scrittura così spiegata dai più dotti, e più vecchi interpreti, e tutti gli autori prosani, che in cento passi, e con individuazioni maniscisse di didiano.

Parmi, che in oggi riconosca ognuno il falso impegno di Dionifio d'Alicarnasso, circa al volerci far derivare di Grecia; impegno smentito da tutti gli altri Greci, e che perciò esso più tenacemente intende di fortenerlo contro tutti i Greci, e tutti i Latini antichi, che a questo effetto così malamente deride, gloriandoli espressamente di dire il contrario di tutti gli altri, e il contrario di tutte le prische memorie, e tradizioni Italiche. Dionisio adunque in senso fuo pu} dirsi in qualche modo scusabile, se impegnato in questo asfunto è andato avanti, ed ha inventate altre cose a questo suo fine confacenti. Fralle altre cose ha inventato il suo preteso Giano Istorico, e lo ha collocato foli 150 anni prima d'Enea. Dico che l'ha inventato in questa sua ipotesi di farlo distante dal detto Enea per quelti foli 150, anni, attribuendoli insieme quei simboli convenienti a Noè di vero Propagatore dell'uman genere. Poichè in altra forma in venerazione di Lui, e di tutta la Turba, che lo siegue, potrebbe accordarsi, che fra i prischi Re Latini ci fosse stato uno con questo nome di Giano; ma questo non sarà mai con tanta proscrizione di secoli quel Giano (che vuol dir Noè) salvato divinamente nell' Arca per dover poi effere il nostro universale propagatore. Così l'altra-Turba intenta solo a magnificare la Greca antichità per farla grande fin da principio, in cui fu povera, e meschina, comincia ogni racconto da Deucalione (perchè supposto Greco affatto) e dal suo favoloso Diluvio; e si sa cominciare per così dire il Mondo in Ita-

lia da questo Giano prossimo ad Enea per li detti 150. anni; e in Grecia si sa cominciare dal detto Diluvio di Deucalione, e si dice, che così ci atteniamo ai tempi Istorici, o a quelli più prossimi, fuggendo, o scartando le Favole di quei primi secoli ignoti. Oh grande, oh eterna cecija! Oh proscrizione orrenda di tanti secoli; oh favole evidenti fondate sulla falsa idea di suggire le pretese favole, che per altro fono verità le più incontrattabili. Si comincia con ciò dal dare di favolofo al verissimo Diluvio di Noè, e non basta, che i pretesi Greciti ci dicano = neffun di noi ha detto ciò giammai = perchè è vero, che non lo dite colle parole, ma lo dite col faito; e cominciando ogni vostra istoria da questo Giano in Italia: e da questo Deucalione in Grecia, dite, che tuttociò che è innanzi a loro è favoloso, o almeno impenetrabile, e non volete parlarne, come tacchiuso in favole, in oscurità, in contradizioni. Così ne soffre non solo la Sacra Scrittura, ma più ne soffrono gli autori profani, che con una poca di fatica si trovano a quella uniformi. Un bel dono fate non folo alla Grecia, e all'Italia, ma lo fate all'Europa intiera col farla cominciare, o da questo Giano, o da questo Deucalione, con occultarle il di Lei più vecchio, e verissimo principio, e tanti fatti strepitosi nell'Istoria Greca, e nell'Italica, che i detti profani autori ci narrano,

Si vede chiaro, che Dionisio inventando questo altro Giano espressivo del primo Uomo, che su Ncè, e gli altri Greci inventando il Diluvio di Deucalione, o di Ogige espressivo di quello verissimo di Noè, e così colla proscrizione di otto, o dieci Secoli, ci hanno voluto condurre in quei tempi, nei quali cominciava la Grecia ad ingrandirsi. Potevano così occultare gli umili di Lei principi, vantarsi prodotti da se stessi, e non dai forestieri, e non dagli Italici, che per altro il contesto di detti autori profani chiaramente ci mostra. A tali autori, che rispetto a quei tempi primitivi sono autori assa i accondere, o di adombrare fra molte oscurità tanii fatti, e santi secoli precedenti, nei quali noi coll'attestato chiaro dei vechi Greci proviamo, che summo i loro Popolatori, e i loro Maestri. Conveniva pure, e perciò ad essi, di condurci a questi secoli più bassi, e per la Grecia più potenti, e per l'Italia meno luminosi,

nei quali fi poteva trovare, o fingere qualche Epoca, in eui potellero estere penetrati, o ritornati fra noi; e siccome vi è l' Epoca vertssima del di loro ritorno sotto di Deucalione, e nei tempi anco più bassi vi è quella di averci ricondotte le scienze, e le Arti da essi persezionate (il che cade nei secoli anco avanzati della Romana Republica) così consondendo i secoli, ed imbrogliando il tutto, come ha fatto Dionisso, e rivoltando l' lisoria in altro aspetto, di Popolatori, e di Maestri, che siamo di loro originalmente, farci prodotti, e ama maestrati da loro.

Il bello si è, che tutti questi Grecisti in tal forma col cominciare ogni notizia dal detto loro Giano, e dal detto loro Deucalione, dopo di esfere perciò caduti in un abisso consecutivo di varie strane conseguenze esclamano ingenuamente = 11 Mondo è più vecchio di eid, che crediamo; il conto, e l'Epoche non riscontrano = Non riscontrano (rispondo io) e non possono riscontrare secondo il vostro liflema di togliere al Mondo circa mille anni, ponendo il vostro Giano foli 150, anni prima di Enea, e contuttociò figurandolo nel principio del Mondo, e con i distintivi di Noè. Ma se voi lo porrete al fuo vero luogo, e nel fuo Diluvio vero, e non negli altri favolofi di Deucalione, e d'Ogige, troverete, che il tutto riscontra; che tutti questi gran fatti, che perciò cercate di occultare, entrano benissimo in quei dieci, o dodici secoli in circa, che voi col fatto (benchè colle parole diciate di non farlo y occultate barbaramente Così vedrete, che non vi è bisogno, nè Istorico, nè Filosofico d'immaginare il Mondo più vecchio, e che restituiti al Mondo, e all'Italia questi mille anni, che voi a tanti effetti le togliete, si conciliano subito, e restano nei suoi giusti spazi l' Epoche tanto sacre, che profane. Chi và al vero trova, che lutti i fatti gli vengono incontro, e che quasi spontaneamente, e da se stelli si dispongono in quei luoghi, che lor convengano.

Gran satti, e infinite memorie dell'Italia si fanno perciò cadere in questa barbara dimenticanza. Gli Etrusci sono i più proscritti: Si chiamano (1) i falsi Itali primisiru, anzi se ne vuol togliere affatto

Tom: III. M anco

<sup>(1)</sup> Bardetti per totum

anco il nome. Se cercherete nei Dizionari (1) il nome di Tirreni. li sentirete chiamare Popoli di Tracia. Un tanto errore non ha altro fondamento, se non che è vero, che i Tirreni popolarono la Tracia. Il mirabile si è, che in detti Dizionari, e in detti altri autori si cita Erodoto, che gli pone intorno alla Citta di Crestona, perchè anco in Tracia i detti Tirreni fabbricarono un'altra Crestona. Ma quella Crestona, di cui parla Erodoto, si pone dal detto Erodoto espressamente in Tirrenia, e non in Tracia (2); ed è la Città di Cortona cosi spiegata chiaramente anco da Dionisio (2), che chiamandola Cortona, diversa dall'altra posteriore Crotona della Magna Grecia, la chiama chiaramente Cortona in Tirrenia, e la dice posteriormente Colonia dei Romani. Così è trasfigurata l'antica Istoria da tanti nostri Moderni, che per mostrare di avere letti gli unici, e veri fonti di queste memorie, accumulano varie autorità dei detti nostri prischi Maestri, che nulla affatto dicono al loro intento, per farci derivare, come essi credono, o ci vogliono far credere, ora dai Celti, ora dai Tedeschi, ora dagli Illirici, popoli da noi prodotti, e perciò a noi molto posteriori. Misera Istoria, e misera Cronologia in braccio a queste visioni, che abbassano, e che deridono non già l'Italia fola, ed ogni Popolo, ed ogni Provincia in particolare, ma tutti quanti i Regni floridissimi di Europa. Ammasso inutile di citazioni, fenza un autore, che afferisca ciò, che si pretende; tenace insistenza contro a quel vero, che ci viene in aria di novità, e che ci reca notizie non metafische, e astratte, ma reali, e di fatto, e ignote a quegli studi, nei quali ci siamo esercitati. Oh sforzo inutile in some ma, che da Cicerone fi chiama (4) Ob vim maximam erroris!

Dopo

(4) Cicer. de Divinat. Lib. 2. Cap. 47.

<sup>(1)</sup> Martiniere verbo Tyrrheni = Peuple de Thrace = Herodothe le met aux environs de la Ville de Crestone.

Erodot. Lib. 1. pag. 20. Laurent. Valla interpret. — Ceterum qua lingua Telafgi
fint uft, pro certo adfirmare non poffum. Sed confellura Signorum licet diece eadem, qua nunc Pelafgi nuntur, qui fipra Tyrrbenos urbem Creftonam incolunt.
 Dionif. d'Alicarun, pag. 10. Frider. Silburgio interpr. — Croton vero cum diu

<sup>(3)</sup> Dionil. a Autearn. pag. 20. Frieder. Stiomigio interpr. = Croon vero cum diu retinuifet veterem formam, non multo ante noftram atatem, & Cives mutavit, & nomen, Cortona vocata, & facta Romanorum Colonia.

Dopo di esser certo, e di essersi tante volte confessato in contrario, che nella prisca gentilità in Saturno, e in Giano si raffigura Noè (argomento già prima di noi provato e dal Vossio, e dal Vaferio (1), e dal Bochart, e da tanti) come mai si può negare, che esso, o Jafet non venisse per mare in Italia? Oltre alla retta intelligenza della Scrittura (2), oltre all'attestarlo Giuseppe Ebreo [3] l'assenso universale dei detti profani Autori più chiaramente il comprova. Tutti i Poeti [4], tutti i vecchi Istorici [5], e tutti i più Classici autori, così dicono apertamente, e lo fanno appunto venuto per mare; e tutta questa serie di autorità, e di citazioni si tace, e si sopprime in contrario, non per onorare, ma per togliere anco ai Circompadani, anzi a tutta l'Europa questo pregio di essere direttamente Japetica. Perchè se si toglie questo principio Italico, si toglie, come ho detto a tutti gli altri Regni di Europa, e si toglie all'istessa Grecia, facendola derivare falsamente dagli Egizi, o dai Fenici, e malamente immaginando Egizj, o Fenicj i detti Pelasgi, che si confesfano da tutti e Tirreni, e i primi Padri dei Greci. Perchè in tal forma non da Jafet, ma dalle diversissime generazioni di Sem, e di Cam bisognerebbe cominciare tutta la popolazione Occidentale, e si toglierebbe ogni discendenza di Japeto; assurdo dalla detta Scrittura, e dal detto assenso dei profani Autori concordemente smentito; eppure questo iltesso assurdo ci si oppone continuamente in contrario.

Ma in questo strano progetto di negare in Italia la detta Colonia Japetica, e il detto arrivo di Saturno, e di Giano per mare si Tom. III.

<sup>(1)</sup> Voss. de Oriz. & progr. Idolol. Lib. 1. Cap. XII. & Cap. XVIII. ... Vosser. de Antiq. "Num. Hebreor. Lib. 2. Cap. 3. ... ed altri comunemente. Pedi Oriz. Ital. Tom. 1, pag. 50., & Eg.

<sup>(1)</sup> Genes. Cap X. e quivi Giuseppe Ebreo Antiq. Hebraic. Lib. 1. Cap. VI.

<sup>(3)</sup> Giuseppe Ebreo Antiq. Hebraic. d. Cap. Pl. = Illo sempore dispersis passima proper diversistant linguarum Coloniis... nec defuerunt qui consecusta maribus adhabitandas infulas traiscerent.
(a) Ovidio Fallor. Lib. 1.

Causa Ratis superest Tuscum Rate venit in amnem Ante pererrato falciser Orbe Deus.

Tutti i Poeti pienamente parlano di questa venuta di Saturno, e di Giano, e tutti lo fanno per Mare.

<sup>(5)</sup> Macrob. Satur. Lib. 1. Cap. 7. = 18c igitur l'anus eum Saturnum Classe provellum recepiset bispirie ... Servavit, 6 in hoc Saturni reverentiam, ut ex una parte sui capitis essignes, ex altera Ravis exprimeretus;

tolgono ad Esti tutti i loro attributi, nei quali la detta prisca Idolatria favoleggiando ci esprime il vero. Si sconvolge l'Istoria, e la Cronologia, e si nega come favola affatto il secol d'oro dai più seri autori, e da Platone commemorato, e spiegato, e segregato dalla favola, cioè, che così necessariamente doveva accadere in quella prima età (1), in cui tutti naturalmente, e senza Leggi, e senza forza obbedivano a quel primo, e Santo Uomo, che Essi dissero Saturno, o Giano, e che fu Noè effettivamente. Giano nelle contrarie Ipotesi non si fa più bicipite, come vedremo, nella qual savola espressero gli antichi la verità di aver egli veduto il vecchio Mondo, ed il nuovo; e in altri luoghi, se con Dionisio (2) lo fanno bicipite, lo fanno anco Greco espressamente, ma che fosse Greco, nè Dionisio, nè altri ha detto mai. Anzi Giano non si è mai fatto Greco dagli antichi, come di fopra ha detto Ovidio (2). Gli si toglie poi l'altro attributo della Nave [o dell'Arca] che oltre a tutti gli Autori, ce lo mostrano ancora le prische medaglie Etrusche, e le primitive Romane, e Saturno non si vuole onninamente venuto per Mare. Così si accumulano le contrarie Citazioni, non per edificare, ma per distruggere. Che diremo della Cronologia così malamente trattata (4)? Non importa per provare l'Epoca di Deucalione, e del fuo ritorno in Italia s che qui nulla conclude, perchè l'abbiamo chiarissima in Dionisio [5], e in altri] che si faccia un grande apparato Cronologico à fi citano i marmi Arundelliani I monumento da me sempre dimostrato fallace in questo genere, e che noi soli Italiani citiamo, ma che i dotti Inglesi si vergognano di rammentare in questo genere Cro- ·

(1) Platon. de Legib. Lib. 3. in princ.

(3) Ovid. Fastor. Lib. 1.

Quem tamen esse Deum te dicam Jane bisormis t Non tibi par ullum Gracia Numen habet.

<sup>(2)</sup> Bardetti pag. 33. favellando delle cagioni, per cui i nostri vecchi diedero due faccie a Giáno, reca anco questa, che quel Re Greco (cioè Giano Greco) il che nè in Dionisto, nè in Plutareo ivi citato si legge.

<sup>(4)</sup> Bardetti par. 45: — La Cronaca di Paro Monmento inflimabile, che è fra i marmi di Oxford :: [peffo fi fonda in questi marmi Arundelliani, come alla par. 44: 45:, e altrove.

<sup>(5)</sup> Dionif. citato, e riscontrato a questo effetto nelle Origin. Ital. Tom. 1. pag. 315. e 333. e altrove.

Cronologico] perchè ho provato, che i Greci fralle altre coie non fapevano la Cronologia, e non feppero nemmeno l'Astronomia, che le è compagna inseparabile [1]; che importa dissi cercare la Cronologia ove non bisogna, e conculcarla quì, che per conoscere Saturno, e Giano, e Jafet, e la nostra primitiva Colonia, bisognerebbe non alterarla dal suo vero principio del mondo dopo le acque universali rinnovellato? Si può udire cosa più strana di sentirci in contrario Saturno figurato poco prima d'Enea [2]? Giano si fa 150, e fino altrove foli 50. anni prima d'Enea, e cost Saturno si pone in questa età, e parimente circa 50. anni prima di Enea. Il più strano si è, che gli si vogliono insieme accumulare i Simboli di Noè, come è verissimo, che in senso degli antichi Gentili lo rassigurava, e l'esprimeva la prisca Idolatria. Ma ogni altro di sana mente lo pone nel principio del Mondo, e per conferma della nostra Colonia Japetica lo fanno che abbia regnato con Japeto, e con i Titani, come con i versi di Apollodoro prova Natal Conti (3). Ma in contrario

Regnavit Titan, Saturnufque, Japetufque,

Optima qua Cali dixere, O pignora Terra. Ove siegue Natal Conti = Deinde Saturnus e carcere elapsus Classe in Italian

<sup>(1)</sup> Vedi Origini Italiche Tom. 1. pag. 22., e 23., e 70m. II. pag. 440., e 451. 6
fg. Timeo Loro Italico da cui tanto prese Platone, e us sutitos uno dei suoi
principali trattati, che è il Timeo, quesso si comma aceptivantaravo dai Greci, che vuod dire il sommo, e massimo Astronomo, e da lui, come da tanti altri Italici, e Pittagorici appresero i Greci, e issessi Colore ante Scienze, e tante arti, come ad evidenza si preva altrove.

<sup>(2)</sup> Bardetti pag. 15. = La quarta Colonia è dei Cretesi, che accompagnarono Saturno nel Paese degli Aborigeni, quando Giano quivi era Re, e vuol dire se secondo Eusebio anno poco meno, che cinquanta prima di lena = e que fla unione di errori si replica spesso altrove. Qui si cita anco Ateneo Dipnos. Lib. 15. Cap. 19., quasi che lo dica, ma non lo dice, anzi serma qui in contrario = Fama est Janum suisse bicipitem... Primum tumulturios pontes, & navigia invenisse ajunt.... In Italiam enavigavit = danque se invento le Navi, e il navigare è un assimo di spos o. anni prima di Enca, quassa spesso se la entichissime navigazioni in stalia.

[3) Natal Consi Mitolage. Lib. 2. Cap. 2.

Καὶ βασιλέυσε Κρόνος, κζ Τιταν, Ίαπετδς τε Γαίης τεκμα, Φερίστα, κζ υρανώ εξεκαλεσσαν.

perchè Saturno rincivilì l'uman genere, e gl'infegnò fra le altre cose l'Agricoltura, perciò si vuole fragli immediati ascendenti del detto Enea, e da lui, come sopra soli 50. anni discosto. Parli Cerere Siciliana, Nume tanto posteriore a Saturno, ma che pure raccolse la di lui Falce per mieter, e come Saturno aveva insegnato agli Italiani, così Cerere insegnò ai detti Siciliani l'Agricoltura (1), onde varie Sicule Città, e Drepane, che vuol dire Falce si sono denominate. Parli Triptolemo nei detti primi tempi (2) dalla detta Cerere, Figlia di Saturno già passata in Grecia in questa istessa arte ammaestrato; tutti posteriori a Saturno, ma tanto anteriori al detto Deucalione, e molto più al detto Enea, con i quali in contrario si mischia, e si confonde Saturno, Si vuole l'Epoca di Deucalione la fostanziale d'Italia, e si dice dal P. Bardetti (3), o da chi col di lui nome ma dopo la sua morte, ha raccolte queste contradizioni, che prima era un vero deserto, e per anni, e secoli non fi sa mai quanti [grande espressione] non vi fu altro, che fiere, fonti, e boschi, e chi scrive in contrario, scrive per fanatismo delle loro Patrie, e per farle cominciare da Adamo, e da Noe; cosa, che rispetto ad Adamo non si legge mai nei nostri buoni autori. Per fare adunque quest' Epoca sostanzialissima, e per proscrivere così tutti i gran fatti Italici anteriori a Deucalione, riprende tutti i vecchi, e non la perdona nemmeno a Dionisio d'Alicarnasso, perchè sa Autoctoni, o Indigeni gli Umbri, o i Si-

ad Janum, qui ibi regnabat vectus, & in pecuniis Navim suisse ex altera parte impressum = Come anco dice Ovid. Fast. Lib. 1.

Inde diu Genti mansit Saturnia nomen, Dista suit Latium terra latente Deo. At bona posteritas Puppim signavis in aere Hospitis adventum tessiskaas sui.

Gloven. Satir. VII.

Credo pudicitiam Saturno Rege moratam In terris, Visamque diu, cum frigida parvas Praberet Spelunca domos......

(1) Jepollonio presso Natal Conti d. Lib. 2. Cap. 2.

Insula Caruleo nemorosa cacumina Ponto
Cingetur; hac calat salcem . . . . . .

Hac Infula ab ea Falce postea Drepane dista est.

(2) Callimaco in Hymno in Cerrerm, cicato da Natal Conti Editolog. Lib. V. Cap. XIV.

(4) Bardetti pag. 28., e seg.

o i Siculi, ed altre genti Italiche (1), perchè Esso, ed altri simili gli vogliono prodotti dal Settentrione, e dai Celti, e dai Germani, e dagli Illiri, ed inseme da molti altri Popoli. Non vogliono in Italia veruno Indigene, per sar poi, che gli Umbri, e tutti gli altri Italici non sano Japetici, ma Oltramontani, e venuti dalle Gallie, dai Germani, e da tutti i Paesi, purchè i primi siano venuti intorno al Pò, e che poi questo sume sia la sorgente d'Italia. Prende quella parola d'Indigeni, e di Autostoni nel senso rigoroso, e perciò ne riprenda tutti i detti Autori, che con quella altro non intendevano, che antichi, e vecchi d'Italia.

Ma troppo anco altrove ne fosfre tutta la prisca Mitologia, che iquesti racconti mescolati di favole ci mostra, e ci addita le nostre Origini. Per provare, che Saturno non è venuto per Mare [che è l'Achille dei suoi Argomenti] e per provare, che Saturno non è stato nel principio del Mondo, ma che eso con Giano è assai prosimo ad Enea, si troncano di nuovo i versi di Virgilio per farli dire, che Saturno non è il primo venuto in terra, e così si citano.

# Primus ab Aethereo wenit Saturnus Olympo. . Tunc manus Ausonia, & Gentes wenere Sicana.

Così si pretende di far Saturno venuto a tempo degli Ausoni, e dei Sicani, e poi i Sicani, e gli Ausoni si fanno al tempo di Enea (2). E' questo il miglior uso, che intendete di dimostrarci, e che dite, che si può fare dei vecchi autoti (3)? Noi lo chiamiamo un abuso evidente, e malizioso. I versi intieri di Virgilio dicono:

Primus ab Aethereo venit Saturnus Olympo Arma Jovis fugient, & Reguis exul ademptis.

Is ge-

uso, ch' Ei dice, che si può fare delle vecchie autorità.

<sup>(1)</sup> Bardetti pag. 33., e 36.

<sup>(2)</sup> Bardetti pag. 130., e 154. e feg.

(3) Bardetti pag. 10. coil diec = Ma realmente i Testi medesimi... ed io spero di far vedere, che ben usandone si possa dare dei nostri primi (Abitatori) notzize molto migliori, e pag. 33. diee, che i vecchi autori, e quegli ancora del secol d'Oro non sepper niente delle Origini Italiche, ♂ alla pag. 36., e 37., che noi inoggi ne possamo sapere affai più dei detti vecchi, benche alla sorgente sossieno più vicini di noi = Quesse è que l'miglior.

Origini Italiche

Is genus indocile, & dispersum moutibus altis Composuis, legesque dedis, latiumque vocari Maluis, bis quoniam latnisses tutus in oris. Aurecapue ut perbibets illo sub Rege suerunt Sacula, sie placida populos in pace regebat. Deterior donce paulatim, at decolor atai, Et belli rabies, & amor successive babendi. Tunc manus Ausonia, & Gentes veuere Sicana. Sapins & nomen posuis Saturnia Tellus.

Sicchè Virgilio con i suoi versi intieri dice, che gli Ausoni, ed i Sicani furono in altra età, e ben posteriore a Saturno, ancorchè con questo nome abbiano durato quei Popoli anco sino ad Enea.

> Deterior donec paulatim, ac decolor atas &c. Tunc manus Ausonia, & Gentes wenere Sicana.

Ma di Saturno dice, che fu prima, e fu in altro secolo, e di secoli parla espessamente,

Così sempre, e sempre primo lo ha inteso Virgilio in quegli altri versi del settimo libro, co'quali, e con jattanza di vetusissima, e di divina antichità addita la prisca origine dei Latini, e degli Aborigoni:

> Vitisator curvam servans sub imagine falcem Saturnusque Senex, Janique bifrontis imago.

Dove Servio = Ergo Saturnus fuit Rex Italia [non Latii solum] vam Japra dixis, alsique ab origine Reges = Così intende di spiegate Giano, e Giove, o Noè vero Vitisatore, o vinisero, o piantatore della Vite. E lo spiega anco Ovidio, facendo, che Numa sia put diferendente da Giano, e da Saturno Fastor, Lib. 1. vers. 43.

At Numa, nec Janum, nec avitas praterit umbras.

Eppur

Eppur Numa era in una generazione diversissima dai Latini, perchè era Sabino; onde se tanto i Latini, quanto i Sabini li sa discendere dall'istesso Giano, e dall'istesso Saturno, bene esprime i tempi primitivi, e ben dimostra di farli discendenti dal detto primo uomo, che su Noc.

Mirabile parimente si è il raziocinio perchè primur non voglia dire primo:

Primus ab Aethereo venit Saturnus Olympo.

Primus [si frenetica] che indichi solo una nota numerica, e che dopo ne siegua il secondo, e il serza, il che ognuno sa, e non si niega. Ma non ne siegue per altro, che qui vogsta dire principale, e
non primo, come pure si suppone. Pincipale potrebbe dirsi, se Virgilio additasse altri Numi, ma lo pone solo, e veramente primo. Nè
oità l'esempio d'Enca, che pure da Virgilio si dico,

.... Troja, qui primus ab oris Italiam fato profugus, Lavinaque venis Listora....

Eppure si oppone, che Eleno, e che Antenore venissero prima d'Enea, e che perciò tanto quì, quanto rispetto a Saturno quel primat voglia dire principale, e non primo. Parmi, che più che si avanza l'obietto, più si starpino le citazioni. Di Eleno non si ha questo si-curo riscontro, che venisse prima di Enea; e rispetto ad Antenore, benchè sia vero, che di poco venisse prima di Enea, contuttociò venne fragli Illirici, e sta i Liburni, ove sondò il Regno dei Veneti.

Autenor posuit mediis elapsus Activis Illiricos penecrare finus, asque insima susus Regna Liburnorum......

Onde Antenore venne il primo da Troja fragli Euganei, ed Enea venne il primo fra i Latini = Lavinaque venit Littora = e ben li difingue Virgilio in detti verfi. E come mai inoltre può fiare, che Tom. III. N anco anco secondo Dionisio (1), e anco prima dell'arrivo di Deucalione l'Italia si chiamasse Saturnia, e che tutta sosse a lui consacrata, se Saturno non sosse stato prima di Deucalione? Nè mai gli altri versi

Is genus indocile, & dispersum montibus alsis Composuis.....

vuol dire un altro Popolo, e diverso da quello, che esso aveva generato, ma vuol dire il suo proprio, e da lui prodotto.

Finalmente per provare, che Saturno non è il primo, e che è di poco anteriore ad Enea, si dice, che è il Dio Crono Xionos dei Greci. Qul infinite autorità inconcludenti si portano (2), per sar vedere, quale sia stato questo Crono presso gli Egizi, presso i Fenici, e presso i Greci, ed altri, e si cita Beroso, e Frat' Annio, che da principio aveva giustamente posto fra i Libri apocrifi, e spesso cita Sanconiatone, che è un altra folenne impostura di Filon Biblio, che anderebbe proscritto affatto dai buoni Critici, ancorche si trovi citato in Eusebio, in Clemente Alessandrino, in S. Agostino, e in altri ottimi nostri autori; perchè ai tempi loro non era nota, ma ai tempi nostri è notissima la detta (non già Traduzione) ma verissima finzione, che del detto Sanconiatone fece Filon Biblio (3), il quale non è vero, come dice il Vossio, che in oggi si possa accettare come antichissimo, o come supposto informato in antico delle dette cose dei Fenici. Perchè Filon Biblio fu a tempo di Adriano Imperatore, tempo, in cui delle cose Fenicie, e Orientali poco, o nulla si sapeva; e la finzione è patente, ed è dannosa, e sovverte tutte le prische memorie. Basta al nostro proposito, che noi con i buoni autori possiamo dimostrare, che Crono presso tutti è stato sempre il medesimo Saturno; e anco Giano è stato l'istesso, che Saturno, perchè e l'uno.

e l'al-

(2) Bardetti pag. 133. e feg. pag. 154 e feg. (3) Voff. de Historic. Gracis.

<sup>(</sup>t) Dionif. Lib. 1. pag. 27. = κ άλλη δε άκτη σύμπατα, η νόν Ιταλία καλυμένη.... Quin ctiam tota Refio, que mune Italia weatur, buic Deo (Saturno) dicata εταξη & ab. Incolis Saturnia weadatur =:

e l'altro furono un Simbolo del tempo, come non folo di Saturno, ma anco di Giano diffe Ovidio (1). Tale inoltre si dimostra Saturno, e presso di noi, e presso i Latini, e Romani, e presso i Greci. Bafta l'autorità di Macrobio (2), che xpovos è l'iftesso che Kpovos, cioè che S'aeneno è l' istesso che il Tempo, e che perciò è il primo, perchè avanti di lui non vi era il Tempo, e non correvano i secoli. Così precisamente dice ancor Cicerone (3). Onde strano rassembra di veder qui riportate l'opinioni (ma dei nostri moderni) che fanno Crono ora Affricano, ora Scita, ora Celta, ora il Re Asterio, ora il Re Zanto, ed ora Abramo (4), e si dice, che a tempo di Abramo non erano per anco cominciate le Monarchie, e sussa l' Europa era disabitata. E chi regge mai udendo tante stravaganze? E perciò sempre replichiamo, che noi vogliamo i vecchi autori, e non i recenti. Ciò è contrario alla Scrittura (5), ove leggiamo, che Abramo quando paísò in Egitto trovò fondato quel Regno, e quel Re Faraone in una regia floridissima; e negli autori profani si trovano in questo tempo già tondate le Monarchie degli Affiri, degli Egizi, dei Greci, e prima dei Greci degli Italici. Nè importa, che non ne abbiamo le iltorie intiere; basta vederli stabiliti con grande Imperio. Ora il detto Crono lo sa coetaneo di Deucalione, ed ora a lui posteriore, quando lo fa coetaneo d'Enea, o di foli 50. Anni a lui anteriore. Nella rassomiglianza, che per altro si confessa in contrario sea Crono, e Saturno. o sia fra Giano, e Noe, si pongono varj figli di Noe, ricevuti dopo il Diluvio, e varie Mogli del detto Santo Patriarca (6), il Tom. III.

(1) Ovid. Faftor. Lib. 7.

Jane Biceps anni tacite labentis imago.
(2) Macrob. Sat. Lib. 1. Cap. 8. in fin. = Falcem ei attributam putant, quod tempus omnia metat , excidat .... per quod significatur eum tempus effe .... e sopra = Est porro idem Κρόνος ελ χέρνος. = Omero, ed Esiodo lo chiamano sempre Κρόνος. Χρόνος, & Κρόνιδος, per denotare, che Saturno è il Tempo.

<sup>(3)</sup> Cicer. de Nat. Deor. Lib. 2. 9. 20. = Quod Saturetur annis = Percid & vecchio, e barbato colla falce di ogni cofa divoratrice . Perchè Giove vinfe il Tempo di cui era figlio, ed acquiftò così l' immortalisà ; perciò si dice, che cacciò suo Padre.

<sup>(4)</sup> Bardetti pag. 107., e pag. 152.

<sup>(5)</sup> Genes. Cap. 22. vers. 14. = Cum igitur ingressus effet Abraham Egyptum ..... O nunciaverunt Principes Pharaoni .

<sup>(6)</sup> Bardetti pag. 139. e 148.

che parimente ripugna alla Scrittura, ancorche si citi l' Allazio, e il Cardinal Gaetano, ed altri in tale opinione poco ricevuti autori; perchè appunto anche questa visione nasce dal detto Filon Biblio, e dal suo Sanconiatone, che spesso in contrario si cita col titolo di prezioso frammento di Sanconiatone. Così con dispiacere lo leggiamo tanto citato nell' Uezio, e in altri illustri nostri moderni. Tutto ciò si dice, e si cerca per allerire, che Crono (1) non è mai stato in Italia; e si rigettano in ciò tutti i vecchi autori, e tutti i Greci, come assolutamente mendaci, perchè in Filon Biblio non si legge questa venuta di Crono in Italia. Esso si dice, che è l' autore di vere Iftorie Fenicie, ed Egiziane ; e che susti i Greci anno dette folamente fawole Greche, ed Italiche . Oh cecità , oh smarrimenti incredibili! Anco noi altrove abbiam detto, che alle vere narrazioni dei Greci sono mischiate frequentemente le favole, e che queste abbiam scartate, e depurate dal nudo fatto. Li abbiamo detti esageratori, e fino ad un certo modo mendaci in asserire, e rivolgere i prisci nomi in loro vantaggio, e in occultare al possibile il vero loro principio, che era Italico, e Tirreno, il qual principio per altro in tutti i Greci più vecchi si vede manisesto. Ma contuttociò abbiamo sempre detto, che bisogna chinar la testa alle narrazioni Greche, ancorchè per noi syantaggiose, perchè scrittori più vecchi, e più ricevuti non abbiamo dei Greci, e si toglierebbe ogni fede umana se li proscrivesfimo così generalmente, e fuor di loro non abbiamo al mondo prova migliore.

Sono astretto di proseguire questi deviamenti, perchè così si chiariscono i nostri principi. Si dice, che l'Autore dell'origine della Gente Romana pone in Italia prima venuto Giano, che Saturno, il che non regge, anzi questo autore (2) spiega Virgilio, e con lui dice, che

(1) Bardetti pag. 155.

Primus ab Ethereo venit Saturnus Olympo.

<sup>(2)</sup> Perrio Flacco, o altro, che sia l'Autore dell'Origine della Gente Romana, cost comincia il suo Libro = Primus in Italiano reditur venisse Sauraus, ut etiam Marconis Musa testatur illis versibus :

Léntorché sia vero, che sotto creda, che in Italia prima di Saturno venisse Giano. Ma snalmente spieza Prizilio, che pone prima Saturno, che Giano, benché, come ho detto, ciò poco importa, perchè in questi due nomi tutti rassignarano un sel nomo, che su Noè.

che venne prima Saturno, ma questi sono due nomi, e due attributi di un sol Uomo, in cui altrove pur anco si raffigura Noè. Al detto autore dell' Origine della Gente Romana, nel suo senso idolatra, conveniva allora di esaminare, chi fosse veramente il principale fra quei due Numi, cioè se Giano, o Saturno. A noi ciò niente importa, e batta per noi di raffigurarli per due fimboli di Noè. Ma quando anco il detto autore della Gente Romana abbia sostenuto, che Giano prima di Saturno sia venuto in Italia, non ne siegue mai, che Saturno almeno insieme con Giano non sia stato il primo, e non ne fiegue mai, che Saturno venisse insieme con i Sicani, e cogli Ausoni, che sono al primo tanto posteriori, e respettivamente tanto anteriori ad Enea, col quale malamente si mischiano rispetto all'origine. Mentre Virgilio nei suoi versi intieri, e non tronchi ha detto, che i detti Sicani, e i detti Ausoni vennero, cioè sorsero e così si chiamarono in un secolo posteriore a Saturno, in cui fu il vero secolo dell'Innocenza. Tutto in fomma si tenta per abbassare ogni Epoca, e con sforzo, e con fatica Erculea tutto si ardisce per trasformare ogni Istoria, ogni favola, ogni Cronologia. Si fa gran difcorsi sopra le prime Navigazioni, per negare, che prima di Deucalione nessuno può esfere venuto in Italia per mare. Per altro fra questi Navigatori se ne porta uno del tutto nuovo (1), e si chiama Cirno Argino, Capitano della Flotta di Inaco. Ma ciò, e in quelta forma non può effere, perchè Cirno è il nome antichissimo della Corsica, nè mai quest'Isola può porsi fra i Navigatori; onde o sarà errore di stampa, o di memoria; nè Diodoro Siculo ivi citato nomina Cirno, ma bensì Cirao; talchè la Navigazione è vera, ed è contraria a chi la reca, perchè è anteriore a Deucalione, ma non è vero il nome di Capitan Cirno, e di questo nuovo. Navigatore. Qui pure per abbassare sempre l'Epoche, e purche tutto venga fotto Deucalione (2), si fa Inaco posteriore al medesimo, ed Io la figliuola di Inaco si fa figlia di un Jasio, nome egualmente nuovo, e non provato rispetto a questa qualità di esser Padre della detta Io. Cadmo, i Telchini, i principi di Rodi, tutto si abbassa, e si fanno

<sup>(1)</sup> Bardetti pag. 53., ed ivi alla nota num. 28.

<sup>(2)</sup> Bardetti pag. 53.

per secoli posteriori al detto Deucalione; eppure surono anteriori anco al medefimo. Le istesse autorità, che ivi si adducono, ma più la lettura di altri Classici da noi addotti, e poi il Petavio, e tanti altri buoni Cronologi da confultarfi, fmentifcono questi equivocii Onde malamente stinsifte, che nessuno prima di Enotro, e di Deucalione sia venuto in Italia, e che tutto dee verificarsi nei Circompadani, senza veruna autorità puntuale, e contro l'autorità di tutti i Claffici puntualistimi.

Finalmente per fare Saturno coevo ai Siculi, ed agli Aufoni, e di poco anteriore ad Enea, si fa l'intiero nono Capitolo, che è alla pag. 156. ove confessandos, che Crono è il vero Saturno, ed è Giano (nei quali tanti, e tanti fcorgono Noc) si dice, che Crono fu un antico Re degli Aborigeni. Così in vero dice Virgilio poeticamente di Saturno, al quale, ed a Giano attacca i Re Latini, ed Aborigeni, ma non perciò finge Giano, o Saturno coevo di Enea, come in contrario si asserisce, ma lo pone al principio del Mondo, e così, e poeticamente innalza l'origine Romana. Questa è quella licenza usata in adulazione dei Greci, e dei Romani, non solo dai Poeti, ma anco dai più seri Autori, e dagli Istorici, e la usa anco Livio, e la commenda, e la vuole per divinizzare così i suoi Romani, e la scusa nel principio della sua Istoria = Datur bac venia ann riquitati, nt miscendo bumana Divinis primordia rerum augustiora faeiat = Ma fempre Saturno è nel principio del Mondo. Onde è inutile, che Crono, cioè Saturno forto il nome di Sterce fia un Re degli Aborigeni, come tanto s'inculca in contrario (1), chiamandolo Sterco, Sterculio, Sterquilinio, e Stercutio, e con altri simili, ed immondi nomi, per deridere espressamente con tali lepidezze le verissime glorie d'Italia. Chi non fa, che la prifca superstizione di ogni attributo di Giano, e di Saturno ne ha fatto un Nume separato, e distinto? E chi non sa perciò, che Saturno per nuova conferma di essere stato il primo nel Mondo insegnò agli Uomini l'Agricoltura,

<sup>(1)</sup> Bardetti pag. 196. Chiama quefto Sterce il più illuftre personaggio dell' Italiana Mitologia, e alla pag. 159. con S. Agoftino lo chiama Sterco, e lo chiama Re degli Aborigeni, il che forse diffe anco Servio . Ma che prova tuttociò ? Mentre. Servio ifteffo, e tutti gli altri dicono Saturno il primo Re d' Italia.

da cui abbiamo il primo nostro alimento? Perciò si disse Seerce . e Sterculio (1), e con tutti quegli altri immondi nomi, che ivi chiama tanto importanti per l'Italia, e su i quali tanto si aggira la contraria obiezione. A noi basta ciò, che di questi ne dice Macrobio (2), e Isidoro, e Arnobio, che anco con questi nomi intendono il detto Saturno vero, e non così trasformato, cioè che tale fiafi detto a Serricione, a Satione, a Satis onde Sator, & Satur, e per darli una difinenza Saturnus. Quelta è dunque la principale, ed una delle folenni Colonie venuta in Italia tanto prima di Deucalione, e che troppo malamente si nega per sar primi i Circompadani, e venuti per terra intorno al Pò, senza una minima vecchia autorità, che ciò dica precisamente; ma si dice, che così anno da dire, se non vogliamo farli wenuti per aria, perchè per mare non gli vuole venuti. E perchè mai fra tante stranezze non dice, che siano venuti dalla Luna? E queste sono le principali obiezioni, che sento in contrario. Noi nel riferile non intendiamo di infultare alle altrui fatiche, ma di difendere solamente la verità mostrando alcuni dei tanti smarrimenti, che contiene ogni, e qualunque contrario sistema. Per tenere qualche ordine in tanto disordine, riserbiamo altre obiezioni, che altrove più converranno al filo di questo Trattato: Perchè noi intendiamo di andare avanti nelle noftre ricerche, e scoperte, e di riferire solamente le contrarie opinioni, e fallacie per conferma delle nostre verità .

CAPI-

<sup>(</sup>a) Serv. ad Aneid. Lib. 11. verf. 830. — Quidam de Sterce Rege Aborigeuum, boc namen fichun putant; — e poi fi cita S. Agolino de Civilate pei lib. 18. cap 13. con fishor, che benché nominino uno Secce — P.c. patrem Sterce cujus nomine Sterens dictas eft, unde & hune Stercutium vocant =: Contutoció non peffone revolciare i primi nomi, e la prima effenza di Saturno, perché infegnò l'agricoltuna, e lo stercare i Campi, perció è vero, che si chiumo Stercutto.

<sup>(</sup>a) Macrob. Saturn. Lib I. Cap. X. = Saturumque a Sata diffum = & Cap. 7. = Hote Dee inferfonces Surculorum = Arnob. Lib. 4. pag. 132. = Saturum Prefidem Sationit = Ifido, Orig. Lib. 8. Cap. 2. = thene Latini a Satu appellatum feruns. quasif ad ipfum Satio omnium pertineat rerum = . Macrob. Cap. 7. = the igitur Janus cum Saturum casses provedtum recepsses tolopinio, & ab co deditus peritium ruris.... Ac primo terram omnem, dissioni sua parentem, \$aturniam mominavut ... cui scleem insteme messis addicts.

### CAPITOLO V.

Altre diramazioni in Italia dal detto fonte Japetico prodotte. Se si esce da questo istesso fonte si guasiano tutte le Istorie antiche, e specialmente l'antica Cronologia.

I leggano in dette Origini Italiche le seconde, e ulteriori divisioni dei primi Italici, che a passo, a passo si vede come dagli Umbri, e Toschi, (che erano gl'istessi) si diramarono gli Aborigeni, e fra questi sempre furono i Pelasgi, destinati, giusta il di loro istituto, anco a più rimote diramazioni, e in Grecia, e in Tracia, e in Frigia, e altrove. Parleremo di nuovo (e feguitando l'ordine, e gli smarrimenti contrari, ne parleremo in fine) cioè degli Aborigeni, e di altri, che di primi, che sono, si fanno malamente diventare i secondi, e terzi Popoli, confondendo sempre la Cronqlogia, e la Storia. Così dagli Umbri ittelli si staccarono, e si formarono i Sabini, e quelte mutazioni di nomi si facevano necessa. siamente per la mutazione dei luoghi, e dei Principati, come dice Dionisio (1) espressamente, que mostra l'origine dei Sabini; perchè alcuni di loro si staccarono dagli Umbri, e di veri Umbri, che erano, avendo mutata sede mutarono il nome, e si chiamarono Sabini. Così accade anco in oggi nelle famiglie particolari per le di loro diramazioni, o pel possesso di nuovi Feudi, e di altri Titoli. Si feguiti adunque a dire in contrario, che i vecchi autori non parlano. o non son chiari; eppure tutti quanti (al più con qualche diversità di nomi) dicono evidentemente, e fostanzialmente lo stesso, I Sabini adunque si staccarono dagli Umbri, che erano gl'istessi Toschi, ed

<sup>(1)</sup> Dianif. Lib. 1. pag. 122. Zenodotus Troczenius, qui Umbria Gentis historiam confectifit, narrat indigenas primum in Rheatino agro habitasse, think Pelasforuma armis pulsa venisse in terram, quam nunc habitant, mutatoque cum sedibus namite Sabinos pro Umbris appellator.

erano nella Toscana antica. Contuttociò i Sabini erano sempre gli stessi Umbri, ed erano ancora Aborigeni, e Toschi, perchè si replica, che quei primi quattro Popoli erano un Popolo folo, cioè quella prisca Colonia Japetica in Cethim venuta. Dai Sabini si formarono i Picentini, e i Sanniti, e da questi i Lucani, e da questi i Bruzi (1). Erano ancora fo può dirfi, che vi fossero | fra questi veramente primi, e i Liguri, e gli Euganei, o Liburni, e i Latini, e i Volsci, e i Sanniti, e i Croni, ed altri antichissimi dell'odierno Regno di Napoli, e tanti altri d'Italia, per la quale intieramente scriviamo, e non già per i soli Etrusci, nè per veruno dei detti quattro Popoli veramente primitivi, come per conciliarmi invidia mi è stato opposto. Ma quei detti, e quattro soli ho chiamati primitivi, perchè così ci vengono descritti dai vecchi Classici coll'orme del Diluvio, e di esfere vissuti con Japeto, e con Giano, e con Saturno; ma siccome le immediate diramazioni, e dilatazioni di questi in tutta quanta l'Italia, ho sempre detto, che si fecer quasi istantaneamente [come già era feguito in Oriente] perchè la benedizione d'Iddio, ed il crescite, & multiplicamini era per tutto l'uman genere, e non per l'Oriente folo; così ogni altro vecchio popolo Italico, o è fra i detti quattro primitivi, o di poco, o quasi immediatamente da quelli si è distaccato. Ma in tanta antichità non può distinguersi nè il come nè il quando precifamente ciò fia accaduto; ma che così accaduto sia da tutto il contesto evidentemente si vede. Tutto ciò adunque è pura litoria atteftataci dai detti originali Fonti di ogni antica notizia; e così fu di tutti gli altri Popoli d'Italia antica; e poichè il presente esame si aggira, e ci riconduce più specialmente ai Circompadani, si replica il passo preciso di Livio (2), ove dice, che dalle XII. Città d'Erruria, che chiama Matrici, e Capi di tutta l'Origine Italica, si diramarono l'altre XII. di quà dell' Apennino, e poi parimente le altre XII di là dell' Apennino, e di là del Po, (e quefti fono i Circompadani) ave tennero agni Regime fino alle Alpi, ecces-. Tom. III.

<sup>(1)</sup> Strabon. Lib. V. pag. 153. — Sabini gens antiquissima, indigena, & Aborigenes. Ab vis Pucenini, Samnitesque in Colonias dedusti. Horum autom Lucani, borum vero Butii.

<sup>(2)</sup> Liv. Lib. V. pag. 63. cit. anco altrove .

cettuato il folo angolo dei Veneti. Intanto qui Livio eccettua il folo angolo dei Veneti, in quanto che in questo luogo parla dopo la venuta di Antenore, che cacciati da quelle parti gli Euganei veri Etrufci, e abitatori di Adria Colonia dei Tofchi (1), formò il detto Regno distinto, che per altro Livio altrove, e dove parla innanzi alla venuta del detto Antenore, non eccettua altrimenti il detto angolo dei Veneti, ed Etrusca chiama ogni Regione delle Alpi fino allo firetto, o Faro di Sicilia per tutta quanta la lunghezza d'Italia (2). Patla sempre Livio in questi passi della Origine dei primi Isalici, ed espressamente gli chiama Etrusci, Così della loro universal potenza in Italia parla Polibio [2], ove li fa padroni di tutta l'Italia fino ai Campi Flegrei, il che importa appunto tutta l'estensione Italica, alludendo così ai primitivi secoli del Mondo, ed alla battaglia dei Giganti in Flegra, che sciolta dalla Favola dagli Autori non favolosi, si pone nei primi fecoli dopo il Diluvio (4). Se Polibio pone gli Etrufci in Flegra, si concilino gli altri autori, come faremo in appresso, ove chiamano i Tirreni anco Giganti rispetto ai tempi Babelici. In tal guisa parlano, e Servio (5), e Plutarco (6). D'onde cava adunque l'Autore [ chiunque fiafi ] del Libro dei primi Abitatori d' Italia. che questi provengono dai Circompadani, o dai Gelti, o dai Taurisci, o dai Liguri, o anco dai Greci, con frequente contradizione; (segno evidente di confusione, e di smarrimento) mentre con solenni autorità nelle Origini Italiche è dimostrato, che tutti questi dagli Umbri, o sia dai Tirreni provengono? Si abbassano in contrario tutte

<sup>(1)</sup> Liv. ivi = Adriaticum Mare ab, Adria Tuscorum Colonia .

<sup>(2)</sup> Liv. lib. 1. in princ. — Quamquam tanta opibus Etruria erat, ut non jam terras folum, fed etiam mare ab Alpibus ad Fretum Siculum per totam Italia longitudinem fama nominis fui implifit.

<sup>(5)</sup> Polib. lib. 2. Nichol. Perotto interprete = Campos omnes, quos Apennino, atque Adriatico, Mar. terminari distinui, olim habitavere Tripeni, quo tempore Phle-Bros etiam Campos, qui circa Nolam Junt texebant.

<sup>(4)</sup> Ved. Origin. Ital. Tom. 1. pag. 212. e feg.

<sup>(5)</sup> Serv. ad Lib. 2. Georg. verf. 534. = Nam conflat Tuscos usque ad Fretum Siculum omnia possedisse.

<sup>(6)</sup> Plutare. in Camill. = Illi (Galli) irruentes, quamprimum universam, antiquamque Rezionem Tyrrhenorum sub corum imperium ab Alpibus usque ad utraque băşris redegere.

l'Epoche, perchè non si vuole vedere il primo principio, e si giunge a dire, che non si vogliono tante prove, nè tanta chiarezza, ma che nei secoli [come essi dicono] favolosi, si vuol parlate con libertà. Si proserviono tante precise autorità, e ne patisce l'antichità del Liguri istessi, e dei Taurisci, e dei Celti, e d'altri, ai quali togliendo molti secoli di vera antichità si vuol dare la qualità non vera di primi Italici, o sia di progenitori degli altri, mentre ancor Essi (come tutti gli altri) provengono dagli Umbii, e dai Tirreni, secondo gli addotti passi di Livio, e di altri, e secondo ciò, che più chiaramente dirassi, e così col di loro principio giungono, e si avvicinano a quei primi tempi Babelici, dai quali il contratio Pirronisson, senza alcuna autorità, ci allontana tutti quanti ingiustamente.

Questo è quel breve Epilogo della comune Italica discendenza, che a benefizio delle prische memorie conviene di fare, non già per confutare chi vuol dubitare in contrario (che non vi è questo bisogno), poichè fra i di loro dubbj non soltenibili rischiarano piuttoto le nostre Origini. Atteniamoci a quel vero, e a quelle prische notizie, che così in succinto, e con brevi, e disparati, ma insieme chiarissimi passi ci hanno lasciate i nostri Padri, e che oramai sono accettate universalmente, e in Italia, e anco suori di Essa.



#### CAPITOLO VI.

Esame di altre difficoltà proposte circa la prima, ed universale Popolazione di Europa.

Redono, o vogliono farci credere alcuni postri Eruditi, che non si trovi nei vecchi Autori il sicuro nostro principio; ed è vero secondo il sistema finora da altri tenuto di non leggere nei detti antichi, e classici Scrittori, se non che le lunghe, e magnificate descrizioni Greche, e Romane; e quelle all'incontro della prisca Italia, più brevi in vero, e per lo più disparate, e tronche, ma chiare, e solenni, saltarle affatto, e non curarle, o al più leggendole trapassarle, e chiamarle non intelligibili, e contradittorie, e favolose. Dicono alcuni (e credono di dire una gran cosa) Varrone ha diftinti i tempi in tre Classi, cioè in sempo oscuro, in sempo favoloso, e in tempo istorico. Di questo ultimo solamente possiam parlare, e non dei primi due; e qui inveiscono, che è una pazzia d'ingolfarsi in questo Mare. Ma Varrone non dice, che di questi due primi tempi non ne dobbiamo parlare, nè che i detti primi due siano perciò pieni di menzogne, e di Favole. Le Favole si hanno da scartare, ma vi resta in quelli infinito vero, e di fatto chiaro. La nostra Istoria della prisca Italia si aggira per lo più in quei due primi tempi, come in quelli si aggira per lo più quella degli Egizi, degli Affirj, dei Fenicj, dei Medi, degli Arabi, dei Greci, e di tanti altri . Sarebbe troppo duro, che non si dovesse parlare, ne scrivere di questi: Mentre di tali notizie sono pieni tutti i vecchi Codici, Erodoto, Diodoro Siculo, Strabone, Dionifio di Alicarnasso, Platone, Plinio, Varrone in quel poco che ci resta, e tutti i vecchi Poeti, e tanti, e tanti altri. Talchè è verissimo, che chi non legge, o legge ad altro oggetto i vecchi autori, non sa mai niente della primitiva nostra Origine, e crede una pazzia il parlarne. Anzi per falvare al possibile questa ignoranza, vi è qualche altro Pirronico, che chiama questo studio conjetturale, e abbandonando i Classici autori pianta i suoi mal fondati raziocinj, intendendo di volerceli sat credecredere per probabili, ma non per veri. Ma perche mai si ha da cercare il probabile sondato sopra fragili raziocini, quando in contrario abbiamo il vero patente, e le autorità dei vecchi autori maniseste? I nostri principi non sono altro, che un puro fatto, e pura Istoria, dedotta da infiniti passi chiarissimi dei vecchi autori, che per alcuni secoli non si sono osservati, nemmeno dagli illustri nostri Scrittori. Ciò non è stato un disetto dell'illustre loro dottrina; ma è stata una diversa direzione dei loro studi, che intenti alle sole cose Greche, e Romane, e persuasi, che suor di quelle non vi sia altro nel Mondo, hanno trascurate queste altre notizie, e per seppellirle affatto le hanno chiamate ignote, oscure, e non intelligibili, e contradittorie fra loro stesse, e come si è detto conjesturali. Vi vuo le della forza, e bisogna violentare il discorso per chiamate conjesturale il stato, e l'Istoria, e per cercare il probabile, quando abbiamo il vero maniscato.

Si dica pure in contrario, che quei grandi Uomini avevano letti profondamente, e più di me i detti vecchi fonti, e che perciò è troppo ardita la mia proposizione per asserirli caduti in vari abbagli, e in tanta non curanza di molti passi letteralissimi, che ora adduciamo. Replico, che io confesso la loro dottrina, e a dispetto delle mie affidue ricerche, e di tanti anni, confesso ancora, ed accordo la mia propria ignoranza. Ma che importa ciò, se i detti passi, che io adduco sono visibili, e precisi, e non stiracchiati? E che ora li leggiamo, e prima non si leggevano, o non si curavano? Perciò replico ancora, che non accuso, anzi venero la loro immensa dottrina in altre cose. Dico bene, che era ad essi troppo difficile, e quasi impossibile di osservarli, e di attenderli, perchè essendo tanto disparati, e tronchi (ma chiarissimi) e quasi per necessaria loro confessione detti forzatamente dai prisci Greci, che non volevano accordare la loro straniera, e Italica Origine, non hanno voluto i medesimi nostri Eruditi moderni farne questo faticoso estratto, e dai tanti luoghi disparati unirli insieme, e conciliandoli ridurli a quella chiarezza, che ora veggiamo. Siamo di natura nostra disposti a formare piuttosto cento raziocini, ed a prestare a questi ogni credenza, che a cercare una verità faticosa e di fatto. Se questa chiarezza ora folo apparente non si vuole confessare da chi poco in questi

questi studi si è immerso, si ammiri, e si legga confessat, non solo in tanti Estratti, e Giornali d'Italia, ma anco con eroica, e letteraria sincerttà negli Estratti, che delle Origini Italiche ha fatti il detto Lami, e nelle opere del detto Passeri, e d'altri, che in queste

materie avevano scritto già di proposito.

Il mirabile si è, che in confronto di questi fatti, e di queste Istorie sorgono, ed escono in oggi cento altre Istorie fallaci, ed a queste si da francamente il preteso nome d' Istoria, per l'addotta ragione, che talvolta più del vero si preferisce da noi un nostro raziocinio. Storia del Cielo, Storia delle Mescore, Storia dei Venti, Storia della Spirito umano, Storia della Natura, o sia Storia Naturale, e in questa specialmente si spazia il nostro intellesto, e si esagera, che abbiamo qualche Filosofo, che ha dato leggi alla Natura, e che l'ha riformata, e cento altre storie, e jattanze, e induzioni Metafisiche, e astratte, che talvolta fanno ridere con questi Titoli. La storia consifte nei fatti, e finche in questi fi aggira merita giustamente questo nome. Ma chi legge queste pretese, e moderne litorie, le trova per lo più fondate in induzioni, e ben spesso in fallacie, che si distruggono fra di loro. Con diversi principi, e diversissime speculazioni tutti tendo. no o bene, o male all' istessa verità, e all'istessa Sapienza. E poichè gl'immensi raziocini, e sossimi sono quasi finiti in oggi, e la fecondutà del nostro ingegno non sa quasi più inventarne dei nuovi, inventiamo nuove parole, e nuove voci, per lo più poco, o nulla fignificanti, anzi più che fono enigmatiche, e oscure, più le apprezziamo, e ci lusinghiamo di trovarci dentro cognizioni, e tesori. Tutto si fa per tralasciare il vero in quelle poche cose, che di puro fatto possiamo sapere. In questa idea, che nei vecchi autori non si legga (da chi non vuol leggerla) la nostra origine, credono alcuni nostri moderni che sia lecito a ciascuno di formarvi sopra i suoi raziocini, come se si trattasse di un sistema Filosofico, in cui oggi regna l'affermativa, e dimani la negativa opinione. Chi non fa a fondo le cofe farà sempre Pirronico in quelle; le dirà conjetturali tutte quante. Eppure si tratta di un fatto, e di una Istoria nei punti essenziali chiara, e patente; e non è lecito di proscriverla così, per abbandonarci alla licenza del nostro ingegno, secondo sempre di mille insulsi filtemi, e più infulse etimologie, che l'istoria medesima distrugge, e Imentifice . Tor-

Tornando al filo incominciato vedo negarmifi in contrario le autorità più patenti, e mutilarle, e ftorcerle ad altro fenfo. Mi si oppone al folito il P. Bardetti (1), che per negare agli Etrusci la qualità di primitivi dice = che non sa comprendere come a si fatta gente (sono sue parole) convenga il sisolo di primitiva, e come di ciò si abbia indizio da Tiso Livio nel primo, e quinto Libro, da Plutarco in Mario, e da Servio nel secondo della Georgica. Si ba da essi, che i nostri due Mari per gli Esrusci si denominarono Adriatico, e Tirreno, e che dalle Alpi fino allo fretto della Sicilia tutto empie del suo nome questa famasa Nazione, e di ampio stato vi fu un tempo posseditrice. Ma in tali testimonianze, come argomenti di gran possanza veggio chiarissimi, così di esfere gli Etrusci fati primitivi non so trovare vestigio. = Così egli dice.

Non è vero (con permissione di chi così oppone, e così legge) che queste autorità provino solamente il gran Regno, e la gran pof-Sanza degli Etrusci. Provano ed attestano solennemente anco la detta qualità primitiva, e non delle fole ventiquattro Colonie, o gran Città da essi dedotte in tutta Italia, ma che essi sono i progenitori di sutti gli altri Italici. Livio (2), che è il primo citato in contrario, parla espressamente della Origine Italica, e la referisce tutta quanta agli Etrulci, dicento, che da loro fu popolata tutta l' Italia prima con XII. Colonie di quà dell' Apennino, e poi con alere XII. di là dell' Apennino a similiandine delle XII. Cierà dell' Erruria , che erano, i Capi (o le Matrici) dell'Origine Italica, e ciò fino alle Alpi inclusivamente, talchè anco le Genti Alpine sono di Esrusca origine. Chi dunque leggendo bene questa autorità, e non storpiandola, e non mutilandola potrà negare, che queste autorità non parlino della prima Origine Italica, mentre parlano espressamente delle primitive Colonie, e della primitiva populazione per tutta Italia diffusa? E queste trentasei gran Città, o Colonie, che erano Etrusche, formavano tutta la Popola-

<sup>(1)</sup> Bardetti pag. 12.

<sup>(2)</sup> Liv. d. Lib. V. = Ante Romanum Imperium .... Hi in utrumque Mare vergentes incoluere urbibus duodenis Terras prius cis Apenninum, postea trans Apenninum totidem, quot Capita originis erant Colonits miffis, qua trans Padum omnia loca excepto Venetorum Angulo ufque ad Alpes senuerunt . Alpinis quoque Gentibus ea haud dubie origo ( Etrufca ) eft , maxime Rhetis .

gione d'Italia, e tenevano Urbibus duodenis Terras, & omnia loca, sono parole del detto Livio. Anzi secondo queste autorità farebbero
gli Etrusci gli Unici, e sali primitirui. Ma noi sempre umiliandoci al
vero, abbiamo provato con altre precisssime autorità, che quattro
Popoli surono egualmente Primitivi, cicè lo surono con i detti Etrusci anco gli Umbri (che con i Toschi erano un sol Popolo, ed una
sola Provincia) erano parimente primitivi i Pelasgi, e gli Aborigeni;
perchè questi quattro Popoli erano distinti di puro nome, o sa di
Terre, e di Principato nella prima divissone delle Provincie Italiche;
ma in sostanza erano l'istessa Gente, ed erano quella prima Colonia Japetica, che in Etruria, ed in Umbria stabilitassi, si dissusse costo
per tutta Italia con questi quattro nomi di Tirreni, Umbri, Pelasgi,
ed Aborigeni: Onde poi in breve tempo, ed Eugenei, e Ligura, e
Croni, ed altri si formarono.

Ma quando anco contro la chiara lettura di tali autorità potesse dirsi, che le medesime non portano altro che una gran possanza degli Etrusci, ed il di loro Imperio ab Alpibus ad Freeum Siculum, per totam Italia longitudinem dicendolo, e coartandolo gli autori z Ante Romanum Imperium = ma primitivo, e più antico di qualunque altro posseilore, ne siegue, che questo possesso primitivo porta anco seco la detta primitiva origine. Plinio confermando ciò, che noi altrove abbiamo provato, cioè che questo Imperio Italico, ed Etrusco è antichissimo, ed è immemorabile, e che comprendeva non folo tutta l'Italia, ma anco tutte le Isole del Mediterraneo, parlando della Sardegna riduce questo grande Imperio Italico ai tempi det primitivi Enotri (1). Questo, secondo ogni autore, importa molto, e molto prima di Enca, e di Deucalione, a cui Enotro fu anteriore anco secondo Dionisso, ed altri; perchè quando non si trova verun altro Popolo, o verun altro possessore di tutta Italia innanzi a loro, ne viene, che essi sono i veri primitivi. Primitivo si chiama sempre quello, che non ha verun altro innanzi a fe, e tale non lo troviamo nei vecchi autori. Col calcolo Cronologico (come nelle Origini Itali-

<sup>(1)</sup> Plin. Lib. 3. Cap. 7. de Sardinia in fin. = Ante Veliam Pontia, & Inscia (In. sula) utraque uno nomine Cenotrides, argumentum possessa de Oenotris Italia,

Italiche si è fatto) dovrebbero gli oppositori misurare questa gran Porenza Etrusca, e direi il quando accadde questo Dominio di tutta Italia; e troverebbero, che questo non può verificarsi, se non che dai tempi Babelici fino alla venuta di Enea in Italia, e fino al principio della Romana Republica. Così dicono tutti gli autori con quelle parole generiche : Ante Romanum Imperium : che vuol dire ben molto prima di Belloveso, e dei Galli, e dei Celti, e degli Illiri, e di altri, che si vanno sognando in contrario, senza saperne, ne l'origine, nè il nome, che di molto a noi lo troveremmo posteriore. Chi filla questo Regno Etrusco nei secoli tanto più bassi, confonde, ed abbassa come si è detto ogni Cronologia anco degli altri Regni, poiche altrimenti l'istessa Potenza Romana, e l'istesse (malamente, e falsamente vantate in contrario) Colonie, e irruzioni Trasmarine, o Greche, o Illiriche, o Celtiche, o Germane, come effi fingono, averebbero tolto agli Etrusci questo Imperio universale d'Italia, o l'averebbero posseduta prima di loro. Ma non vi è nè secolo nè Epoca nella prisca Istoria per farvi entrare queste supposte Popolazioni, o Greche, o altre foreitiere; e se quelle fossero, non fi verificherebbe giammai questo gran Regno Italico, o Errusco. Perchè fino a tempo d'Enea cominciava già a staccarsi, e dividersi il detto Regno Italico, e già vi erano gli Aborigeni (che poco dopo si disfero Latini) e vi erano anco altri, che formavano uno flato separato, e dagli Etrusci diftinto. Bisogna adunque, o alterare, o non ben leggere le vecchie autorità, per dire, che queste negano agli Etrusci la qualità di primitivi, per trasferirla, o ai Celti, o ai Circompadani, o ai Tedeschi, o adaltri che a noi e con questi nomi infinitamente posteriori. Molte poi, e sempre contradittorie sono le Origini, che in ogni contrario sistema si assegnano agli Etrusci; e infinite, e molte niù sono le altre Origini, che si assegnano a tutti gli altri Italici, anzi a tutti gli altri Regni di Europa, figurando al folito in ogni diverso nome un Popolo sostanzialmente distinto. Se si trovano negli autori antichi diftinti, o guerreggianti fra di loro gli Umbri, e i Tirreni, come si trovano distinti, e guerreggianti, e Sabini, e Piceni, ed Euganei, e Liguri, ed altri, si replica sempre l'insulso argomento = Dunque erano diffinti, e diverfi anco d'origine = La confe-Tom. III. guen-

Suenza è fallissima. Non sono forse, e non sono state sempre le Guerre Civili ? Se leggiamo il Guicciardini, e altri Istorici dell'Italia posteriore troviamo chiamati popoli fra se distinti, e guerreggianti i Fiorentini, i Pisani, e così i Senesi, gli Aretini, ed altri. Ma non gli chiamano già distinti, e diversi, quando parlano della loro origine, perchè tutti quanti fono Tofcani: come tutti quanti i vecchi Italici ce li descrivono in sostanza, o Umbri, o Aborigeni, o Tirreni, o Pelasgi rispetto all'Origine, e rispetto ad una più vecchia Origine, e veramente primitiva ce li descrivono quella Colonia Japetica scampata dal Diluvio, come si è detto. Con altri contrari sistemi si fanno gli Etrusci derivati dai Lidj, anzi fabbricati di pianta gli Etrufci, e l'Etruria da Tirrena Lidio, con un verso di Scimno Chio presso Periegete (1), che conferma, che Etrusci, ed Umbri erano gl'istessi, ma che per discrezione bisogna intenderlo, che Tirreno Lidio non expisio non condidit, non fabbricò la Toscana ma la frequentò, e vi portò la sua nuova Colonia, e vi regnò in scambio dell' altro Regno dato poco prima a Dardano Etrusco, e Cortonese dai Lidi, o dai Trojani, come noi lungamente, ed istoricamente abbiam mostrato nelle Origini al Capitolo dei Lidi, Questi Lidi, poi alla pag. 109. gli fissa il Bardetti ai tempi d'Isacco con strana Cronologia, perchè noi col Petavio, e con altri riscontri istorici, gli abbiam fissati venuti in Toscana soli settanta anni prima degli affari Trojani. Ma in questa sua afferzione, o credenza, si osservi quante conseguenze militano contro di lui. Primo, perchè citandosi Erodoto, che descrive il di loro viaggio, C.140 .

(1) L'autorità di Scimno Chio presso Periegete vers. 220. è portata dal Bardetti p. 14-

.Τύρρηνίαν δ' ο Λυδος 'Ατυος εκθίσεν Τύρρηνος, επ' τως Ομβρικώς ελτών πότα.

Tyrrheniam vero Lidus Atis filius condidis Tyrrhenus, ad Umbros veniens olim.

Ma quesso de l'action condidit, è cosa strana di pigliarto alla lettera, e intenderlo fabbrico. Si è bene inteso, che gli Eroi abbiano sabbricato i Palazzi, i Templi, e anco il Città, pua che abbiano fabbricate le Provincie, ed i loro vossi Terri-tori, quesso non si è inteso giammai; e dopo l'Onnipotenza, non lo ha faiso versun' atro.

gio, e venuta in Tirrenia dice (1), che partirono per terra è vero. e che così giunsero in Smirne, ma che quivi fabricatis Navigiis, e così imbarcati vennero in Tofcana. Se col passo intiero, e non mutilato di Erodoto vennero per mare, se poi giunsero in Umbria. o in Tirrenia, e se si dice in contrario, che ciò su ai tempi d' Isacco, che ben di quattro secoli precede Deucalione, dunque non è vero, che prima di Deucalione non siano state Navigazioni, o sbarchi. in Italia. In fecondo luogo Erodoto istesso, che racconta questa Navigazione, e quelto sbarco, lo dice feguito in Umbria, e nel tempo istesso, e nell'istesso passo lo dice seguito in Tirrenia, perchè la Tirrenia, e l'Umbria erano allora una fola Provincia; talche và a terra quasi tutto il contrario Libro, che, per non fare i Tirreni ver; primitivi fra i Circompadani, porta, e confonde quelle autorità, che li chiamano non Tirreni, ma Umbri non ricordandoli, che presso i vecchi autori si trovano sempre sinonimi Umbri, e Tirreni, come in effetto erano un sol Popolo. Difatto Strabone, ed altri, che più istoricamente di Scimno Chio trattano la venuta dei Lidi in Toscana, dice (2), che questi Lidi novellamente venuti in Toscana giunsero, e si fermarono in Volterra, e nel di lei allora vasto Territorio. Dunque la Toscana già vi era, e vi erano le sue vecchissime Città. Dunque non la fabbricò Tirreno Lidio, ne da lui, ne dai Lidi desume la fua origine. Forse si crede di giustificare in contrario questi racconti, con altro racconto contradittorio (2), cioè col negare, che i det-Tom. III. P 2

<sup>(2)</sup> Erodot. Lib. 1. pag. 39. 

Lydi ... ajunt, & ipst fe ludos invenisse, & in Tyrrbeniam Celonos deduxisse. U, quod bune in modum acctodise referunt. Tempore
Artys .... Illis autem, qui deducenda Colonia destinati erant, filium suum prasecisse, cui nomen Tyrrbeno. Hos è Lydia excedentes primum divertisse Smirama,
mox fabricatis navigiis, nimirum quibus ea, qua navagationi accomoda videbantur', imponerens ad vistus, sedesque quarendas oram solvisse; donce varias nationes pratervesti ad Unbros pervenssen.

<sup>(2)</sup> Strabon. Lib. V. pag. 150. = Volaterranus Ager Mari alluitur .... His e Tyrerbenis plerique confliterunt

<sup>(3)</sup> Bardetti pag. 120. etta Dionisio Lib. 1. pag. 22. 

Ratus Lydius, qui prisca bisloria si quis alius est peritus ... in sui seriptis nullo modo Tyrrbenam Lydorum
Principem nominat, neque ullam Macham Coloniam Intulara appulis. Neque ailam Tyrrbenia tamquam Lydorum Colonia mentionem sacit, quamtis alia ignorabilia meninit. 

Si veda inoltre, e altrove quanto è sals Dionisso nelle suc
citazioni.

ti Lidi giammai fiano venuti in Tofcana, e li defume dal folito, e fallace Dionisio, che nega la di loro venuta in Toscana (1), perchè non la trova narrata in Xanto Lidio; il quale argomento, come negativo non prova niente, o almeno, come ho detto, è fallace; perchè ammettendosi, che Xanto Lidio sia stato un vecchio Istorico ac. creditatissimo, contuttociò può avere omesso, e trascurato qualche racconto, ancorchè vero. Il fatto è, che ancorchè, lo taccia Xanto Lidio, lo ha detto Erodoto, lo ha detto Strabone, e Plinio, ed altri, e tanto basta. Si dice pure in contrario, (pag. 13.) che nella Toscana prima degli Etrusci surono altre genti, e si cita troncamente il detto Erodoto Lib. 1. Cap. 92. = donet ad alias Nationes praservelli ad Umbros perveneruns (Lydii) =, e che perciò ho voluto portare distesamente, per mostrare, che niente prova il suo assunto. Si dice, che prima degli Etrusci vi abitarono gli Umbri, ed i Pelasgi, non sapendo, che Umbri, e Pelasgi, e Tirreni erano in origine un sol Popolo, ma che contrastandosi fra di loro il primato d'Italia erano ben spesso in guerra, e si cacciavano reciprocamente ora da un luogo, ora dall'altro. E però malamente si cita Plinio Lib. 3. Cap. 5. = Etruria, & ipfa mutatis fape nominibus; Umbros inde exegere antiquitus Pelasgi, bos Lydi = Dunque mutavano il nome, o il Principato, ma non mutavano la Nazione, e l'origine; nè Plinio dice perciò, che gli Umbri, ed i Pelasgi fossero prima dei Tirreni, che erano tutti un fol Popolo in origine, ed erano tutti la prima nostra Colonia Iapetica, già per tanti versi dimostrata. Perciò sdetta pag. 14.] figurando specialmente i Pelasgi anteriori agli Etrusci, dice = Si raziona dei Pelasgi Gente fuor di dubbio anteriore agli Etrusci, come ba desto pur ora Plinio = ma Plinio abbiam veduto, che non l'ha detto; e noi fuor di dubbio asseriamo, che Pelasgi, Etrufci, Umbri, e Aborigeni erano quella prima Colonia, che di Oriente si sparse in Italia, con questi nomi primitivi toccatile nella prima divisione delle Terre Italiche, che perciò fra di loro non cade il prima, e il poi, perchè erano tutti Coetanei, ed un fol Popolo,

Noi cerchiamo, e troviamo nei vecchi Autori, purchè si citino intieramente, e sinceri, ciò che finora non si è cercato, nè voluto

<sup>(1)</sup> Dionif. d' Alicarnaff. in nos. praced.

trovare, e con questi rispondiamo a chi con minor fatica intende di vederlo nelle proprie imaginazioni. Sosteniamo, giusta il sistema delle Origini Italiche (1), che purchè da principio si prenda la buona strada della sacra Scrittura, e poi degli Autori profani (sostanzialmente, benchè con diversi nomi, a quella uniformi) troviamo la nostra Origine manifesta, anzi una lunga istoria, e importantissima, e intorno a ciò dimostrata. Troviamo, che noi siamo quella Japetica Colonia venuta in Cethim, cioè in Italia, come la Volgata, S. Girolamo, ed altri di sopra addotti vecchissimi, e sacri Interpetri sostennero. Troviamo poi concordi affatto, ed anco più chiari tutti gli Autori profani, e leggiamo in essi, che questa numerosissima Colonia formò subito in Italia quei quattro Popoli primitivi, cioè Umbri, Aborigeni, Tirreni, e Pelasgi, che benche divisi di puro nome, erano una sol gente, ed erano quell'istessa Colonia Japetica, che la Scrittura ci addita. E qui sono tanto precisi gli Scrittori profani, (purchè siano vecchi) che a maraviglia, e spesso, e perpetuamente concordano col detto facro Testo. Tanto è dire colla Scrittura, che la prima Colonia Japetica venne in Cethim, cioè in Italia, quanto è il dire cogli Autori profari, che i primi abitatori deltalia furono i deszi quattro Popoli, così distinti di nome nella divisione delle terre Italiche, e che perciò erano scampati dal Diluvio; che erano in Italia nella prima Infanzia del Mondo, cioè a tempo di Saturno, e di Giano, che ben specificano per Niè, colla faccia bicipite, e colla Nave, e coll' Arca; che tali furono al loro primo arrivo Orientale ; che fra questi Pelarghi, e Pelasgi, cioè erranti, e wagabondi nelle altrui Provincie, come Cicogne (2) si dissero quelli, che come avevano portata in Italia la detta Orientale, e Japetica Colonia, così la proseguirono nel reflo dell' Europa, e Specialmente in Grecia, ove tutti i Greci (intendo i più vecchi) a piena bocca attestano, che questi Pelasgi non erano Greci, e non erano nemmeno propriamente Pelasgi cioè con un nome, che poi a tutti gli altri Greci è convenuto, in che consiste il gran-

<sup>(1)</sup> Ciò che in dette Origini Italiche si è provato lungamente si tralascia di provarlo di nuovo in questo Epilogo colle distese citazioni roi addotte, alle quali ci riportiamo.

<sup>(2)</sup> Monapyo;, o Pelargo, o Pelafgo, che vuol dire Cicogna, o errante, o vagabondo.

grande equivoco di chi esce fuori di strada] ma erano weri, e posttivi Tirreni (1). Sosteniamo perciò, che Popoli, e che nomi più vecchi non vi siano nell' Europa intiera dei detti Umbri, dei detti Tirreni, dei detti Pelasgi, ed Aborigeni. Non Colchi, non Sciti, non Celti, non Germani, non Liguri, non Illirici, nè verun altro in Eurona può addurre una afferzione tanto univoca nei nostri primi fonti del fapere, cioè di effere scampati dal Diluvio, ed insieme di esere wiffuti in Italia con Saturno, e con Giana, che è Noè, e con Netsunno, che è Japeto manifestamente. Ci ridiamo della frequente irrisione dei nostri oppositori (2), cioè, che noi vantiamo, o indaghiamo la nostra origine da Adamo (il che è falso) o da Noè, o da Tapeto (il che è verissimo); e dicendolo con noi la Scrittura, e tanto concordemente, e tanto spesso i vecchi Autori profani, compiangiamo la di loro costanza in chiudere ostinatamente gli occhi, e gli orecchi, per non vedere tanta luce, e per non udire tanto vero, e tanta Istoria. In Italia solamente troviamo presso i profani Autori il detto Giano per primo suo Re, e per primo suo popolatore, e popolatore insieme di tutto il genere umano: Onde diciamo, e proveremo più chiaramente a suo tempo, che non della sola Italia, ma che di tutta l'Europa, per mezzo per altro dell'Italia, è questo il solo, ed unico principio. Questo è il portatore (ma in Italia) della Religione, e della Santità (3). In Italia troviamo Japeto espressamente per primo, e vero nostro stipite, onde da tutti siamo noi chiamati (4)

(1) Bardetti pag. 14. e 17., e spesso altrove.

(4) Oraz. Carm. Lib. 1. Ode 3. = Audax Japeti genus =.

<sup>(1)</sup> Mirfile Leibie citate diffesimente da Dionisso di Alticarnesso. Lib. 1. pag. 19, e 20. Ταύτα de Mapashac o Alestros, στορηνα δείγο είν τως εκφασώ τως μαφών. Ose έγω είν πολήν driws Πελασγοιο, καλεί του αληματώς άλλα Τύρρουδε — Luc Morfilus Leibius totidem ser verbis tradit. Quibus 20 nunc, nisi quod non Telasgos vocat cos, qui hoc secrents, fed Tryrebous.

<sup>(3)</sup> Macrob. Saturn. Lib. 1. cap. 7. = Regionem islam, qua nunc vocatur Italia, regoo Janus obtinuis, qui ut Hyginus Trallianum sequunus tradis, cum Cames eque indigena Terram bane ita participata potentia possibate, su Regio Camesen Oppidum Janusulum vocitarcus = Ec Cap. 9. = Consevium a conservado, ides a propagia generis bumani, que Jano antore conservium. Reguant Jano emnium domos sansititate ac religione sussisse munitar ... Janum ita Italia primum Diis. Templa secisse, ac ritus instituis farorum... eumdem quadriformem, quasi universa climata magistate complexum ...

l'andace flirpe di Tapeso. Esso, come ho detto, è il vero Nettunno colla prefettura, o sia coll' Imperio del mare; giacchè da Noè suo padre (e gli Autori profani dicono da suo Padre, che è Giove) ebbe per sua porzione l'Europa intiera, e tutti i Mari, che la bagnano. Esso è il primo Navigatore, e insieme il primo ribelle al suo Santo Padre Noc. Perciò si numera fra i Giganti, anzi il primo Gigante, che in Flegra Italica (1), e non in Flegra di Tracia di tanti fecoli posteriore, e perciò molto dopo inventata dai Greci, per fare la scimmia, e per attribuire ad Ercole tutte le imprese della prisca Istoria. In Italia la Battaglia dei Tirreni con Bacco, che è Nino Affirio, o fia l'Affar della Scrittura, e tante altre primitive, e Babeliche memorie, che altrove abbiam mostrate, e che con altre continue prove dimostransi. Veruna di queste tracce primitive si trova negli altri Regni Europei, e nemmeno in Grecia. Se la Critica odierna, e crudele, vorrà contradire, che Giano [cioè Noè] sia stato in Italia, come noi crediamo per tanti riscontri univoci nella Sacra, e nella profana Istoria, abbatterà di poco questo nostro sistema, e non produrrà di più se non che otto, o dieci anni di differenza circa al primo nostro principio Italico; poichè noi confessiamo sempre, che la prima Popolazione dell' uman genere cominciò in Oriente dalla Sacra Famiglia del detto Noè. Ma chi negherà poi, che almeno il detto Japeto non abbia portata la fua Popolazione in Italia? Per afferire il contrario, bisogna seguitare a proscrivere tutti i Greci, e tutti i Latini Scrittori litorici, Oratori, e Poeti, che tuttociò concordemente ci affermano. Si affatichino pure inutilmente i detti nostri oppositori a sviscerare, e riscontrare, [ma con malizia] tutte quante le nostre citazioni, già sviscerate, e riscontrate di prima, e trovate fedelissime da altri più dotti di loro. I detti vecchi Autori fono puntuali nel nostro assunto; Lo asseriscono senza favola alcuna; purche si sappia distinguere qualche mutazione di nome necessaria. e folita in tanta antichità, o qualche esagerazione favolosa, che per altro non altera la sostanza del vero. Tuttociò concilia, ed unisce insuperabilmente la Scrittura sacra cogli Autori profani; poiche dove la det-

<sup>(1)</sup> Valer. Flace. Argon. Lib. 1. Japheti post bella trucis, Phlegraque labores.

la detta Scrittura nell'addotta Profezia di Balaam, e negli addotti passi d'Isia, e d'Ezechielle, nominano colla parola Cesh m l'Italia; così tradotta nella Volgata, da S. Girolamo, e da altri primi evechi espositori, e così anco dal detto Vossio, e dal detto Bochart (1); gli Autori profani viceversa confermano questa intelligenza in tanti racconti di Jaset in Italia, come si è detto, ed in chiamar per lui Jassishe, o Jasadiese tante nostre Regioni, e Janigene, e Sassannie le medessime. Onde è innegabile, che questi, benchè con diverse voci, dicono sossanzialmente l'issessi di cò che il Sacto Testo ci dice.

Seguitando pure questo nostro esame sosteniamo egualmente, che questi quattro Popoli primitivi formarono tosto quella Repubblica Italica, che Etrusca denominossi, per puro accidente di essersi quella prima Colonia Japetica più fortemente stabilita in Etruria, e in Umbria, che in antico era parte della Tofcana (2), e che perciò, e per popolare l'Italia intiera dalle prime XII. Città d'Etruria si diramarono, e fi formarono tosto altre XII. Città di quà dell' Apennino, e poi altre XII. di là dell'Apennino medesimo per tutta la Lombardia infino alle Alpi, e colle Alpi istesse inclusivamente; ed i Reti, e le altre Genti Alpine erano, e sono di Tosca origine (3). Dunque di tutta l'Italia si parla, e non propriamente dei soli Etrusci. Queste trentasei gran Città, che tenevano l'Italia intiera, e formavano l'intiera Repubblica Italica, erano ancor esse tante Repubbliche potenti, e fra di loro distinte : se non che, nei casi dell'interesse, o della difesa comune erano obbligate ancor esse di unirsi al Concilio universale della Nazione, che si teneva al Fano di Voltunna, che era presso a Volsinio. Onde le glorie, e le azioni di questo Regno appartengono a tutti gl'Italici, come spesso nelle Origini ho detto; e l'effersi denominato Etrusco questo gran Regno è stato un puro

(1) Bochare in Phaleg Lib. 3. Cap. F. = Pefligia nominis Citthim in Italia .

<sup>(</sup>a) Servi and Virgil. Lib. All. week. 753, = Nam Umbria pars Thuseia est. = S. Isldor.

Lib. 14. Cap. Umbria.

(3) Liv. Lib. V. pag. 63. edit. Aldi Venet. an. 1366 = B ( Errufti ) în utrumque Marve vergentes incoluere Urbibus duodenis Terras prus cis Apenniumm, pofica trans Apenniumm totidem quot Capita originis erant Coloniis miss, que trans Padung omnia loca, excepto Vinetovum angulo, usque ad Alpes tenerunt. Alpinis quoque genibus se band dubie origo ( Etrufica ) cff., maxime Robeits.

puro accidente. Dall'essersi quella Japetica Colonia stabilita, e fortificata prima in Etruria, e nell'Umbria, che era una sola Provincia, ne nacque come si e detto questo nome universale di Regno Etrusco, che a tutti gl'Italici appartiene, e che egualmente operarono per la dilei gloria, e per la dilei dilatazione.

Vedo poi in alcuni recentifiimi Scritti chiamati i noftri Etrusci col nome di Raseni. Io non so guerra a questo vocabolo; perchè in tanti secoli molti, e molti nomi ha sortito una Nazione sì vecchia, Abbiamo addotti i Versi di Virgilio,

#### Sapius, & nomen posuis Sasurnia sellus &c.

e nelle diverse popolazioni, e migrazioni abbiam veduto darsele spesso qualche nome diverso. Ausonj ancora si son detti, e Lidj, e Meonj, e Umbri, e Pelafgi, e altro. Ma dico contuttociò, che rare volte fi vede usato dagli autori antichi quelto nome di Raseni, e non è questo quello, con cui essi ci additano le principali notizie, o imprese di questo popolo. Per appoggiar questo nome a qualcuno dei detti Classici autori, non pare che possa prendersi, che da Dionisio di Alicarnasso, che col consenso univoco di tutti i buoni autori, abbiamo in oggi, e in questo solo genere riscontrato il meno veridico fra tutti i Greci. Esso dice (1), che Etrusci, e Toschi si chiamarono ancora Raseni, da un certo loro Duce per nome Rasona. Niun altro vecchio autore io ritrovo, che gli appropri una tale denominazione; e l'istesso Dionisio dopo questo, qualunque siasi breve racconto, seguita a chiamarli sempre non più Raseni, ma Toschi, e Tirreni, ed Etrusci. Che se poi alcuni, che non sanno citare nemmeno Dionisio d'Alicarnasso, lo trovano usato da Frat'Annio, o da altri di fimile calibro, resti pure in loro libertà di adoprarlo, ma noi non beviamo a questi fonti. Troveranno ancora usato questo no-Tom. III.

me di Raseni dal Fontanini (1), che chiama Aramea, e Rasena l'Erudizione Ebrea, e Pelasga, forse per irrisione, perche malamente la zinfaccia al Marchese Maffei, a cui ingiustamente oppone, che con i noftei veriffimi principi fia effo un seguace delle imposture di Frat' Anmio. Questo è il premio; e così sono trattati tanti valenti Uomini dagli invidiofi, che contraffano ai dotti le migliori scoperte. Dice adunque il Fontanini nella sua pretesa Eloquenza Italiana pag. 456 Si corfe fragli Aramei, per tacer degli Armeni, e degli antichi Pelafgi confidenci di qualche nuovo, e formidabile, e non già ridicolo allievo, e Maestro della benedetta sua scuola Anniana. Si aggiri chi vuole in queste censure, o calunnie, e frenetichi con questi nomi. Ma strano sarà sempre, che da questo nome di Raseni formino taluni altri il nome di Refo fondatore dei Rheti, e che questo si faccia diventare Raseno, e che poi rovesciando sempre l'Istoria, ed i secoli, si facciano i Reti a tempo del folito Belloveso fondatore degli Italici, e specialmente degli Etrusci. Rheto, e non già Reso, ne Rasena chiamossi quel Duce Etrusco, che vinto dai Galli Bellovesiani, si refugiò nella Rezia (2); e già Rheti si dicevano di prima, ed essi dai Toschi prodotti furono in secoli molto anteriori, nè essi giammai produsfero gli Etrusci, come altrove si è dimostrato.

Con queste si precise autorità debbono riconoscepsi Etrusci di Origine anco i Circompadani, i Liguri, i Taurisci, i Celti (come veditassi) e tutto ciò, che in quel gran tratto si serra. Tali neco gli hanno riconosciuti il Dempstero, il Buonarroti, il Lami, il Gori, il Mazzocchi, anzi tutti i buoni Scrittori anco di quelle parti, il Masser, il Gagliardi, il Denina, ed altri (3). Tali, cioè Etrusci, o Italici di Origine (specialmente dopo la pubblicazione delle Origini Italiche) si riconoscono, e si chiamano i Veneti nei prischi loro Eugea-

(1) Fontanini Eloquenza Italiana pag. 187., e 551., ed è riferito nel Muratori dell' ultima Edizione di Arezzo Tom. X. part. 2.

<sup>(2)</sup> Plin. Lib. 3. Cap. 20. — Rhetos Tufcorum prolem arbitrantur a Gallis pulfos Duce Rheto. — Liv. d. 11b. P.
(3) Si leggano tusti queffic citati "Autori, e ultimamente il Denina Scrittore Turinele.

Euganei, e Liburni (1). Tali i Siciliani nei loro Feaci, e Iberi, Lea strigoni, e simili (2). Tali i Napolitani (3), nei loro Gronj, o Conj, o Saturni, come il detto Mazzocchi prova evidentemente. Tali i Latini, e i Romani, tali i Toschi, o Tirreni (4). Se queste coltissime Nazioni, intente, come può credersi, a riconoscere, e distinguere se ferupolosamente la prisca litoria delle loro Patrie, si riconoscono, e vogliono essere Etrusche, e vedono, che non vi è antichità più rimota, nè più vera di questa, e vogliono tutti ricongiungessi alla detta prima Japetica Colonia, dovrebbe bene riconoscerla ogni altro, che immagina divessi, e disparati, e non sosteno principio.

Tom. III. Q 2 CAPI-

(2) Vedi le licrizioni della Sicilia del Principe Lancillotto Castello di Torremunza flampate in Palermo l'Anno 1769.

(3) Vedt Mazzocchi nelle Tavole Eraclenfi.

(4) Lami Novelle Letterarie dell' Anno 1768., e 1769., ove spesso, e in molti luogbi riserisce la sostanza delle Origini Baliche.



<sup>(1)</sup> Vedi gli «Evvift Letterar) di Penezia, o fia il Magazzino Raliano del 1768. nella lettera dedicatoria a Monfig. Guarnacci, e poi nel ragguaglio, che ivi fi dà delle Origini Baliche, alla pag. 143., 6º Ific. alla pag. 169. ed altrove.

## CAPITOLO VII.

Si risponde a varie difficoltà, e specialmente circa l'origine della Mitologia, e delle Arti, e delle Scienze, e si additano di queste i veri principj, che con altri sistemi si guastano, e si consondono; e se ne deduce s'universalità, e grande utilità di questi Studj.

I si oppone con più specialità, che io sono troppo indolente in non riconoscere qualche scritto diverso, e contratio alle mie opinioni, e particolarmente, che il Libro del Padre Bardetti le contradice, e le abbatte. Che questo Religiofo, benchè morto prima della pubblicazione delle mie Origini Italiche, e benchè non le abbia vedute, contuttociò ha avuta dopo la sua morte, come ivi si legge (1) una mano benefica, anzi si sa, che molte fono state queste mani benefiche, ed adjutrici, che finalmente dopo quattro, e più anni sono comparse per abbattere le dette Origini. Che ben lo dimostra il Titolo del nuovo Libro = Dei primi Abizatori d'Italia = Titolo da me dato ai miei principali Capitoli; anzi le mie Origini non sono altro, che dei primi Abitatori d'Italia, che ora si rivoltano contro me medesimo; e ben dovrei conoscerlo da molte, e molte citazioni ivi trascritte, e pretese rigettate, come da quella di Plutarco [2], che per mantenere il suppotto, che sia il P. Bardetti, che scriva, si pone in bocca del Marchese Maffei, ed altri, i quali giammai [ come ho fatto io ] hanno citato Plutarco all'effetto di provare negli Etrusci la vera qualità primitiva, cioè di primi popolatori, e di primi possessori dell'Italia. Così nelle citazioni di Mirsilo, e di Ellanico Lesbio, non portate a questo effetto da veruno prima di me, e che le portai, e le trascrissi dai frammenti, che.

Bardetti nella Prefazione 6. 2. Non andrà.
 Bardetti dettic. 8. pag. 13, dave si suppone che il Masseri abbia citato Platarco in Mario, il che non è vero; ed io ho citato Platarco in Camillo, e nou in Mario.

che si leggono in Dionisio di Alicarnasso, e che ora anco in detto libro si leggono. Che sorse, e quasi individualmente sono io additato in quella specie di vaticinio, che si sa fare dal desonto Bardetti, quasi in mia lode, e di suuto ristoratore di questo studio, dopo per altro, che aveva detto (pag. 18.) = che delli Scristori ance più valoros, che la dissicile impresa di dar contezza dei primi Itali, banno studioros, ma neppure di cominciarla debisamente = Ma che sinalmente posso compiacermi quanto io voglio delle lodi del Lami (1), e di altri, che mi chiamano un nuovo Colombo, e un nuovo discopritore di Moudi ignosti; e così delle lodi datto Mafei (2), dal Gori (3), dal Passeri (4), anzi da tanti altri Estratti Letterasi (5), e tanti libri, che tutti accettano queste Origini, ma che in disca di quelle sono io obbligato di rispondere alle molte objezioni, che vi si fanno.

Mi umilio ai miei lodatori, e anco ai miei onorifici oppositori, e se qualcosa di lode è in Esti, che mi appartenga, ne sento, e ne professo ogni interna riconoscenza; ma questa non scemera mai la mia costanza in disesa del vero. Lascio le dette lodi non meritate, e scorro con qualche celcrità, e per minor noja del Lettore le dette opposizioni. Non atdirei di osservarle, e molto meno di rigettarle, se queste non mi conducessero a scoprire qualche altro vero. Un ingenuo Scrittore (come ho già detto) dopo che ha pubblicato un suo libro non dee mai rispondere alle opposizioni, che incontra; e dee lasciarlo, che si sossema da se solo, e con quelle tali quali forze, che gli ha impresse. Ma conducendomi, come ho detto, queste sissesso posso si a scoprire altre verità, o neglette, o poco sin ora osservate, mancherei al mio assura se non le osservasse.

Sonq

<sup>(1)</sup> Lami Novelle letterar. dell' Anno 1768. pag. o colonna 646., 664., 687., 691., 726., e 746., ed in quelle dell' Anno 1769. pag. 66., 84., e 107. e altreve.

<sup>(2)</sup> Maffei Offervaz. Letter. Tom. 4., e 5.

<sup>(3)</sup> Cori Museo Etrusco Tom. 3. frequentemente. (4) Passeri Paralipomenon ad Dempster. in Epistol. nuncupator. & in Prodrom. Tusco

in princip. 9. Quod vero.

(5) In Libro Principis de Turremuzia, eni Titulus est =: Sicilia Inscriptiones in Prafat. circa sia., & in Prolegom. pag. XVI. == Giovanni Mariti Viaggi di Sorla,
ed altri.

Sono molte le cose oppositemi. Per cominciare da qualche eosa di sostanziale, si cita da alcuni Erodoto (1) da me distesamente portato nelle Origini, ove a leggerlo sedelmente sentiamo, secondo la traduzione del Valla = che i Numi ai Greci vennero dall'Egisto, ma pochi, e tardi, perchè lo stuolo dei Numi molto prima i Greci lo avervano avuro dai Pelasgi. E che per confessione degli sessi sono si molti Numi mon si conoscevano in Egisto, come non si conoscevano no molti Numi mon si conoscevano in Egisto, come non si conoscevano ne Cassore, nè Giunone, nè Vesta, pè Temide, nè le Grazie, nè le Nereidi, e nemmeno varj altri Dei, Ma questi pervennero in Grecia dai Pelasgi, e per fare la statua di Mercurio, non dagli Egizi, ma dai Pelasgi l'appresero. Prima imparazono queste cose gli Atenies, e poi li attri Greci, fra i quali gli Atenies, erano in sommo grado, e missibilati cogli Atenies aluri quali gli Atenies, frano da che questi cominciar schiati cogli Atenies abitavano i Pelasgi, suo da che questi cominciar

ron0

<sup>(1)</sup> Questa autorità di Erodoto è portata dal Padre Bardetti alla pag. 51., e da me distesamente Tom. 2. pag. 149., e la replico qui, perchè non si cita intieramense in contrario, e così dice - Ac omnia fere Deorum nomina ex Ægypto in Greciam pervenerunt, idque ex barbaris sciscitatus, ita se rem habere comperio; ac reor ex Ægypto præcipue venille, & ideirco illie non elle usquam nomina neque Neptumni, neque Castoris, neque Junonis, neque Vesta, neque Themidis, neque Gratiarum, neque Nereidum, neque aliorum Deroum, Dico autem, que ipfi dicunt Ægyptit, qui se negant Deorum illorum Ne-prumni, & Dioscurorum agnoscere nomina. Vulentur autem mihi ili a Pe-lassis susse ut Mercurii statuam facerent porrecto cum veretro, non ab Egyptiis, sed a Pelasgis didicerunt, Et primi quidem ex omnibus Gracis Athenienses acce-perunt, & ab his deinceps alii . Nam præsidbant inter Gracos ea tempestate Athenienses, quorum in regione permixti Pelasgi habitant, ex quo experunt pro Græcis haberi. Hæc que dico quisquis Cabirorum Sarra initiatur, quibus Thrages initiatur, novit a Pelasgis esse fumpta. Nam Samothraciam quomdam incoluerunt hi Pelasgi, qui cum Atheniensibus una habitarunt, a quibus Orgia Samothraces acceperunt. Itaque primi & Græcis Athenienses a Pelasgis edocti, statuas Mercurii erecta virilia habentes secerunt. De qua re Pelasgi Sacrum quemdam Sermonem retulerunt, qui in Samothraciæ Misteriis declaratus est... Multo deinde progressu temporis aliorum Deorum nomina audierunt ex Ægypto allata... Itemque aliquanto post de illorum Numinibus in Dodona Oraculum greiterunt. Nam hoc Oraculum onnium, que in Græcia sunt vesussissimum habetur; atque ideo solum ea tempessate. Consulentibus igitur Pelasgis apud Dodonam, nunquid Numina, que a barbaris advenissent adsciscerent, Oraculum redditum est ut illis uterentur. Atque ita ex eo tempore facrificaverunt Deorum nomina nuncupantes, & ca a Pelasgis Greci acceperunt ==,

rono a reputarsi per Greci. Ciò che io dico (siegue Erodoto) lo sa ognuno, che sappia i Misters dei Cabiri, nei quali sono iniziati i Tracci, e susto proviene dai Pelassi, i quali abitando in Samotracia infeguarono ad esse gli Orgj Misterj. Siechè gli Ateniessi primi ammaestrati dai Pelassi secreo la statua di Mercurio... E poi dopo un gran laso di tempo impararono i Greci gli altri Dei dagli Egiziani. E poi dopo altro sempo domandarono all'Oracolo di Dodona, che è il più vecebio, e allora era il solo in susta la Grecia, se si dovevano venerare questi Numi dei Barbari, e l'Oracolo rispose, che si posevano venerare. E corì da quel tempo sacristicarono alla Pelassa, e dai Pelassi ebbero i desessi Numi (1).

Qui fi tronca in contrario questo pásso (2). Si portano le prime sole parole d'Erodoto, e gli si fa dire generalmente, che tutti i Numi vennero in Grecia dall' Egisto. Così si fa dire alle citazioni ciò che in estetto non dissero giammai, perchè si tace tutto il contesto del detto Erodoto, dove dice chiaramente, che i Numi vennero in Grecia dai Pelasgi, e non dall' Egisto primitivamente. Molte altre, e non rare mutilazioni dei vecchi autori potrei addure dei nostri moderni eruditi, che benchè satte sorse sena alizia alcuna, mostrano per altro il di loro impegno di trassigurare le vecchie citazioni per far credere il tutto venuto di Grecia. Greca ogni Statua, ed ogni

<sup>(1)</sup> Alcuni nel riscontro, che hanno satto di tante nostre Citazioni, trovando, che io bo citato Erodoto, o altri, secondo la Traducione del Valla, e simuli ottimi interperei, e trovando sin nelle druces levo siampe, o diverse tradeccioni qualche diversità di parole ma non già di sessante, nel si sentento, hanno tentato di darmene qualche carico, ma non avverendo, che quoi Traducione, ed qui traductore varierà sempre in qualche parola, ma non già nel sentento, che ancienta soltanza. Poi trovando il senso l'essentivocamente, qui sforzo hanno usato per dargli una diversa intelligenza, e cià anco frequentemente negli Autori Latini: e poi finalmente trovandoli unisormi assato che abbiam detto, si sono in ma gettati a dire — non credo ne al Evodoto, ne a Vergino, ne a Livio, ne a veruno —. Povera sede umana, qual sondamento, e qual asso resultanta inis.

<sup>(2)</sup> Bardetti pag. 91. coil dice : di tali nomi, (vwol dir Numi) dicono espressissimamente Erodoto, ed altri, che dis barbari erano passari ai Greci; e per barbari Maestri dei Greci in Divinità dichiara l'istesso passari, che intende principalmente gli Egiziani, e potea aggiungere anco i Fenici : Coil dice il P. Bardetti, ma niente di ciò in sossanza dice Erodoto, no verum altro.

monumento, specialmente se è persetto. Per far credere, che la Plaflica (Maestra della Statuaria) sia venuta di Grecia, si porta comunemente il passo di Plinio lib. 35. Cap. XII. e si trascelgono quelle fue parole = Demarathum were ex eadem urbe (Corintho) profugum ; ani in Etruria Tarquinium priscum regem Pop. Rom. genuit, comitatos fictores Euchira, & Eugrammum, ab bis Isalia eradicam plasticen =; e narra varie opere infigni di Damofilo, e Gorgaso forse Greci. Non può darsi un'autorità più puntuale; ma si tace ciò che Plinio siegue in quell'istessissimo capitolo quibus fignificarunt a dextra opera bac Damophili fuiffe, a finiftra Gorgafi. Ante bane adem, Tuscanica omnia fuife author eft M. Varro. Dal che potrebbe piuttoito dedurfi, che quel Damofilo, e Gorgaso non eran Greci, ma piuttosto Italici, Quefto è poco; ma siegue poi = Praterea elaboratam bane artem Italia & maxime Esturia. Thurianum a Fregellis accisum, cui locares Tarquinius priscus effiziem sous in Capitolio dicandam ... Ab boc codem fallum Herculem, qui bodie materia nomen retinet. He enim tum effigies erant laudatissima in. Ecco che per fare opere, o statue insigni Tarquinio prisco non chiamò artefici Greci, ma un tal Turiano da Fregelle Città Toscana. Eppure Tarquinio prisco era Figlio del detto Demarato. Così ancora le opere più strepitose di Roma, che sece il detto Tarquinio prisco, come le gran Cloache, i principi del Circo Massimo, e del Tempio di Giove Capitolino T. Livio Lib. I. ci dice, che furono fatte dal detto Re Tarquinio = areificibus ex Etruvia accisis =. Quelto ancora è poco; anzi quelte citazioni, e in questa parte si debbono tacere, e chi le porta dee incontrare l'odiofità dei moderni eruditi, Ma siegue il detto Plinio = propter qua Numa Rex feptimum Collegium figulorum inflituit =. Numa fu'bene anteriore a Tarquinio Prisco, e a Demarato suo Padre. E se Numa istituì, o trasferì in Roma l'officina, o Collegio di Plattica, o di Creta, non può negarsi, che queit'arte era in Italia prima di Demarato. Tanto si ottiene, e si sa, quando si portano intiere la autorità. Nè può tentirsi la risposta, che suol farsi = Dunque Plinio si contradice in questo istesso capitolo; perche sopra lia detto = a Domarato Italia traditam plasticen = e di un autore, che fi contradice è lecito (essi dicono) di prendere quella proposizione, e quella parte s fe più favorevole. No, non si contradice Plinio, fe ben si offerva;

ma narra la diversa opinione che correva : A Demarato traditam plassicen dicunt; : e poi, come pare, evidentemente la rigetta portando fatti positivi, e varie opere di plassica anteriori a Demarato in Italia, e dicendo solonnemente : propere que Numa rex septimum collegium figulorum instituit. :. Numa come si è detto, eta anteriore a Demarato, e se ello aveva in Roma l'officina, o Collegio di Plassica, non potè dunque Demarato essene l'inventore, o introduttore in Italia. Dunque per suggire la contradizione, come dee sarsi, si dee spiegare, che Demarato ancora avesse di Grecia condutti seco quei bravi artessici, per i quali avendo migliorata, o introdutta qualche nuova maniera di lavorarla, perciò impropriamente potesse dissi inventore, come presso agli antichi si trovano chiamati frequentemente i rissorato, o persezionatori di qualche arte o scenza

Il Passeri negli ultimi suoi libri sopra i vasi Etruschi confronta. e paragona le pitture Etrusche colle Greche, e prova molto bene le Etrusche superiori alle dette Greche. Zeusi dipinse in Agrigento di Sicilia (1), ed in Crotona Italica (2). Non voglio fare l'istesso paragone fralle statue della prifca Italia colle Greche medesime, perche la statuaria, e la scultura divenne poi eccelientissima in Grecia. Ma altri ha già fatto quelto istesso confronto, e lo ha fatto anco posteriormente in tempo che lavorava il gran Michel'Angelo Buonarroti. Ma chi è mai anco fra i Greci, che come lui fia giunto a dare e vita, e moto anco alle cose inanimate? E chi mai ha espressi nei marmi e nelle statue sue incomparabili, e quasi parlanti, e la notte, e il giorno, e l'aurora, e il crepuscolo, e la pietà, e il pensiero, e cose simili, che pur ora stupendamente si ammirano? Questo è più, che Zeufi, che colla fua Uva dipinta fi dice avere ingannati gli uccelli; o Parrasio, che col finto velo, o quadro in pittuta ingannò chi lo vide . Perciò si diceva di lui (come nella sua vita scrive il Vasari) che il Buonarroti non imitava ne gli antichi, ne i moderni, ma che creava. Ma non è questa la fola arte di attribuire ai Greci ogni principio. Le statue, e i Monumenti, dei quali è stata (e pri-Tom. III. ma

<sup>(1)</sup> Plin. Lib. 35. cap. IX. in fin.

<sup>(2)</sup> Cicer. de Invent. lib. 2. cap. 2.

ma della Grecia fecondo la buona istoria) fecondissima l'Italia, non vi è arte, che si lasci per dichiararli Greci. Se non sono scritti ha da correre questa costante opinione, e in molte delle più eccellenti staque, perché più non se ne dubiti, vi è stato scritto di fresca mano, e da due secoli in qua Φειδίας, ovvero Πραξιτέλης έποιει, o altri nomi dei più celebri Greci Scultori, Polibio, Dionisio, e specialmente Plinio (perchè ai fuoi tempi mancata quasi la scuola Italica, duravano, ed erano celebratissime le statue Greche) attribuiscono veramente ai Greci varie statue insigni, e nominano le Veneri, i Giovi, gli Ercoli del detto Fidia, del detto Prassitele, e di altri sempre ammirandi Scultori Greci; ma non dicono mai che i detti professori. nè che altri in tempo loro, o poco dopo vi abbia scritti questi nomi. Se ciò fosse stato, l'avrebbero detto per indicarci, e tramandarci questo più sicuro pregio di quei lavori. Ora questi nomi li veggiamo scritti (1), perchè da due secoli in qua vi sono stati impressi. Molti, e molti esempi simili nelle statue più celebri potrebbero addursi; e basti quello, per cui a lettere cubitali nelle due statue Colossee, ed equestri a Monte Cavallo si legge OPUS PHIDIAE in una, e OPUS PRAXITHELIS nell'altra; e si vuole, che rappresentino il cavallo Bucefalo d'Alessandro Magno. Eppure questi insigni scultori vissero circa a fettanta anni prima del detto Alessandro, e del detto Bucefalo. Si leggano sopra di ciò i due capitoli sopra le arti, e scienze Etrusche nel Tomo secondo delle Origini Italiche; dove a calcolo fatto sono, e sono stati sempre infinitamente più numerosi, e più fertili gli scavi fatti in Italia, che in Grecia, e presso Atene; e che dove

dove si scavano le statue, ivi debbono dirsi lavorate, coll'attestato del detto Plinio Lib. 34. Cap. VII. = fniffe autem ftatuariam artem familiarem quoque, & vetustam.... signa quoque Tuscanica per terras dispersa, que in Etruria factitata non eft dubium =. Al che si aggiunga un'altra riprova dei tanti nostri collettori di iscrizioni Greche, e Latine, ove vediamo, che se le Greche giungono appena alla decima parte, viceversa le Latine, e Italiche superano la centesima parte, e più. Milita l'istessa ragione nei marmi scritti, che nei marmi lavorati, cioè nelle statue, busti, e altri tali monumenti, che per pura voga si battezzano tutti per Greci.

Quest'arte poi di mutilare le vecchie citazioni prendendo quelle fole parole a se confacenti, e staccandole dal suo contesto per attribuire il tutto ai Greci è frequente presso i nostri recenti Scrittori, E però non intendiamo in ciò di accusare il solo P. Bardetti, e i suoi compilatori: Accuso tutti i nostri moderni eruditi, che prevenuti al solito dai loro studi, e che la Grecia sia la Maestra, e la popolarrice universale, e che perciò sia stata direttamente la Grecia popolata, ed ammaestrata dall' Egitto, [due cose ugualmente falie] vogitono che così dicano i vecchi Autori, che letti poi intieramente dicono tutto il contrario. Così vedo citarsi in tal forma, e troncamente il detto passo d'Erodoto. Non vi è sorse in ciò, ed in portare talvolta così tronche le citazioni mala fede veruna; poichè in quella prevenzione, che così stia il fatto, trovata che si abbia una autorità, che lo dice, tanto basta loro, nè si curano di leggere ciò che siegue, e che spiega esattamente la proposizione, e il fatto medesimo. Tanto più, che la spiegazione è ad essi ignota; poiche pretendono i Pelasgi per Egizj, ed anco per Fenici, come negli obietti, che si oppongono si vede evidentemente : ma ciò è falso per le nostre recenti, e sicure scoperte. I Pelasgi erano Tirreni, e solamente da qualche Greco, come da Euripide da me portato altrove, si chiamano i Pelasgi (1) ( non Tom. 111.

(1) Euripid. in Ecuba Atto IV. in fin.

Τὶ δ' 8 γυναϊκές ἔιλον Αιγυπτε τέχνα Καὶ Λήμνον ἄνδρεν άρσένων έξωκίσαν.

Che io già traduffi :

Che dunque ? E non uccifero le Donne Gli Abitator di Lemno ? E non cacciare I figli dell' Egitto ?

già Fenicj, ne Sidonj, come pur si dice in contrario) ma si chiamano i Pelasgi di Lemno, che erano veri, e positivi Titreni (1) i figli dell' Egitto. Si noti l'efattezza scrupolosa del detto Euripide in chiamare i Pelasgi Tirreni non già Egizi, ma bensì = i figli dell' Egieso = per additare, che dall' Egitto erano venuti da principio, ma che non erano i veri Egiziani, ma (come convien replicare) erano figli dell' Egieto. Con queste intiere citazioni, e colle sincere spiegazioni tratte dai vecchi fonti, così non avvertiti fin'ora, fi spiegano le contrarie objezioni, e i molti passi, che si possono addurre in contrario; cioè, che i Numi, e la mitologia sia in Grecia venuta dall' Egitto; perchè ciò è vero, ma colla detta distinzione, cioè, che prima la gran turba dei Numi gli ebbero i Greci dai Pelasgi Tirreni, e poi altri Numi posteriormente ebbero ancor dall' Egitto. E benchè fia vero, che i Numi fiano nati in Egitto (intendo almeno dei principali, che si dissero Consenti) e che dall' Egitto si siano sparsi per tutto il mondo; contuttociò non tutto il mondo gli ha avuti dall' Egitto direttamente, ma per mezzo di altri popoli intermedj. Quetto è ciò che abbiamo sempre inteso, e spiegato; cioè, che anco in Grecia sono venuti i Numi dall'Egitto, ma non tutti, e non da principio, perchè da principio, e nella maggior parte gli ebbero i Greci dai Pelasgi Tirreni, che dai detti Greci si chiamarono anco Figli dell' Egisto. Onde quando anco le citazioni contrarie dicano, che i Numi son venuti in Grecia dall' Egitto, non debbono intendersi dall' Egitto direttamente, con cui da prima non ebbero commercio i Greci, ma dall' Egisso per mezzo dei Tirreni Pelasgi, come in sostanza spiegano i buoni, e vecchi Greci, che non oscuramente ci additano, che in qualche modo sapevano la nostra Japetica Colonia dall'Egitto, o in somma dall'Oriente venuta. In ciò non si può addurre un passo più preciso, nè più autorevole di questo d'Erodoto. Eppure tutti i nostri dottissimi moderni Uezio, Meursio, Clerck, e cento, e mille lo citano così mutilato per fargli dire, che i Numi vennero tutti quansi dall' Egisto in Grecia. Fra i detti eruditi, e forse più vecchi nostri moderni pongo l'insigne Natal Conti (2); eppure ancor Esso lo trasfi-

<sup>(1)</sup> Vedi Origini Italiche Tom. 1. pag. 263. e feg. (2) Natal Conti Mitolog. Lib. 1. Cap. VII.

trasfigura in tal forma. Perchè non intendiamo mai di competere coll'antichità degli Egizi, e non neghiamo, che Esti siano i primi inventori dei Numi, come delle Arti, e delle scienze, ma diciamo. che da Esti sono passati i detti Numi in Grecia, non già direttamente, ma per mezzo dei Pelasgi Tirreni. Che diremo delle immense. e infinite altre autorità, non folo così troncate, ma soppresse affatto, e trapassate, e proscritte, perchè chiarissimamente ci mostrano la nostra Origine Italica, e poi la Greca dall'Italia venuta? Il solo pasfo di Livio, ove nel quinto libro, spesso da noi citato, ferma l'origine di tutti gl' Italici proveniente dalle XII. Città dell' Etruria. quante, e quante strane interpetrazioni ha patite, e patisce, finchè poi convinti i Pirronici dalla chiarissima lettera di quello, si riducono a dire, come ci conviene di replicare, = che effi non credono ne a Livio, ne a vernno = . Questo è un linguaggio finonimo in fostanza all'altro, che = perchè questi passi non sono stati addotti dai Sigonj, dai Salmafii, dagli Uezj, e fimili, fi debbono chiamar perciò incocrenti, e poco fignificanti, fludi inutili, e leggieri queste severe ricerche =. Godiamo di averli ridotti a questi estremi, e li lasciamo in questo trionfo dell'ignoranza. Così si spiega anco il detto Bochart (1) rispetto alle false critiche, che Egli pure sostenne, nè alcuno potrà esimersene giammai, mentre si interni nelle più profonde ricerche,

nelle più vecchie, ed interessanti, come sono queste, che aprono la Arada alle migliori notizie, e a tutta la prifca Istoria; pe chè si comincia da uno dei primi tratti della Onnipotenza Divina, e si rintraccia il come, e il quando, e per qual mezzo rinnovellò l'uman genere dopo il Diluvio. Ai santi passi, che noi citiamo, e che ci mostrano Japeto in Italia, e primo nostro Progenitore, rispondono - fono i Poeti, che la disona = qualiche i Poeti non dicano altro. che bugie, e quafiche di Poeti non siano pieni e Platone, e Strabone. e Dionisio di Alicarnasso, e Cicerone, ed Eusebio, e Cirillo Alesfandrino, e cento altri. E poi quando oltre alla chiara lettera della Scrittura vedono da noi citato questo Japeto, e da Luciano, e da Suida, e da Dionisio, e da Varrone, e da altri, si gettano a dire = Chi fa fe questi Autori insendono di quel Japeto, che intendete moi nel principio del Mondo = Che Critiche son queste mai? Fose vi è stato più d'uno di questo nome? Di questo ittesso Japeto intendono, rispondo io, perchè ce lo descrivono coetaneo di Saturno, e di Giove. Lo intendono il più vecchio uomo dell'Italia, e del Mondo. come tale appunto ce lo descrive Luciano (1).

Erodoto adunque nell'addotto passo non solo dice, ebe i Greci, benebè avuessero qualche Nume [ma posteriormente] dall' Egisto, contuttociò molto prima i detti Numi, e in maggior numeso gli avuevano avuti dai Pelasgi, ma spiega ancora, che questi Pelasgi, e questi barbari non erano Fenici, ne Egizi, come gli si fa dire in contrario, ma erano Tirreni, perchè altrove parlando di questi istessi Pelasgi (2)

fpie-

Si finga adunque, se si può, con queste Critiche un altro Japeto, remuto da principì del mondo, diverso da quello che ci dice la Scrittura, e diverso da quello, che tanti, e tanti altri autori ci rappresentano per primo Popolatore di Celbus,

e dell' Italia . Che finzioni , che Critiche fono mai quefte?

<sup>(1)</sup> Lucian, nel Dialag, Cupidinis, ο Jovis in princ. Σὺ Παίδου ὁ Έρος, δὲ ἀκκαδτόρει εἰ πολὸ τῶ 'Ιαπετῶ : Τυ parve Tuer Cupido, qui antiquier multo et Japeto = ; Ε nel Tom. 2. al Cap. Saturnalia, così fa dire a Saturno in Cielo, αλλα Νερεζυντών,... Sed feulem bane, ac juctualifimam vitam dego meracius bibent nellar. Aque interim cum Japeto, relucique acqualisto Diis conjabulass =...

<sup>(2)</sup> Erodoto lib. 1. ginfla la detta Traduzione del Valla — Quum ab initio altera vens foret Pelafycea, altera Hellenica, boc est Grata, quarum bac numquam folum mutavia, altera assima mutumque est pervoçata. Etenim sin Deutalione Rege oram Phistaicam incoluit... Caterum qua lingua Pelassi sis sint pro certo adfirmare non possum. Sed conjectura signorum licer dicere cadera, qua nunc Pelassi utuntur, qui supra Tyrobenos Urbem Crestonam incolunt —.

spiega, che i Pelasgi parlavano la lingua dei Crotoniati, e per più chiarezza spiega che erano quei Crotoniati di Tirrenia, che alcuni dei nostri oppositori chiamano Umbri, non avvettendo, che Umbri, e Tirreni erano un istesso Popolo, e che l'Umbria era allora una parte della Tirrenia. Spiega, che questa era la loro lingua, da che vernero in Grecia (il che su ben prima di Deucalione) e che la Greca dalla Pelasga deriva, perchè era nata, e come Ei dice, abscissa dalla Pelasga (1). Così dice ancora Dionisso (2), cioè, che tali si chiamarono, cioè Pelasga Tirreni in memoria della loro Patria, e del Passe, da cui antichissimamente wennero in Grecia, e che questa precisa lingua era quella dei Placiani dell' Ellesponto, d'onde appunto ritornarono poi in Italia quei Pelasgi, chi ni ajuto degli Aborigeni ricondus Deucalione, e ne rende la ragione; cioè (3), perchè tanto i Cortonessi, quanto i Placiani, ed altri Assatici, erano tutti Pelasgi in origine, e con l'autorità di Mirsilo Lesbio da Dionisio addotta, e non

<sup>(</sup>s) Erodo. ivi detto Lib. 1. e figuse — Quibus signi conjestantes oportet dicre Pelascio barbara lingua suisse. Et tota Cenn Pelascia calis erat, Gentem Asticam, unpote Pelasciam, quam in Hellenes, idest Gracos, transsit, singuam simul sistema pera diassis. Etenum neque Crestoniatarum cum uslo circa Populorum consenti. Pera cianorum, ne secum quidem usla. Per quod declarant, quam lingua sturam quam in hac loca (Pelasci) transsirant, candem se nunc conservare. At Natio Hilenica, idest Graca, exqu oexitite, cadem singua suppore si na umbi vudeur, ideo imbecillis, quod ex Pelascia sini abscisse — La Greca adunque dalla Pelascia sini quam en quam quam quam quam quam quam pera sini quam en quam quam sini quam en quam persona co cortona citrà Trirena. Questo è cito, che bo detto puramente. Ma uon bo mai presso di spere la detta Pelascia, o Ertusca. Ana, to detto sempre, che in eggi è irreperibile, e che sono, e sono stati institti gli sforzi di vari nostri estima esta come institt sono pure per intender la attre lungue veramente perdure e quali sono la senicia, la Celtica, l'Ispana antica, e altre. Niente altro bo detto circi so in the chi est circi cantore un qualiba tecchio. e classico catter.

detto, che ciò che dice letteralmente un qualche vecchio, e classico autore.

(2) Donissi. Lib. 1. pag. 20. — thos Telassos alli homines de nomine regionit, a qua olum emrevarunt, & im memoriam antiqui generis, cossem Tropento socabant, & Telassos. Nam & Thucidate horum meninit recensen Urbis in ora Thracia babitatas a bilinguibus, in quorum mentione de Pelassico genere sile loquistur — Sunt ibi, & Chalcidici generis homines, non ita multi, sed maxime Pelassici generis pars ex illis Tyrrbenis, qui olim Lemnum, & Athenas incolurente.

<sup>(3)</sup> Dionif, Lib. 1. pat. 13. = κ, το θαυμάτειεν αν τις επί Πλακιανοίς... At qui miretur diquis Placianis, qui circa Hilespontum babitant, Sermonem Crotoniats babuisse persimilem, quandoquidem utrique a Pelasgis oriundi sunt = Possunami espere più precis le autorità?

giammai da lui confutata ( come si dice in contrario) erano veri Tirreni, cioè non Greci, e non Egizi, e nemmeno propriamente Pelasgi (giacchè questo nome dipoi convenne anco ai Greci) ma erano veri, e positivi Tirreni. Esso stesso cita Sosocle (1), che sonoramente ci dice, che questi Pelasgi veri Tirreni erano in Grecia a tempo d'Inaco, che per più di un secolo precede il suo Deucalione, e che il detto Inaco regnava positivamente in Argo fra i Pelasgi Terreni. Abbiamo altrove da Eschilo (2), che il dette Inaco mandava i suoi Aruspici al Tempio Dodoneo, perciò fabbricato tanto prima di Lui, e immensamente prima di Deucalione, ma fabbricato dai detti Pelasgi Tirreni, come colla autorità di Eforo ci dice Strabone (3), che altrove spiega, che quando parla dei Pelasgi intende parlare dei Tirreni, e ne parla nell'Articolo della Tirrenia, o Etruria; e quando torna a parlare dei Pelasgi di Grecia, dice di averne parlato al suo luogo, cioè nell' Articolo della Tirrenia (4). Onde ognun vede quanto i Tirreni Pelasgi in Grecia siano anteriori a Deucalione, e quanto poi fiano a lui in Italia; perche Ellanico presso il detto Dionisio specifica, che i Tirreni, quali erano effettivamente, si cominciarono a chiamar Pelasgi da che passarono in Grecia, e in altre Regioni, e che si chiamarono così, quasi Cicogne, o erranei, appunto (5) da que-

<sup>(1)</sup> Dionif. d. Lib. 1. pag. 20. = Esponde de en Inaxu... Sophocles autem in maca dat tale Anapefticum Carmen = Inache Pater, Fili Pontium, Patris Oceani, qui maximos honores habes in Argivis Collibus, Junonisque Agris, & Tyrrhenis Pelafgis.

<sup>(2)</sup> Efchil. in Promet. Legat. verf. 660. = 'Od ic te Te Поты и ат Δωδώνην πυανθε Oesepsysti inhler = Pater (Inachus) mist Psibon, & Dodona Araspites.

(3) Strabon. Lib 7, pag. 327. = i στι δε, ω: Ελορες Αρικο Πελασγών Ιδρυμα == Εβ nt Epbris att a Palasti confination (Templum Dodonem).

 <sup>(4)</sup> Strabon. Lib. 7. psg. 1219. — De Pélafgis uma Torrebusam gentem exponebamus, faits a nobis délum fuit —.
 (5) Ellanico prefis Dionife Lib. 1. psg. 12. — Έλλανίκως δὲ ὁ Λεσβιός τῶς Τθρργικ

Cήσι Πελάτγε... Hellanicus Lesbius ait Tyrrbenos primum Pelalgos vocatos fuife, pofiquam Italiam habitare caperunt, & affumpfife, quam nunc habent appellationem = Poi in detto libro pag. 22. aggiunge = Μυρτίλος τὰ ἔμπαλου &ποΦαινομένος Ἑλλανίκω... Μητfilus contra diffentiens ab Ellanico (fed in nomine dissentiens, non in re) Tyrrhenos ait post relictam patriam passim vagabundos, mutato nomine dictos Pelasgos, quadam alitum Pelasgorum, ( boc est Ciconiarum) fimilitudine; quod agminatim oberrent per Gracas Regiones , atque barbaras.

questo loro uso, ed istinto di andare ad invadere, e signoreggiare le altrui Provincie, come fecero precisamente della Grecia nei tempi proffimi alla dispersione Babelica, e di Giavan, che ha tutti i riscontri di esfere quell'Egialo, e quel Pelasgo, che appunto su il primo Popolatore di Grecia, come tanto si è provato; ma che per altro con Jafet suo Padre, o Nonno era stato prima in Italia. Perciò tutti i Greci, purchè siano antichi, dicono a piena bocca, che questi Pelasgi erano barbari, cioè non Fenici, nè Egiziani, ma veri Tirreni, e quelli, che tennero in antico Lesbo, Imbro, ed Atene, come dice Tucidide (1), il quale, e tutti gli altri dicono, che in essi soli si verifica il vero primo principio della Grecia; che Pelasga, e così Tirrena fu la prisca lingua di Grecia (2), e che Pelasga fu tutta la Grecia. Ellene figlio di Deucalione fu quello, che diede ai Greci il nome di Ellenisti, poiche i detti Pelasgi si erano stabilmente fissati in Grecia, e così gli diftinfe dagli altri Pelafgi vagabondi, che feguitavano il di loro costume di partire, e di ritornare in Italia. Ma Deucalione era vero Pelasgo, come altrove accenniamo, perchè Pelasgi fino a lui furono tutti i Greci, che dal foto suo figlio Elleno si chiamarono dipoi Ellenisti. Ogni riscontro Istorico ci mostra, che ancor quei primi Ftiotici, e Dodonei, che furono fra i veri primi popolatori di Grecia, e anco i di loro discendenti si dissero Ftiotici. Fra questi anco Cicerone Tuscul. Quzit. Lib. I. Cap. X. rammenta = Pherecratem quemdam Phtiotam senem, quem ait a Deucalione orsum = E quì pure si offervi il Bardetti [2], che ammassa le citazio-Tom. III.

<sup>(1)</sup> Tucidid di sopra cisato, e cisato ancora da Dionisto di Alicarnasso l.b. 1. pag. 20.
(2) Tactidi. In Promono — Nam cosset eque, qua nunc Giesta Vocatur, band quaquam sibiliter olim sulse babitatam. Sed quadam loca ante Hellenem Deuca-lions silum, nec usquequaque boc babuisse equomen, sed tum sum ensusque Gentis, tum Pelasgicum a seipsis cognomen impositum.... Jam maxime propter lingua commercium ittellenet; idest Graces, suls vocitatos —.

<sup>(3)</sup> Badetti pag, 76., e fpefi altrove, citando Dionifio cori dice — Un paffo incomparabile di Dionifio... per conto dei Pelalgi, Gente per una parte antichifiam nella Grecia; per laltra la più errante, e vagabonda che foffe mai; e il paffo è quello, per cui afferma il grande filorico, che le tanto decanate Navigazioni dei Pelafgi. ... feguinon tutte dapoiché Deucalione gli ebbe vinti, e feacciai dalla Teffaglia — Nente di ciò dice Dionifio, benché dal Bardetti Parimente citato, ma con quelbe mutilazione.

ni, ma mutilandole, e talvolta non intendendole. Quì cita Dionifio, e pretende, che dica, che Deucalione scacciasse i Pelasgi dalla Tessaglia, e li obbligasse allora a Navigare, e suggire altrove. Niente di ciò dice Dionisio, ma dice, che furono cacciati dalla Teffaglia dai Cureti, e dai Lelegi, che poi furono gli Etoli, e i Locri; e tanto è lungi, che dica, che esso li scacciasse dalla Tessaglia, che anzi dice, che Deucalione fu loro Duce, o Capo, e che Effo li riconduffe in Italia (1). E benche aggiunga poi, che altri di questi Pelasgi, così dai Cureti, e Lelegi cacciati dalla Tessaglia si refugiassero in varie Isole della Grecia; non ne siegue, come Ei pretende, che questa fosse la prima loro Navigazione, il che Dionisio non dice, e potevano aver navigato anco prima. Spiega inoltre contro il detto Bardetti, che la maggior parte di questi Pelasgi se ne fuggi per serra in Beozia, in Focide, in Eubea, e specialmente preso i loro Cognati Dodonei (provati sempre da noi per veri Pelasgi Tirreni) e non lascia ancor Esso di descriverli per Sacri, e Divini, come i Vecchi hanno femore descritti in Grecia i primi Pelasgi Tirreni. Tante autorità si hanno da mutilare, e tante altre da sopprimere, e porre in oblio. tanti anacronismi orrendi, e tanto rovesciamento si ha da indurre nell'istoria, e nella prisca erudizione, purchè si giunga ad annichilire le antiche memorie d' Italia ! Dunque non vi è in Grecia antichità più rimota dei Pelasgi; anzi ogni più vecchia antichità di Grecia non può falire più alto, che alla felva Dodonea, e all'Oracolo di Dodona già dai detti Pelasgi Tirreni edificato, e custodito per tanti secoli (2). Queste sono le genuine, ed intiere autorità, che ci mo-

Il passo di Dionisso cui dice Lib. 1. pag. 14. = Φ3ιωτιν, ε', 'Αχαίαν, ε', Πελασγιώτιν. Phisoidem, Abbigam, & Pelassociam bebitarunt Pelassol.
 fruntisque überimis Pelassociam in proprieta externa etatem, con inde Cureta, & Letizes expulerunt, qui nune Actoli, & Locri vocantur. Camque bit alii multi Parnassocial, abdit Decadonis prognati è Prometec. ... Att profugorum aliqui, alii Cretam petierunt, alii Oxidada... Pars Osmopo contiguam Regionem... par in Bocotiam migravit, & Phocidem, atque Eubeam... Sed maxima corum pars per loca mediurranea se contuit ad Dodonoes cognatos sons, quos ut Sacros nemo sa putabat bello aggredi. = Ci vuole un industrisso corazio per podare con questo passo considerato con passo per considerato podare con questo passo considerato con pelas passo per son vere, e chamarlo un Passo incomparabile per lui!
 Erodat. Opera cisatos Basier bistolog. Lib. 1. ca. e. 4

strano i Pelasgi, barbari bensì, e forestieri, ma non Fenici, non Egizi, e non Greci in origine, ma barbari, cioè sorestieri, e Tirreni nei tempi prossimi alla dispersione Babelica, perchè d'Italia erano partiti, e perciò erano in Italia tanto prima, e a tempo di Saturno, e di Giano, nei quali la prisca gentilità espresse voi erano cogli altri popoli Umbri, Aborigeni, e Tirreni, che tutti e quattro erano un Popolo solo, ed erano la vera primitiva Colonia Japetica in Toscana, e in Umbria [che surono in antico una sola Provincia] primitivamente stabilita. Questa poi popolò subitamente tutto il resto d'Italia, e tutti i Circompadani, e tuttociò, che sino alle Alpi, e colle Alpi sitesse può dissi.

Rispetto all'aver portata i Pelasgi Tirreni la Mitologia in Grecia, e le Atti, e le scienze, so che questa è, e sarà sempre una lite continua. Perchè infinite fono, ma recenti, e confuse, le autorità, che dicono la Religione portata in Grecia dall'Egitro. Ma senza la detta spiegazione di Erodoto, che in ciò è il più vecchio, e il più preciso, parleremo sempre a caso, e con consusione; perchè come si è detto, anco in Italia, anco in tutta Europa è provenuta la Mitologia, e le Arti generalmente dall'Egitto; ma a gradi, e per via di altre Genti, che delle altre sono state popolatrici, come dei Greci sono stati i Pelasgi Tirreni. Ne so comprendere, come alcuni Pirronici mi ammettano, che io abbia provata la prima parte, e la più difficile, cioè che i Pelasgi Tirreni abbiano popolata la Grecia, e poi mi nieghino l'altra parte, cioè, che i detti Tirreni siano anco stati i primitivi Maestri dei Greci, Eppure una parte è consecutiva dell'altra. I Padri sono sempre Maestri dei loro figli, e trassondono in essi le loro notizie, e specialmente la loro religione, ed i loro costumi, o buoni, o rei che siano. Così i figli li tramandano ai Nipoti, e questi agli altri descendenti. Quindi si è detto sempre, che i genj delle nazioni sono immutabili, nè la natura si è mai cangiata.

Questo trapasso dall'Italia in Grecia si potrebhe anco provare meglio rispetto a vari Numi in particolare. Ma parlandos ora di Giano, e di Saturno, che è Giove (1), ed è il Giove Massimo, e il Tom. III. S 2

Macrob Saturn. Lib. 1. Cap. 9. = Janus.... Consaturum a conserendo, idest a propazine generis humani, qua Jano authore conserium = & al Cap. 7. = Saturai cultus

Dio, o il Principe degli Dei, come differo gli antichi, noi non abbiamo mai negata la sua primit iva origine dall' Egitto . Dall' Egitto l'ebbero i primi Italici; ma contuttociò rispetto agli altri luoghi, nei quali è stato conosciuto dipoi, si è detto sempre un Nume Italico, e non Greco, come lo attesta Ovidio, e Macrobio (1): e anco i dotti nostri Mitologi, benchè lo riconoschino un Nume Egizio in origine, contuttociò in Europa lo attestano sempre un Nume Italico, ed Etrusco, e non mai Greco. Così fra gli altri lo riconosce il Vossio (2). Tale si è sempre adorato tanto sotto il Nome di Giano, quanto sotto l'altro di Giove, e di Giove Massimo, e nelle Tavole Eugubine si trova col nome di Juve Patre (2); sicchè se è passato poi in Grecia, lo vediamo espressamente portato ivi dai Pelasgi Tirreni. Perchè a lui, e nel primo loro arrivo (che spesso pioviamo accaduto fotto Egialo, o Pelasgo, spiegato istoricamente in Giavan dall'Italia partito) a lui confacrarono subito i detti Pelasgi il Tempio, e l'Oracolo di Dodona. In questo Tempio (che su il più vecchio, e allora l'unico in tutta la Grecia) si adorò il sommo Giove (4), che anco presso di loro si chiamò il Massimo. Omero (5),

uan-

cultus, quem Deorum Principem dieitis, videtur ritus ab Ægyptiorum religiosissima gente == Cosl Esiod. in seut. Herculis vers. 36.

Τὸν δὲ Δεὶ Κρονίωνι θεωνσημαντορι παντών,

Cum Jove Saturni filio Deorum omnium Rege.

(1) Ovid. Fast. Lib. 1. Quem tamen esse Deum te dicam Jane bisormis.

Non t.bi par ullum Gracia Numen habet.

Macrob. Saturn. Lib. 7. Regionem ssam, que nunc vocatur Italia, Regno sanus obtinuite.

(2) Poss. 6. Eumáem esse Progr. Idolol. Lib. 1. Cap. 19. pag. 56. Eumáem esse Noc. 6. Saturnum facile largicatur, qui credant Noc esse sel sanum... 5: vero sanus esse Noc. five vel is bifrons pingitur, quia mundaim eurspexerit.... Solum non vido, cur non ita aque Nocabo, quam mortalium alteri conveniat E spra Il detto Poss. 6 nocabo esse superior esta programa en consiste pous est recurrere ad Gracos, modo Latini a Tuscii, Tusci ab Maitics boc Numen acceperint. Quacumque enim sacra babuerun Romani, ca vel habuere ab Manis. vel ab Osca Sabinorum Gente, vel a Tuscii.... Tusco autem ex Asia venisse indicat Servius.

(3) Paffer. Paralip ad Dempfter in Tab. Eugub. Tab. 1. Gori ad eafdem Tab. Eugub.

(4) Erodot. fopra citat.

(5) Omer. Blad. Lib. XVI. verf. 234.

Ζεῦ ἄνα Δωδωναίε Πελάσγικε...... Δωδωνή: μεδεον.......... Juppiter Rex Dedonea Pelafgica Dodona prasidens...... quando rammenta il Giove Massimo lo chiama Dodoneo, e Pelasgico, e residente in Dodona; sicche il primo Nume, e Padre di tutti gli altri, dai Tirreni Pelasgi si vede in Grecia portato.

Che diremo di Nettunno, che credo da nessuno sia controverso, che era il vero Japeto Italico, e in Italia primitivamente, e sempre rammentato dai vecchi autori, come sopra abbiamo dimoltrato? Nò osta il citato Erodoto, che dice, che i Greci ebbero questa Divinità dalla Libia, e dall' Affirica, perchè abbiam provato altrove, che Japeto anco in Affrica passo, Onde non importano gl'intermedi tragitti, o canali, per li quall' più; che da un altro qualche Nume è passato ad altre Genti. Basta vedere dove è nato (per così dire) e dove il primo è stato venerato; e credo, che nessuno negherà, che in Italia sotto il vero nome di Japeto, ha regnato primitivamente.

Che diremo della Guerriera Pallade esterminatrice dei Giganti. che secondo la Favola sono con essa nel principio del Mondo, e la di loro battaglia, e strage in Flegra Italica, ed anco in Sicilia presso ad Etna si dice, e si finge con molta parte di vero? Essa ancora non è altro, che un attributo del detto Giove, che è Noè, che colla fua prudenza, più che con i Fulmini vinse il suo Figlio Japeto, che perciò si disse il primo Gigante (1), e tutti gli altri ribelli col detto Tapeto operatori. Perciò si dice nata dal capo di Giove, per indicare la sua sapienza. Plutarco nel libro de Ifide, & Ofiride riferendo una antica Iscrizione di Egitto posta nel Tempio di Pallade, dice, che non per altro si diceva esser nata dal Capo di Giove, che per indicare l'eserna sapienza di Dio. Così si spiegano, e si distinguono le Favole, che sempre hanno qualche cosa di vero. Ma i portenti di Pallade, e i suoi miracoli sono tutti in Italia, ed in Sicilia; e se vi è Pallade vi deve essere anco Giove, (che è Noè,) il di cui capo la partorì, per parlare colla favola fuddetta. E' vero, che fu venerata anco in Grecia, e specialmente in Atene, ove su un Nume primario, e tute-

<sup>(1)</sup> Proviamo altrove, che quella battaglia di Fleera su possivuamente in Italia, eche non dec consondersi call' altra di Flegra in Tracia, que i Greci sinstero, che Ercole essemble di Giganti; perche questa finzione del Greci e una para instituzione dal la prima, e della vera Flegra Italica anteriore di molti, e molti secoli alla suppossa di Tracia, nella quade i Greci vollero al soltro attribuire a questo Erce tutti i stati giorisi della prische memorie:

tutelare; ma nelle solenni Feste Panatence a lei consacrate (1) si portava a Processione il Peplo misterioso, in cui si vedevano essigiate le sue imprese, in Italia, e in Sicilia operate, cioè la detta strage dei

Giganti, e specialmente Encelado da lei fulminato.

Basterebbe ciò solamente per giudicare se questo Nume di Pallade, benchè sempre chiamato Greco anco dai vecchi autori, sia veramente Greco, o Italico. In Grecia fu ricevuto, come tanti altri, e forse tutti gli altri Numi, ma in Italia sono nati, e dall'Italia in Grecia passarono. Pallade su in Grecia un Nume barbaro da principio, e forestiero, Platone (2) rammentando Vari nomi di Eroi, e di Froine, e di Numi, specialmente innanzi a Teseo, e chiamandoli forestieri, o sia barbari, cioè, di quei prisci Cittadini diversi da quelli , che erano allora, e che erano insensi massimamente alla agricol. enra. Così esso ordinariamente descrive i primi Pelasgi in Grecia, e così pure li descrive Cicerone in Italia (3). Fra questi forestieri Platone nomina Cecrope, Erecteo, Erisictone, ed altri, e specialmente nomina Pallade, Così, e forestiera la nomina Suida (4) citando Pindaro, e Diffilo, e Frinico. Minerva è nome Etrusco affatto, come si legge nella Patera, anzi in più Patere Etrusche riportate dal Dempstero(5), e dal Gori (6), ove è scritto MENRVA, AJAMEM

Snid. in werbo Πακαδήναια, & werbo Πετλες. Pedi Origini Italiche Tomo.l. pag. 455., e Tom. Il. pag. 115. e fgg. Salvini nelle Rote alla mia Traduzione deil Ecaba di Euripide Actio II. Scena 3.

<sup>(2)</sup> Platon. in Critias pag. 499. — Quorum dumtaxat nomina Juperfunt. Opera vero curm interius, & lonzo tempori intervallo e memoria bomisum deleta Junt.... Quapropter filis sus posseri quodam amoris asseriam imposimi imposimi monina posserii filis sus Ceropem, Erestheam, Eresthaemem, aliaque ex bis, qua supra Thoseum memorantur. Malierum quoque nomina sin mister, atque opera cadem, Decque Palladis siguram, & statum... Habitabant profesto unc in bac reguore alia genera Croum, qui artium operibus, & Agricultura versabantur.

<sup>(3)</sup> Cicer. de finib. bonor. & malor. Lib. 2. = Raque ut majores nostri ab arathro adduxecunt Cincinnatum illum, ui Distator este fic & vos de Pelassis omnibus collivitis bonos illa viros. (ed certe non perenditas =...)

colligitis bones illas viros, fed certe non pereruditos :...
(4) Suid. in voce ASquésuce, o MeyAanción, e Diphilus in Anamaficide. His enim
fisiam Themifociis peregrinam vocas. Rem Pindarus in Schollis. Phrinicus autem
bos (Minerva) vocabulum negat esse des Atticum, miraturque Pherecratem Dialessi
observantissum en cui :...

<sup>(5)</sup> Dempster. Etrur. Reg. Tom. I. Tav. VII.

<sup>(6)</sup> Gori Muf. Etruf. Tom. L. Tav. LXXVL e Tav. CXX.

fe in Greco si è detta Asbena, e nei più antichi monumenti si è detta TINA, come nella Patera Cospiana, che è la prima riportata dal Passeri nei suoi Paralipomeni al Dempsero; si attenda la di lui spie-/gazione, con cui dice che questa TINA non è altro, che un Aseresi dall' Etrusco, o abbreviatura del nome di AOHNA.

Ma queste istesse Patere si vedano per grazia riportate per Greche, e per Romane nel Tesoro delle Antichità Greche del Grevio Tom. V. pag. 323. Tav. XXIII. ed altre di sopra pag. 320. Tav. XVII. XVIII. XIX. e XX. mentre tutte quante visibilmente sono Etrusche. Quanti mai di detti monumenti sono Etrusci visibilmente, eppure si riportano per Greci, come Greche debbono essere tutte le statue, benchè in Italia, e non in Grecia trovate, ed elistenti, e dall'Italia, e non dalla Grecia in tutto il resto dell'Europa disfuse? Si legga nel Tom. V. o sia nel Trentesimo delle dette Antichità Greche, e Romane, del Grevio, e del Gronovio nella Prefazione del Poleni pag- XIII, e feg., quel fimulacro di un Dio Cabiro col Pileo Prigio; e porta altri esempi presso il Grutero, Vaillant, ed altre, che dice similissime fra di loro, e simili a quelle del Seguino in Nummis The falonicen fium, e si siscontrino, e si vedano se non sono quegli istelli riportati dal Gori per Etrusci. Siegue il detto Poleni alla pag-XV. e riporta varie Urne Etrusche, e non può negarle Etrusche, e le dice trovate in Volterra, Così Etrusche, o almeno Italiche antiche cominciano a ravvisarsi dagli intendenti varie statue del Tesoro Capitolino, che fino ad ora fi giuravano per Greche invincibilmente. Alcune di elle Patere sono scritte in Etrusco, ed altre senza lettere sono parimente Etrusche dall'avere il di loro Manico, o Manubrio, dal vedersi alcuni Eroi col Pileo Frigio, segni evidenti di questa loro qualità, secondo ciò, che ha osservato il Passeri, e io, ed altri. Le dette lettere Etrusche spieganti Minerva, e la di lei nascita dal Capo di Giove nel detto Tesoro del Grevio e Gronovio, e poi del Poleni sono trasformate affatto, e nulla significanti, e perciò niente spiegate, come cose ad esso, (o sia al Sig. de la Chausse autore di quel Trattato) del tutto ignote, ma sono spiegate bensi dal detto Gori, e dal detto Dempstero, o sia dal Buonarroti autore di quelle note, e di quelle aggiunte fatte al Dempstero. Così si va avanti per dire, che il tutto è Greco.

Quefte

Quefte cofe di attribuir falsamente il tutto alla Grecia, e ftatue, e monumenti di ogni forta, e il togliere il tutto ai prischi Italici, fono cose di fatto, e basta riscontrarle, e bastano perciò gli occhi materiali. Cosi è di varie Medaglie battezzate per Greche, o per Ispaniche, o per Celtiche da tanti insigni autori (1); mentre alcune di esse hanno i loro caratteri Etruschi visibilissimi, e tante più ne fono state scoperte dal detto Passeri, dall'Olivieri, e da me. Nelle flatne, perchè rare volte anno i loro caratteri Etruschi, seguita sempre questo strano giudizio di crederle Greche tutte quante, eppure e Plinio, ed altri ci dicono, che in Etruria furono inventate; che gli Etrusci, e gl'Italici ne riempierono il mondo; che in Etruria, e in Italia si trovano, e nel suolo Romano, e in tante Città Etrusche in detto suolo comprese, Vejo, Todi, Agilla, o Cere, Corneto, Perugia, e cent'altre. Abbiam veduto con Plinio, che duemila statue Etrusche furono trasportate a Roma dalla sola Bolsena, o Volsinio (2). E tante statue antichistime in Roma, e anteriori a Pericle, e ad Alessandro Magno, che è l'Epoca in cui cominciarono i veri Greci ad effere ftatuari, e a risplendere nelle Arti, e nelle Scienze. La Vergine Clelia ebbe la sua statua Equestre, in memoria del suo coraggio, con cui ripassò il Tevere a Cavallo, L'ebbero parimente quei quattro Ambasciatori del Popolo Romano uccisi empiamente dai Fidenati, ed altri, che si prova con i vecchi autori, che l'ebbero ai tempi loro ." e poco dopo le loro imprese, o disgrazie, o morte, secondo il costume usato in ogni tempo, che le statue, o Medaglie, o altri segni onorifici si battono, o si consacrano agli Eroi, o essi viventi, o poco dopo la loro morte, e non si fanno già ordinariamente tanti secoli dopo, come la critica può opporre. Anzi il detto Livio, ed altri dicono, che alcuni di quegli croi l'ebbero in vita loro. Tant'altre celebri statue in Roma con queste giuste offervazioni si riconoscono Italiche antiche; e che Greche non possono essere, perchè certamente sono anteriori al detto Pericle, e al detto Alessandro, che surono gli stabilitori in Grecia delle belle arti, e delle scienze, o perchè secondo altri riscontri dai Greci non poterono esser fatte.

Ma

<sup>(1)</sup> Vedi Orig. Ital. Tom. I. pag. 523. e speffo altrove.

<sup>(2)</sup> Fedi Orig. Ital. Tom. II. ai Cap. delle Arti, e Scienze Etrusche,

Ma tante cose appunto di puro satto sono quelle, che i nostri severi Crittei non vogliono, che si dicano, perchè si ha da seguitare gli errori dei nostri Scrittori dei due secoli antecedenti. Così puro satto sono tutti questi miei racconti, perchè sondati sopra i passi letterali dei vecchi, e classici autori ; i quali dapoichè sono stati riscontrati da tanti Eruditi, ora, e da molto tempo si riscontrano da altri maliziosamente per istorpiarli, e per mutilarli, e poi dire falsamente, che noi li mutiliamo, il mondo non può ingannarsi, e sono cetto, che la frode non può vincere l'innocenza d'un ingenuo Scrittore.

Tornando a Pallade, o Minerva scritta in vari Monumenti Etrufci, così, cioè MINERVA, la chiamano i Latini. I Greci poi la differo Athenas dalla detta aferefi Etrusca TINA. La scriffero per altro in Etrusco da principio, come così scritta si legge nella vecchia moneta di Atene (1). Diodoro Siculo (2) afferma, che le tre Dee Minerva, Diana, e Proferpina abitarono specialmente in Sicilia, e che si scelsero quest'Isola per loro delizioso soggiorno. Minerva si scelse Imera, a Diana toccò l'Isola d'Ortigia, e a Proserpina i Campi intorno al Monte Etna. La Sicilia, fino dall'arrivo di Ulisse in quell' Isola, si descrive da Omero [3] nel settimo dell'Odislea, ripiena di Templi; e di Monumenti a Pallade dedicati, Teocrito Idilio XV. descrive in Sicilia pitture, e lavori di Lanificio stupendi, e gli attribuifce a Pallade, e alla fua fcuola ivi pur anco efittente; e nell' Idilio XVI. la fa specialmente onorata in una Città, che Egli chiama degli. Efirei, e presso ai Campi, e alla Palude di Lifimelia. Quì, e presso a questa Palude di Lisimelia i Toscani nei tempi posteriori delle Guerre Peloponesiache vinsero in una battaglia i Siracusani, e Gilip-Tom. III. po

(1) Vedi Orig. Ital. Tom. 2. pag. 201. e feg.

<sup>(2)</sup> Diod. Sic. Lib. V.

<sup>(3)</sup> Omer. Odiff. Lib. 7. verf. 80.

<sup>...</sup> Λίπε δε Σκηρίην έρατεινήν "Ικετο δ. ω Μαρατώνα κ, ευρυάγνιαν "Αθήνην. Δύνε δ." Έρεχθήσε πυκινύν δομόν.

<sup>....</sup> Reliquit Scheriam amabilem Venit autem ad Marathona, & lativias Athonas, Et ingressa est ad Ercethei bene munitam domum,

(1) Tucid. de Bello Pelopon. Lib. 7. pag. 194. edit. An. 1927. Laur. Valla Interp. = Em (Classem Atheniensum) jam saperari, ex utraque septa liguea preservi com cerneres cissippus avidus occidendi... pergit cum parte quadam copiarum..... Hie vicissm cernentes Tyrrheni (illic enim prassidum Atheniensus stabun).... in primos irrunut, cosque in segum vertunt. 6 in Paldoem, cui nomen est. Lisimeliam deturbant... Secundum hac trophaa statuerunt. Siracusani quidem Navuslis vissoria.... Athenicas autem tum peditatus prius a Tyrrhenis in Palundem, tum caterorum a sel preliquia expulyorum.

(2) Staz. Silv.

ER inter notos Syrenum nomine muros; Saxaque Tyrrhena templis ornata Minerva

(3) Tompon. Let.

Huc quicunque venis stupefactus ad ossa Gigantum Disce cur Esrusco sint tumulata solo

(4) Omer. Iliad. Lib. 2. verf. 547.

Δήμου δ' Ερεχθήος μεγαλητορος, δυ ποτ' 'Αθήνη Θρεψε Διος Θυγάτης, τέκε δέ ξειδώρος άρθρα.

Civitatem Erelihei magnanimi, quem olim Pallas Nutrivit Jovis filia (peperit vero alma Tellus).

(5) Erodot. Lib. 8. Cap. 44. — Athenienses autem sub Pelassis, eam que nunc Gracia nuncupatur tenentibus, Pelassi erant Cranai nuncupatis sub Reze vero Cecrope, Cecropida cognominati. Eresteo autem adepto Imperium immutato nomine Athenienses appellati sunt.

(6) Suid. in verf. (lavoSiya:a = Panathenea Athenis duplicia çelebrantur.... Primus Eridhontus Vulcani filius hoc festum celebravit =: Nettunno, a Vulcano, e l'altra espressamente a Minerva (1), come dice Giulio Polluce. Oservando poi in Platone l'istituzione di queste precise Tribù, ratifica, che i Numi in Grecia sono forestieri, e che queste Tribù consecrate a Giove, ed a Minerva se così l'altre indicano, che i detti Numi forestieri sono stati assumi dipoi, come Protettori, e Tutelari di Atene (2). Perciò Pelasga sche vorrebbe dire Tirrena se chiamos Pallade in Grecia. Così la chiama Callimaco ed Euripide, e l'istesso Callimaco il celebre suo inno intitolato il Lavaero di Pallade lo indicizza tutto alle di lei compagne, e bionde Vergini Pelassos (2).

Quelle, e cento altre cose chiare, ed evidenti possono dissi per provare la qualità Italica, e Tirrena dei Numi rispetto ai Greci. Ne abbiamo molte altre prove, e le riserbiamo altrove per non essere prolissi in questo esame. Ma a che mai serve tuttociò? A che serve l'evidenza, se il Mondo li vuole Greci affatto? Si trovano, e si portano in contrario cento autorità per le quali questi Numi sono chiamati Greci, e antichissimi di Grecia, il che è vero, e giammai da noi si è negato. Ma benchè ciò nulla provi circa all'origine primitiva, della quale solamente parliamo, si crede contuttociò in contrario, che tanto bassi; e se sono Greci, o accosti in Grecia antichissimamente, non si vogliono altre dissinzioni, o spiegazioni, e si vogliono chiamat Greci addiritura, e nati anco in Grecia, il che in questa parte è fassissimo. Questa su parimente la Guerra, che il Masserte

Tom. III. T 2 fei

Polluc. Lib. 8. Cap. 9. = ἐπὶ, δ' Ἐξιχθονικ Διὰς, Αθώναις, Ποσείδωνιας Ἑσαιστιας = ʃub Ετιθίοπιο antem Jovia, Minerva, Neptunia, & Pulcania (Trihut intents).

<sup>(3)</sup> Platon, in Euthidemo circ. sin. 

Die mibi ob Socrates, est ne tibi Juppiter partius ?... Respondi non est ob Dionssidate, busser naquis bomo es, neque Athenicassi, cui neque Di Patris sun, nece Sacra, nec alud quidquam praclarum. Sed Apollo Patrus propter sovis genituram. Juppiter autem patrius non vocatur, Troitesso Orbis, & Curator Tribus est distus, & Tribus curatrix bonerva.

(3) Callimac, in levacrum Palladis in prine.

<sup>.....</sup> καὶ αθεδε ἔυτυχης ἔρτει Σύστε νῦν ὡ ξανθαὶ, σύστε Πελασγιαδες. ..... Et Dea (Pallas) fubito incedit; Properate ob flava, properate Pelafgides,

fei fece al Gori, allorchè molte Deità le provò dagli Etrusci derivate ai Romani. Opponeva il Maffei tenacemente, son chiamati Romani questi Numi dai vecchi Autori, e così il vostro Giano, e tanti altri, e il detto Giano lo vedo stampato nelle primitive Monete di Ro. ma. Dunque è Romano, e non Esrusco. La Critica si rivolta addirittura contro l' Autore. Così gli Auspici, le cose sacre, e l'istessa Arte Augurale si trovano allignate in Roma, e chiamate Romane addirittura. Ma non perciò erano Romane, e nate in Roma; ma contuttociò la guerra fu grande, nè può dirsi, che il Gori vincesse, benche ci avesse ragione. Così è ora rispetto ai Greci, e si dice con egual tenacità, che si trovano questi Numi dall'Egitto passati in Grecia, il che Erodoto, ed altri di sopra addotti hanno spiegato, che alcuni Numi è vero, che i Greci ebbero dall'Egitto, ma posteriormente, perchè prima li ebbero dai Pelasgi, Poi in Grecia si trovano antichissimi, ed anco chiamati Indigeni, ed Autoftoni [il che per altro in fenso loro non vuol dire altro che antichissimi | dunque fenza sante distinzioni, e senza altre autorità, che fpiegano il come, e il quando sia ciò accaduto, tutto ba da eser Greco. Sia per voi ciò che volete, ma resti per noi la verità.

Abbiamo osservato altrove, che la più vecchia Religione su quella di Giano, che è Noè, e che Esso la portò pura, ed intatta in Italia, benchè presto dal suo siglio Japeto su adulterata (1). Talchè fotto di Giano ogni angolo, ed ogni casa spirava Religione; e tutti gli Autori, che io ho citati lo chiamano vero, e primo introduttore (ma in Italia, e non in Grecia) della detta Religione (2). Queste sono le autorità puntuali, che cerchiamo, e che dimostrano la detta qualità primitiva. Lo dice anco Virgilio parlando della prisca Reli-

<sup>(</sup>a) Siegue Macrob. d. Lib. 1. Cap. 9. — Regnatte Jano omnium domos religione, ac faalitate fulfe monitat... Janus in Italia primum Dus templa feeiffe. 9 mores infiltuiffe facrorum. — Perr. Flace, Orig. Gent. Rom. in princ. — Omiffoque Jano, qui nibil alind, quam visum colendorum Deorum, religione/que induxerat — Prd. Dempl. de Err. Reg. Lib. 3. Cap. 16, p. 290, ... be con vecchie autorità fermas — Pinum, & far primum Italos docuit Janus ad facrificia .... Primus autem area, & popurera, & facra docuit...

Religione Italica, che la prima a tempo di Saturno fu la più pura, ma che presto la superstizione sopraggiunse, e sece scordare la prifca Religione (1).

Così in Grecia la prima, che fu portata dai Pelasgi Tirreni in Dodona; fu la più pura. Tanto ci dice Platone (2), e la chiama Pelasga, e anco Dodonea, e anco positivamente Tirrena. Ma abbiamo ancora avvertito altrove, che questa Religione Tirrena appunto, come primitiva, fu ancora la più santa, o sia la più prossima alla vera Religione Ebrea di quante ce ne insegna la prisca Gentilità. Ne abbiamo fra gli altri in Seneca (2) uno squarcio ben copioso, e ci dice, che gli Etrusci crederono Giove Rettore dell'Universo, uno spirito supremo, e Artefice del tutto, a cui perciò ogni supremo nome poteva convenire. Che Fato poteva chiamarfi, perchè Egli sospende il tutto, ed è la Causa delle Cause. Che Providenza anco può dirsi, perchè provede col suo consiglio, e regge l'Universo. Che può chiamarsi anco Natura, perchè da Lui nasce il tutto, e nel di Lui spirito viviamo. Può chiamarfi anco Mondo, perchè Effa è susto ciò, che vediamo, susto in fe stesso, e tutto in ogni sua parte, e colla sua sola forza si regge. Cost crederono gli Etrusci, e perciò dissero i Fulmini da Giove, perchè niense accade senza di Lui. Tanto dice Seneca degli Etrusci, e in simil modo parla di loro Suida alla voce Τύρρηνα, e alla voce Σύλλας.

<sup>(1)</sup> Pirgil. Eneid. Lib 8. Jam tum Relligio pavidos terrebat agreftes

Vana Superflitio , veterumque ignara Deorum . (2) Platon de Legib. Lib. fen Dialog. V. cir. fin. = Circa Deos, & facra quacumque in Civitate conflitui decet, & e quibuscumque Diis, vel Damonibus nominari; nemo illa audeat innovare, five ex Delphis, aut Dodona, aut Ammone accepta fint .... Quibus approbatis sacra solemnitatibus mixta conflituerint; sive ab indigenis orta. five Tyrrbena dicautur, five Cypra.

<sup>(3)</sup> Senec. Quast. Natur. Cap. 45. = Ne hoc quidem crediderunt Jovem qualem in Capitolio, & cateris adibus colimus, mittere manu fulmina, sed cumdem quem nos fovem intelligunt, cuftodem, rectoremque universi; animum, ac spiritum mundani bujus operis, & artificem, cui nomen omne convenit . Visillum fatum vocare? non errabis. Hic est ex quo suspensa sunt omnia, causa causarum. Vis illum Providentiam dicere? recte dices. Est enim cujus consilio huic Mundo providetur .... Vis illum naturam vocare e non peccabis. Eft enim ex quo nata funt omnia; cujus Spiritu vivimus . Vis illum vocare Mundum ? Ipse etenim eft totum quod vides , torus suis partibus inditus, & fe substinens vi fua . Idem Etruscis quoque visum eft . Et ideo fulmina ab Jove mitti dixerunt, quia fine illo nibil geritur .

Ma i vestigi di questa Religione pallata non solo ai Romani, ma anco ai Greci, ce l'additano altri profani Autori, che ora finalmente per mezzo di questo nostro studio vediamo chiaramente, che ebbero non oscura notizia di Mosè, e della sua Santa Legge. Fra questi è Strabone (1), che parla di Mosè, come Sacerdose degli Egizi, ai quali rinfacciama la loro mala Religione in adorare gli Animali : che erravano anco i Greci I nei quali intende l' Europa tutta, perchè Strabone uomo Greco, e scrivente in quei secoli, nei quali la gloria Greca empieva di se stessa il mondo tutto, comprendeva in questo nome di Greci tutti gli Europei ] attribuendo ai Numi umane figure, e che vi era un folo Dia Onnipotente, Creatore della terra, e del mare, del Cielo, e di susso ciò, che chiamiamo Natura. Che tale fu la credenza dei primi Sacerdoti di Dodona (che veri Pelasgi Titreni Esso pure altrove ci mostra) e che perciò ricorrevano spesso all'Oracolo Dodoneo, e che quefti erano addetti al vero culto Divino, Che tali furono Amfiarao, e Trofonio, e Mosco (che Traci, e Tirreni Pelasgi abbiamo altrove tavvilati) e che tale era Zamolxi Pittagorico, tali i Sirj, e Caldei, e presso ai Romani tali appunto gli Aruspici di Etruria, e tale in fine era Mose. Può parlare più chiaro un Idolatra, quale è Strabone? Quefte, e cento altre importantissime alla nostra Istoria, sono quelle autorità, che ora si leggono, e che prima non si leggevano, e che i pigri, ed i Pirronici non vogliono, che si leggano, e le chiamano inconcludenti, ed infulfe, perché non le hanno considerate, nè addotte gli Uezi, i Salmasii, e simili, e che perciò è follia di offervarle, e di fisassi nei tempi, e negli Autori favolosi, dai quali per altro si traggono, e queste, e tutte le altre Istorie. Tutte queste au-

<sup>(1)</sup> Strabon. lib. 16. pag. 502. — Moses unus ex Ægipti Sacerdotibus; cum partem regionis haberet, ac molesse servet corum instituta .... Docebat enim ille quomodo Ægiptii non reste sentievet, qui Ferarom, ac Petudaun imagines Deo tribuerent. Nec Graci, qui Doco bominum sejuni instituente. Le quod in Deu solume
est, quod nos continete Terram, ac blave, quod Calum, & Mundum, & Naturam appellamus — E poco sotto — Athini cum Divinis Institutis prassarents.

& ea venerarentur... in Dodonam quidem

Ut Jovis ex alta caperens oracula queren .

Talis suit Amphiaraus, & Trophonus, & Orpheus, & Moschus, & Getarum Deus Zamossis Pittagoricus . . . Apud Assprins Chaldai, apud Romanos Etraria, Atuspices. Talis errat Mose.

torità, e tante atre, che riferiamo, combinandole insieme, possono meglio additarci, che la prima credenza degli Etrusci era quella impressa da Giano in Italia, che è Noè, e che questa è la vera primitiva? E che benchè tosto mutata, anzi spesso, e sempre in peggio trasformata, era contuttociò quella medesima, che dipoi dai Pelasai Tirreni fu trasportata in Dodona? E che fu professata da Amfiarao. da Mosco, da Trofonio, e da altri? E che pur anco si professava da Zamolxi, e da altri Pittagorici in Italia, e dagli Aruspici Etrusci anco in Roma? Così, e similmente parla di Mosè Diodoro Siculo (1). Tante altre cose anco narrate dalla Scrittura seppero i nostri vecchi. Ovidio rammenta molte cose, che riguardano i principi di Babilonia, di Belo, e di Semiramide, e talvolta le congiunge colle nostre prische notizie. Parla dei Tirreni, e della loro Battaglia con Bacco, confermando, che questo era Nino, o forse Belo; parla del di lui culto additandolo Tirreno, e in Tirrenia stabilito, e nomina espressamente il detto Belo, e il detto Nino, e narrando la favola di Piramo, e di Tisbe [perchè si dissero di Babilonia] ricorda vari di quei vecchissimi nomi (2). Virgilio ancora (3) parlando degli Ascendenti della Sidonia Didone, ricorda il primo Belo, ed anco il fecondo, poichè anco il Padre della detta Regina lo fa Belo per nome. Offer-

(1) Diod. Sic. Lib. 2. Cap. de Legum Institutor apud Æzypius in princ. Toggio Ilorent. Interpr. == Plures quoque nationet traduntur eo modo leges susceptife Apud Judeos Moses do e, quem Deam vocani, acteptus leges dura: Sive puntantes ut rem mirandam, & divinam..., sive ut citius populi ob rei excellentiam deorum timore legistus obtemperante ==.

(2) Ovid. Metam. Lib. 3. vers.
Saara Dei (Bacchi) Tyrrhena gente sequatum
Illa quidem multis referat (nam plurima worst)
Cujitat, & dubia est de te Babylonia narret
Stagna Talessimi.....
Conveniunt ad Bulla "Rini....

Et a carte 210,

Septimus a Belo ....

E vers. Septimus a Belo....

E vers. Semyramis Urbem =:

(3) Virgil. Eneed. Qua Belus, & omnes

Oleryabile si è ancora, che le notizie, che ci-tramandano quefti vecchi, e Classici autori circa a queste cose Babeliche, e anco circa allo stesso Mosè, sono per lo più autori non già Greci, ma Italici, e tali sono Virgilio, ed Ovidio qui cirati; e se al più circa a Mosè ho citati Strabone, e Diodoro Siculo, il primo dei quali era Greco-scriffero per altro in Italia l'uno, e l'altro, e queste notizie in Italia acquistarono, e non in Grecia. Nè trovo giammai, che parlino di Mosè, nè Platone, nè Aristotile, nè Erodoto, nè Tucidide, o altri Greci scriventi in Grecia. Talchè si verifica sempre, che queste prime notizie si mantennero stabilmente in Italia, e non in Grecia. Così è di Saturno, e di Giano espressivi di Noè, e di cui le migliori tracce, e i primi lumi troviamo specialmente in Italia: e bisogna essere ciechi per negare, che tante notizie tralasciate dai nostri moderni sono appunto le più interessanti.

Dalla Religione, e Sacri Riti passando inoltre alle Arti, ed alle scienze, so che sempre in contrario si dice, che in Grecia sono siatite in sommo grado (il che è verissimo) e che Greche le chiamamono i vecchi autori (il che parimente è verissimo) dunque Greche affatto, e nate in Grecia si possono dire? (e qui el errore manisesto) Quei medesimi autori, che le chiaman Greche, ci spiegano ancora, che tali surono in un tempo posteriore, ed individuano il tempo di Pericle vero ristoratore delle Arti, e delle scienze in Grecia, che le posto a quel grado eminente in cui ognuno le ammira. Plutarco, e tanti altri (1) così ci attessano. Innanzi a Pericle erano presso è tanti altri (1) così ci attessano. Innanzi a Pericle erano presso i Telchini, e presso i Rodiani, e presso i Sicioni, nelle opere dei qualit, (come Pelassi) si ammirava al dire di detti vecchi autori quella austerità, e rigida, ma efatta naturalezza, che indicava la detta quaelità Pelassa, Perciò Strabone (2) dice, che essendo stato in Egitto

vi

<sup>(1)</sup> Plutareo in Tericle — Pericles ... nhi enim materies erat lapis, ex, chur, autrum, chenum, Cuprellus, ibi qua haic traffans artem Archistellt, fillores, fabri, lapidatii, tintlores, qui aurum, & chur mollivent, pillores quoque, & qui intexerent, tennarii, expertatoselque ... menectores, nauta... & qua ad terrefleren rationem attinent, qui currus faccent, qui ad igum alterne equos, & artique, qui funes pararent, lapidarii, cerdones, flatuarii, & metallorum fabri.
(3) Strabon. Lib. 17, pag. 706. — phados vols l'Upprose, is vicile expansis (4)25 pag.

yi trovò le statue molto simili a quelle degli Etrusci, e a quelle dei Greci antichi. Così non le paragona a quelle dei Greci posteriori, ma a quelle dei Greci anticht, che erano appunto Rodiani, Telchini, ed in fomma Pelasgi. Cicerone (1) è vero che chiama Atene Artium inventrices Athena, e spello giustamente esagera la gloria della Grecia; ma spiega altrove, che ciò su a tempo di Pericle (2). Nelle Questioni Tusculane Lib. 1. in principio preferisce espressamente l'Italia alla Grecia nelle Arti, e nella perfezione delle Scienze (3); e sempre coarta la persezione Greca ai detti tempi di Pericle. Questa è l'Epoca necessaria di osservarsi, e questo è il linguaggio di tanti vecchi Scrittori; i quali comechè villuti quando la Grecia fioriva, e l'Italia e gli Etrusci erano mancati, usano lodi amplissime della Grecia, e la chiamano inventrice del tutto. Talchè poi i nostri recenti gonfiando, ed empiendo le vele hanno detre, e dicono cose stupende, ed incredibili. Inventrice la Grecia vuol dire al folito, e dee intendersi necessariamente per rinnovarrice, e anco ampliatrice. Così Cicerone, che spesso canta le dette glorie dei Greci, si spiega da se stello più volte, come dice in Bruto, seu de Oratore. Testis est Gracia, qua cum Eloquentia studio maxime sit incensa.... tamen ante Periclem, enjus scripta quadam feruntur, & Thucididem, qui non nascentibus Athenis fuerunt, littera nulla eft, que quidem ornatum babeat, & Oratoris effe widegenr = e nel Lib. 1. Cap. 3. de finibus bonor. & malor. = Latinam linguam non modo non inopem, ut quidam vulgo putarunt, sed locupletiorem esse quam Gracam. Quando enim vel Tom. III. nobis

<sup>(1)</sup> Cicer. de Orat.

<sup>(3)</sup> Cier. Tufeul. Ouest: — Sed meum femper. judicium fuit omnia nostros, aut invenifie per se sapientius, quam Oracos, aut accepta ab illis secisie meliora...
nam mores, & instituta vita, omnesque res domesticas nos projecto, & melius
tuemur, & latius. Rem wero publicam majores nostri melioribus, cerre temperarunt, & legibus, & institutis — Quello è il paragone, che sa della Gretia colt
Balia antica, perchè nei tempi più bassi è cerro, che la Orecia vinse nelle arti,
e nelle stienze, non solo l'Italia, ma qui altra Resione.

nobis dicam aut Oratoribus, aut Poetis .... ullus orationis mel copiofa. mel eloquentis ornatus defuit? Cost Orazio (1) dice, che la Grecia vinea ammestro i suoi vincisori, e portò le arti in Roma. Ma con ciò fpiega che fu ben tardi, e dopo di Pericle, e dopo, che dai detti Romani fu soggiogata, Anzi spiega in questo istello luogo (2) che l'introduzione delle Arti in Grecia cominciò, dopochè finite le guerre fi diede in braccio all'ozio pacifico; e che allora cominciarono ivi gli spessacoli degli Atleti, e delle corse dei Cavalli. Allora fiorirono i grandi Artefici, e Scultori in Marmo, in Avorio, e in Bronzo. Allora le Tragedie, e i Teatri. Luciano (2) per esagerare una gran Libreria dice = Ha vin libri, che non ne pored Silla di Grecia = alludendo alla Grecia vinta dai Romani, come Silla nella sua celebre battaglia di Cheronea le recò quasi l'ultimo esterminio; e fralle sue spoglie portò a Roma con i detti libri tanti frutti della Greca virtù, allora veramente giunta al sublime. Queste sono le spiegazioni, che non si vogliono attendere, e che dichiarano, o decidono la presente questione. Nei due miei Capitoli sulle Arti, e scienze Etrusche io mi protesto fin da principio, che non intendo di provare, che tutte le arti, e scienze dall'Italia fiano paffate in Grecia, ma quelle fole, che un qualche Classico autore così asserisce, e che col fatto, e coll'Istoria le vediamo praticate in Italia prima che in Grecia (4). E come mai potevo parlare, e intendere di tutte le arti, e scienze, se tutte allora non vi erano, o non si praticavano? Varie arti, e scienze nascono, e perifca-

Gracia villa ferum victorem capit, & artes Intulis agresti Latio

<sup>(1)</sup> Orat. Epift. Lib. 2. Epift. 1. verf. 151.

<sup>(2)</sup> Orat. Epift. Lib. 2., & d. Epift. 1. verf. 93.

U primum positis negari 97.

(Api.) & in visium fortuna labier aqua,

Nunc Athletarum studio, nunc arsit equorum.

Marmoris, aut chois fabros, aux eris amavis.

Suspendit pilla vultum, mentemque tabellas

Nunc Thieninbus, & nunc ess qu'iga Tragedis.

<sup>(4)</sup> Vedi Orig. Ital. Tom. 2. pag. 291., e 294.

riscono nel decorso dei secoli, e nel vario uso, che essi ne fanno. Alcune regnano in oggi, che allora non si praticavano. Si leggano i detti Scritti, e si vedrà, che le gran Città, e le gran fabbriche, e le mura prodigiose delle Città medesime furono prima in Italia, che in Grecia. E così i Teatri, e gli spettacoli, che in Grecia hanno il principio dal detto Pericle, erano già in uso in Italia per molti secoli anteriori. Queste sono quelle autorità precise, che si vogliono, ma non poliono impugnarsi . Li descrive Omero (1) in Sicilia all'arrivo di Ulisse, a cui il Re Alcinoo diede le feste, e gli spettacoli con tutto l'immenso Popolo congregato nel Teatro, e nel Foro, che chiama ès ἀγῶν, e altrove lo dice ἀγόρα, la qual parola ci dice Suida (2) che è Barbara, e non Greca, per indicarci, che anco il Foro è invenzione foreitiera. Plutarco conferma (3), che il Teatro, e la Mufica Teatrale era ignota affatto in Grecia prima del detto Pericle. Ma l'istesso Omero (4) in quei medesimi tempi, benche ci descriva anco fra i Greci vari fimili spettacoli, e le corse dei Cavalli sotto Troja, e anco dati ai Greci medelimi da Achille per pompa funebre del morto Patroclo; contuttociò ce li descrive dati in campagna aperta, e non nel Teatro, nè in altro luogo murato. Ma il genio invecchiato, e costante vuole, che il tutto sia in noi dalla Grecia; questo ci fa travedere pur anco, benchè cominci il mondo ad illuminarsi anco in ciò. Si era detto fino ai di nostri, che non vi era nenpure una Medaglia Etrusca, o Italico-antica. Lo Scritto Etrusco in elle si leggeva per Greco, e purchè Greco apparisse non importava di cominciarlo a leggere da destra, o da finistra. In oggi si raccolgono anco queste nei Musei, e si conoscono, e fe ne legge la ferie, e i Trattati net Libri, che ragionano sopra di ciò (5). Regna per altro questa oftinazione nelle statue, ed in altri egregi, ed antichi lavori, che Tom. III. per-

(1) Omer. Odiff, Lib. VII.

(2) Suid. in verb. ayopas 'Trepides = verbum vero ayopan barbarum eff.

<sup>(</sup>j) Plutarc. de Music. circ. med. = Famaque est Theatralem Musicam ignotam ve-tustioribus temporibus apud Gracos suisse. Tota enim hac scientia ad cultum Deorum versabatur. Nec dum ea tempestate extructo Theatro.

<sup>(4)</sup> Omer. Iliad. Lib. V. vers. 680., & seq. (5) Vedi Orgin. Italich. Trattati sulle Medaglie Etrusche. Tom. 2.

perchè appunto sono egregi non si vogliono Italici, ma Greci. Basta, che non abbiano l'Afcrizione Etrusca (dicono alcuni) dunque sono Greche; dunque non sono Etrusche, ne della prisca Italia; quasiche gli Etrusci fotsero obligati di scriver sempre sopra i loro monumenti. Eppure Plinio (1) ci dice, che la statuaria fu antichissima in Italia, e specialmente in Toscana, e che ove si trovano le statue, ivi ordinariamente sono facte. Tertulliano afferma (2), che Roma, e il Mondo intiero era ripieno di statue non solo Greche, ma positivamente Etrusche. Tolta l'istessa prevenzione, ognun confessa, e alcuni ricchi, ed eruditi viaggiatori l'anno messo in pratica, che gli scavi, e in antico, e anco in oggi sono, e sono stati sempre maggiori, e più copiosi in Italia, che in Grecia, come ho pur detto. Plinio (3) ci attesta, che i Romani in una sol volta tolsero ai Volsiniesi duemila statue. E dove mai sono andate queste, e tante altre immense statue Etrusche, giacchè poche, o nelsuna vuol ravvisarsene in Italia? Il Gori, che portò questo pallo di Plinio fu criticato aspramente, e si è preteso di correggere ancora Plinio, e colla solita facilità letteraria, si è detto, che la stampa è scorretta; ma tutte le stampe di Plinio (anco le antiche) dicono così.

Ho detto, che la Plastica su praticata prima in Italia, che in Grecia, e si riscontrino gli esempi, e così l'autorità ivi addotte (4)) e si misurino coll' Epoche per giudicarne la verità. Ho detto così della pittura, e coll'istesso Plinio (5) ho addotte le pitture antichissime, che Egli rammenta, e che essevano anco a i suoi tempi in Roma,

(2) Tertull. Apolog. = Signa Gracorum, & Tuscorum Roman Simulacris inundacunt =:

(4) Vedi Orig. Ital. Tom. 1. pag. 303. e feg.

<sup>(1)</sup> Plin. Lib. 34. Cap. 7. = Fuise autem statuariam artem samiliarem quoque, & verussiam.... Signa quoque Tuscanica per terras dispersa, qua in Etruria sattitata non est dubium.

<sup>(5)</sup> Plin. Lib. 34. Cap. 7. — Doorum tantum putarem ea fuisse, ni băibrodorus Sceptius (cui cognomen a Romani nominis odio inditum est) propter duomilia statuarum Pulinios expagnatos obiieret.

<sup>(5)</sup> Plin. Lib. 35. Cap. 3, = De pillura initiis incerta. Egyptii sex millibus annorum apud cos inventam... Grati alii e Sycione, alii apud Corunthos repertam... In Italiam Demaratum Taquinii Regis Patrem.... Jam enim abifoluta erat Pillura in Italia. Extant certe boduque Antiquiores Urbe pillura, Ardee in adibus facris... similiter Lanuvii ... Durant, & Cera antiquiores, & sofe...

in Ardea, in Lanuvio, in Cere, e che Esto espressamente chiama più anciche dell'istessa Roma. Con che in somma rigetta la volgare opinione, che la pittura, e anco la Plastica fosse stata portata in Italia da Demarato Corintio; perchè anco la detta plastica era in uso in Roma a tempo di Numa, che parimente è più antico di Demarato, e le altre autorità, che dicono anco quest'arte essere stata positivamente invenzione dei Tirreni (1). Così delle statue ho portati gli esempj, e della Vergine Clelia, che ebbe in Roma l'onore della statua Equestre [2] per l'ardito suo coraggio di aver ripassato il Tevere a Cavallo, e ciò fu nell'anno 247. di Roma, molto anteriore a Pericle, e quando i Greci, come veri Greci, non lavoravano in questo genere. Così ebbero le loro statue quei quattro Ambasciatori barbaramente uccisi dai Fidenati (3), tempi tutti anteriori al detto Pericle. Così l'arte di lavorare in Bronzo si praticava in Italia a tempo, e anco innanzi del detto Numa, infegnando Plutarco [4], che uno di quelli scudi di bronzo, che miracolosamente erano caduti dal Cielo, e chiamavansi Ancili, come si ha da Virgilio = Es lapsa Ancilia Calo = venne nelle mani del detto Numa, ed Esfo, che voleva, che li portassero i dodici Sacerdoti Sali, ne fece fare altri undici similiffimi, e li lavorò, e li fece uguali, e perfettiffimi un tale Vesurio Mamurio eccellentissimo in questa arte, Così, e coll'Istoria, e colla Cronologia misurar si debbono l'opere dei Greci, e degli Italici per diftinguerne l'anteriorità; perchè se in Italia sono state inventate, o esercitate prima, che in Grecia, chi può mai dubitare, che dall' ltalia in Grecia, e che negli altri Regni di Europa non siano state CAPIintrodotte?

<sup>(1)</sup> Clement. Alessandrin. Ştromat. Lib. 1. = Φάτι Τύρσκνους τῆν Πλαστικήν ἐπινοησαι = Dicunt Tyrrhenos Plassicam statuisse (invenisse).

<sup>(2)</sup> Liv. Lib. 2. = Pace ( cum Porfenna ) novam in Femina virtutem, novo genere bonoris, flatua donavere =

<sup>(2)</sup> Liv. Lib. 4.

<sup>(4)</sup> Plutare. in Numa, Lapo Florent. Interpret. == Traditur. Peltam aneam e Calo delapsim, in Numa manus incidisc.... Paltam enim in Urbis salutem mislam, & oportere eam adservari: alis undecim ad illus siguram, & formam essentis, quominus ob similitudinem celesti illa dignosci non posser. Peltam antem ex eius authoritate essogre cum derifices certassen, dissolutionistate essogre cum derifices certassen, dissolutionista esteris servamen Mamurium ex summis unus opsicious soque advo similitudinem essivasse, sarvine santem entre summis sumis opsicious essona delo similitudinem essona del similitudinem essona summisso constitutisse dicturus Salios Sacradites == .

## CAPITOLO VIII.

I primi Italici non derivarono, nè poterono derivare dai Greci,

Nfinite, e precise sono le vecchie autorità portate nelle Origini Italiche per provare, che i Tirreni Pelasgi popolarono la Grecia. Talche è impossibile, che i Greci siano i nostri Popolatori, Non vi è secolo, non vi è Epoca nella vecchia Istoria da noterceli fare entrare. Nelfuno fra i Grechi antichi (fuorche Dionisio di Alicarnasso, convinto per altro da tutti gli altri) potrà addussi in contrario (1). E Dionisio, rispetto a quelli recentissimo Autore, non fi appoggia nel suo contesto ad altro equivoco, se non che a questo; cioè, che a tempo suo quei Tirreni Pelasgi (da noi dimostrati Popolatori della Grecia) già si chiamavano Greci da tutti, e Greci in verità potevano dirli, dopo un foggiorno, e dominio di molti, e molti secoli in Grecia. Onde con questo vocabolo di Greci, Dionisio li chiama Greci anco di origine, contro l'assersione, come si è detto, di tutti gli altri, specialmente più vecchi, che sonoramente attestano, che in origine non erano Greci, ma forestieri, e barbari, e di fuora weunti, e positivamente menuti dalla Tirrenia, e che perciò Pelafgi Tirreni dicemanfi. Dopo di ciò uno stuolo di Eruditi (massimamente moderni, e facri, e profani) ha seguitato l'equivoco di Dionisio. Ha trovato anco in qualche vecchio Autore (ma coll'accennato equivoco) chiamati Greci i detti Pelafgi, e tanto gli è bastato. Le altre autorità si sono saltate, o tralasciate, perchè spiegano come, e perchè si chiamavano Greci, cioè per lo detto loro lungo soggiorno in Grecia, ma che in effetto erano anco in Grecia Italici, e Tirreni di origine. Così varie fondazioni di Città, ed altro in Italia dette

Gre-

<sup>(1)</sup> Per vecchi Greci intendo Omero, Essolo, Soscie, Euripide, Licosrove, e simili Poeti; e fra gli iliorici intendo Erodoto, Tucidide, Polibio, ed altri simili, che ci restanti per Dia volosse acco per queste indazini che altri ce ne resullativo.

Greche da qualche vecchio Autore, senza alcuna altra distinzione si fono chiamate Greche affatto, senza curare la spiegazione di altri, anzi per lo più di quei medesimi Autori, che le chiamano Greche ma specificano, che erano di quei Pelasgi, o Argivi, o Arcadi, o Calcidesi, ed anco con altri nomi acquittatisi, ma che in antico erano in Grecia venuti dall' Italia, e dalla Tirrenia. Così altri Autori, e Greci; e Latini, ed anco di qualche antichità, hanno detto, che all' arrivo di Enea era l' Italia ripiena tutta di Greci, perchè è vero, che in quel tempo i Tirreni Pelasgi (così chiamati Greci) tenevano una gran parte d'Italia, e specialmente quella, che Essi vollero chiamate Magna Grecia. Ma questi non si sono mai voluti conciliare con Tucidide, con Livio, con Servio, con Polibio, con Plutarco, e con altri, che chiaramente, e sonoramente dicono, che in quel tempo preciso dell'arrivo di Enea l'Italia era tutta Etrusca affatto. Se non si conciliano gli Autori, sarà vero ciò, che falsamente si è magnificato in contrario, cioè, che i vecchi Autori fono pieni di contradizioni, e d'incoerenze, e se non si attendono le di loro spiegazioni, chiare, e solenni, troveremo sempre in loro, e l'affermativa, e la negativa opinione. Eppure anco dalla Legge apprendiamo, che tra cento Autori dissidenti si debba attendere piuttosto un solo, che li concilia? e li spiega. Ciò molto più dee aver luogo in questo caso, in cui si vede, che la contradizione, o sia l'equivoco è di pura apparenza, o di nome, e non è di fatto, o di sostanza; mentre gli uni chiamano Greci i detti Pelasgi per l'accennata loro lunghissima abitazione in Grecia, e gli altri li chiamano Tirreni per la loro vera origine.

Ma giacchè, come ho detto, anco l'errore ha la facoltà generativa, e ripullula di quando in quando, anco con nuovo afpetto; dobbiamo (non mai per far guerra, o abbattere alcuno, ma per fostenere il vero) esaminar più d'appresso ciò, che se le oppone in contratio per addossarci cento origini, e specialmente questa dei Greci-

Fa il Padre Bardetti un lungo Capitolo, e lo intitola in questa forma. 
Primi in Italia si debbono tenere quei soli Popoli, che vi abitavano, quando poro dopo il Diluvio di Deucalione arrivarono i Pelassi alle soci del Pò. Non venuero adunque i primi per Marc. e si dece cercarne nel Paese Circampadano. Si tratta delle antiche Navigazioni, e si prova, che l'accennata dei Pelassi si la prima, per sui Greci, e barbari singolarmente in Italia sossero trasportati. Così

Così è intitolato questo Capitolo. Ma questo appunto pare poce intelligibile, e non poco contradittorio. = Primi in Italia fono quei foli Popoli, che vi abitavano, quando poco dopo il Diluvio di Deucalione arrivarone i Pelasgi. alle Foci del Pò = Dunque in Italia vi erano abitatori anco prima di Deucalione. Dunque non è vero, che innanzi a Lui fosse l'Italia un deserto, e un solo albergo di fiere, come infinua sì spesso. Ma contuttociò sceglie questo per suo diletto principio; e con ciò intende di distruggere tutti gli Scrittori di Origini Italiche. Arrivarono alle Foci del Pò; ma ne deduce : Dunque i primi non vennero per Mare. Eppure quei Pelasgi, dei quali ragiona, vennero appunto per Mare, e così giunsero alle Foci del Pò. E se intendesse di altri Italici innanzi a Deucalione, e innanzi ai detti Pelasgi (che penserebbe bene) intenderebbe contuttociò male se gli credesse giunti per terra, perchè anco quei primi Italici, e la detta Colonia Japetica, e lo Resso Jafet, secondo il vero senso della Scrittura, e al dire di Giuseppe Ebreo venne precisamente per mare. Nuovamente poi deduce = Dunque, perchè non vennero per Mare, si dee cercarne nel Paese Circompadano = e questa conseguenza ancora non mi par giusta. E poi finalmente, perebe non vennero per Mare, tratta perciò delle antiche Navigazioni, e intende provare, che questa fu la prima, per cui Greci, e barbari vennero in Italia. Per barbari (che in fenso dei Greci vuol dire forestieri) dovrebbe intendere noi altri Italici, e così farebbemo d'accordo, e vedrebbemo l'Italia popolatissima molto prima del ritorno di quei Pelasgi Tirreni, e vedrebbemo ancora, che quei Pelasgi venuti (cioè ritornati) con Deucalione erano di origine Italici, e Tirreni; ma egli non l'intende così; e così non l'intendono i nostri oppositori, contenti di seguitare fra mille errori le contrarie, ed esterne opinioni, per abbattere le vesissime glorie d'Italia.

Si prende adunque il principio dei Popoli Italici dal Diluvio di Deucalione, anzi poco dopo di questo; eppure si è detto, che tutti i mostiri buoni Scrittori di antichità Italiche lo prendono poco dopo il vero Diluvio di Noè, e non da questo savolos di Deucalione, che è posteriore al primo di otto secoli. Ocello Lucano (che dalla voga universale si chiama Greco, ma che è nato, ed ha scritto in Italia, e che con tanti altri Italici, e Pittagorici, che pure, e malamente.

chiaman Greci; Ocello diffi, che è uno di quegli Italici, che ha tramandati i primi semi di cultura in Grecia) (1), parlando questo infigne, e vecchio Scrittore dell'Origine della Grecia, dice, che la di Lei Istoria non comincia da Inaco [che pure era innanzi a Deucalione] ma, che sotto Inaco si mutò, perchè da principio era barbara, e forefliera , e barbara ritornerà. Pare, che l'Italico Ocello fosse indovino, perchè barbara la vediamo, e da molti secoli relta tale pur anco, e barbara, e incolta (benchè di Pelasgi ripiena) la troviamo ancora da principio; e tutta la di lei cultura; le di lei arti, la potenza, e dottrina, che sempre noi confessiamo, e celebriamo, si riduce ai soli secoli intermedi fra Pericle, ed il grande Alessandro, fotto di cui giunse al fommo della perfezione, e vi si mantenne per varj secoli posteriori. Questa è la verità, e questa è la distinzione dei tempi, che dispiace ad alcuni moderni eruditi, perchè vogliono mantenersi nei corsi equivoci, per li quali senza distinzione dei detti tempi si vuole la Grecia fino dal principio del Mondo dotta, e potente, e popolatrice, e Maestra di tutti, il che è falsissimo. Il Massei (2) nelle sue censure al Gori, ed al Dempstero, convenendo per altro con essi in tanti principi, conviene massimamente in questo, che dal vero Diluvio di Noè, e poco dopo debba cominciare l'Epoca degli Itali primisivi. Ma i contrarj Pirronici la intendono diversamente. Come mai fi ba da parlare (essi dicono) del Diluvio di Noc? E' troppo lontano, o si tratta di daemila, e più anni; si tratta di ventidue secoli in circa innanzi a Gesù Cristo. La cosa è imperserutabile. Tiriamolo, ed intendiamolo del Diluvio di Deucalione; così ne parleremo con più ragionevolezza, e scarteremo molte favole. Noi regliamo la facilità. A questo effetto abbiamo inventati tanti Dizionari, non vogliamo investigare i secoli remotissimi. Troviamo a tempo di Deucalione la Grecia già formata, e popolata, e poi nei secoli posteriori la troviamo un grande, e Tom, III.

(2) Maff. Oferv. Lett. Tom. 3. pag. 156., & feq. e spesso altrove.

<sup>(1)</sup> Ocell. Lucan. traduit par M. le Marquis d'Atgens a Berlin. 1762. pag. 133. — ΔΔ?, g τοϊ λεγούσι τῆν τῆς Ελληνικής..... Quod ad cot, qui dient Gracemobilitaria ab Inaco Acgivo initium Junere, dicamus non de vero initio intelligere, fed de mutatione quadam, quam Gracia paffa eft. Eu enim barbara finit quendam, On in barbariem relaglar videtur.

vecchissimo Imperio, e ci troviamo le arti, e le scienze in grado sublime, e in quelli issessi le troviamo assai superiori a quelli degli altri Regni. Perchè vogliamo assai carci di pin? Tanto ci basta. Così e perciò col savoloso Diluvio di Deucalione, e colle altre immense sole, che lo accompagnano, si ha da sopprimere il verissimo di Noè, e i veri satti, e le vere emigrazioni dei Popoli, che in quei tempi, e non in questi di Deucalione, e d'Ogige necessariemente si aggirano. E poi quando sentono tanti Popoli in Italia, ed altrove essenti, e grandi, e prima del detto Deucalione, si ristringono nelle spalle, e si volgono come sopra ad esclamare, sebe il Mondo è più ruecchio di ciò, che crediamo.

Noi dunque, che crediamo verissimo il Diluvio di Noè, e che sia verissimo colla Scrittura, e cogli autori profani, che poco dopo cominci la Popolazione universale; diciamo, che anco innanzi a Deucalione era popolatissima l'Italia, e che quei Pelasgi, che altri dietro all'errore da molti disseminato prendono per Greci affatto, erano Tirreni di origine, e che vari fecoli prima avevano popolata la Grecia. Che fosse popolatissima l'Italia, e potentissima di prima, si prova dal contesto univoco dei vecchi autori, che ci dicono Giano, e Saturno in Italia precisamente; ci dicono quivi accaduto l'aureo secolo dell'Innocenza (1), che è del detto Saturno, e fra cento autori, ce lo dice chiaramente quel Dionisso di Alicarnasso (2), che da tanti nostri dottissimi autori si trova fallace in cento sue pretese derivazioni Greche. Questo Dionisio per altro, si vede preso al solito da chi vuol deviarsi in contrario, per unica scorta del di loro sistema; e si vede preso non gia nel suo totale, come far si dovrebbe, ma in quei passi appunto, che sono i più fallaci, e dimostrati falsissimi in tanti altri dotti Scritti, col confronto di tutti gli altri Greci, tan-

<sup>(1)</sup> Macrob. Spra citat. — Verrio Flace. Orig. Gent. Roman, in princ. — Certum eft priorem Jasum in Italiam veniffe, ab coque postea venientem exceptum esse surnum — Virgil. Lib. S. vers.

Janiculum buic, illi sucrat Saturnia nomen.

<sup>(2)</sup> Dionif, d'Alicarnaf, Lib. 1, pag. 18. — Saturnum ante Jovis reznum in his Terris (Italie) habuiffe imperium decantatamque illam fub Saturno vitiam omnibut copiis affuentem, numquam alib magis quam apud ipfos (Italos) floruffe

tanto anteriori, che posteriori di Dionisio (1). Le vecchie monete Italiche, o Etrusche col Capo bicipite, e colla Nave, alludono a questo arrivo di Giano, e di Saturno in Italia per mare. In Italia, e per mare si pone Japeto espressissimamente, come si è detto. Quivi. e in Flegra Italica fi pone la battaglia dei Giganti, che spogliata dalla favola esprime con verità una ribellione di Japeto, contro Noè suo Padre. Quivi la battaglia di Bacco contro i Tirreni, che fimilmente depurata dalla Favola, non è altro, che Nino domatore delle Indic, e di mezzo Mondo, e che parimente combattè con i Tirreni, come altri con chiarezza ha provato. Quivi popoli intieri, e potenti specificati a tempo di Saturno, e perciò ancora specificati scampati dal Diluvia, come degli Umbri, e degli Aborigeni, e dei Pelasgi, e dei Tirreni, con questa, e con tante altre prove di essere essi la vera prima Colonia, specialmente in dette Origini Italiche si vede dimostrato. Questi sono fatti, ed Epoche assai prossime al vero Diluvio di Ncè, e molto anteriori al favoloso di Deucalione.

Non occorre inoggi, e in questa patte fidarsi tanto, nè dell'Uezio, nè del Meursio, nè di Clerck, nè di tanti altri dotti, e recenti autori, ma che non hanno gustati questi studi, che per confessione anco dei contrari oppositori, sono nati ora, e di poco in Italia; e perciò dotti erano nei loro studi, ed in quel metodo, che allora correva di attribuir tutto alla Grecia. Chi inventava qualche nuova glozia di lei, chi sapeva appoggiarla a qualunque taziocinio, e qualunque ancorchè falsa etimologia, era il più bravo. Il più probabile, o almeno il più scussibile loro, argomento in materia di Origini Italiche, non aveva al più, e non ha altro appoggio, che Dionisio d'Ali-

Tam. III.

<sup>(1)</sup> L'impegno di Dionisio di voler fare apparire Greco il tutto è stato dimostrate aliteve. Lo avverte il Silburgio nella dotta Tradazione, che ne ha fatta, e lo attessa compositio medissoni in principio = Pollicco me declaraturum Gracame iju.

Gentis (komana, seu Italica) originam = Perciò con mille mensogue asservita mendati, ed ignoranti tutti quanti i Greci, e iutti quanti i Latini = in princ.
p. 6. = Fortassa cinin, qui legerunt aut Hyeronimum, aut Timaum, aut Polybumg, aut unum aliquem ex paulo sinpra memoratis scriptoribus, multa ab illis pratemissi invenientes in meis scriptis sussipiadamum en singere, ...

Ab antiquissimis fibulis ordiar historiam, quam ante me nemo attigit = E spesso altrove si gloria di dir cost da veruno al Montag dette giammai, e di offere contrario a tutti i Greci, e a tutti i Latini.

carnatio, ma fenza conciliarlo, come si è detto, cogli altri Greci. che folennemente, e in cento passi lo smentiscono. In oggi, e in quethe parte è un poco il Mondo ricreduto, benchè regna ancora, e forse negli Scioli regnerà sempre, la voga di appoggiare al Greco le cose inverisimili e le mensogne, giusta l'osservazione di Orazio (1), che ne deplora il costume, già fino allora introdotto, di colorire il falto con una supposta origine, o in qualunque modo stiracchiata derivazione dal Greco.

Mi si oppone, che se io dico falso (e con ragione) Dionisso di Alicarnasso circa alle sole Origini Greche, e Romane, perchè falso lo convincono tutti gli altri Greci; così farò giudicato falfo ancor io, perchè convinto da tanti odierni eruditi, che hanno seguitato il detto Dionisio, e che Greci ci vogliono, e che trovano il Grecismo da per tutto. Rispondo, che io fo vedere gli errori dei moderni. ma non dei vecchi, eccettuato il solo Dionisso. Io parlo sempre colla bocca dei vecchi Greci. Dico, che i soli moderni, ed intermedi autori intenti ad altri studi gli hanno trapassati, e non gli hanno curati; riduco la verità a quella semplicità, e purità, che si trova nei primi, e più vecchi fonti del sapere, ancorchè impegnatissimi per la Grecia. A questi soli averebbero dovuto bevere i nostri recenti; eppure hanno bevuto al solo sonte fallace di Dionisso. Non sono, nè fono stati affatto ciechi il Gori, il Demstero, il Maffei, il Lami, il Mazzochi, e tanti altri, e anco io miseramente, che tutti attestiamo le fallacie di Dionisio in proposito delle Origini Greche, ed Italiche. Fallacie inoltre, e contradizioni istantanee, che a chi le medita mediocremente, sono visibili, e palpabili. Il Mazzocchi (2) fra i citati autori

<sup>(1)</sup> Orazio nella Poetica.

Et nova, fictaque nuper babebunt verba fidem, fi Graco fonte cadant.....

<sup>(2)</sup> Mazzoe. in Tab. Heracl. Diatr. 2. de Heraclea, & Vicinia Cap. III. pag. 87. edit. Neap. ann. 1754. = Ubi plura Dionifius de Aboriginibus disputaviffet, ad quos Romani genus fuum, tamquam ad conditores primos referebant, eo tandem labitun, ut fateatur Aborigenes eofdem plane extimaffe, ac Qenotros. Quod enim libens affentior, ea tandem lege, ne ex Arcadia Oenotros iftos in Latium accerfat, verum ex Oenotria finitima Latio. Que quidem Oenotria, ubi ab initio intra peninfulam ipfam, qua fuit poftea Brutiorum, deinde in ora Etrufci Maris ....

autori di antiquaria offerva, e dice = Bafta, che Dionifio confessi, che i Pelasgi erano Aborigeni . Basta che dica , che gli Aberigeni erano gl'isteffe Enorri. Da ciò ne viene, che non mai d'Arcadia possono esere venuei in Italia. = Intendo per la prima volta. Ma se li sentiamo in Italia antichissimi, e poi in Grecia, dobbiamo dire, che dalla Italia, ove erano prima fono poi andati in Grecia, Così hanno detto tutti gli altri Greci, citati anco dallo stesso Dionisio, quali sono Ellanico Lesbio, e Mirsilo Lesbio parimente (1), dei quali riporta Dionisio le parole, che dicono \(\sime\) che dopochè i Tirreni si disseminarono per tutta la terra, e specialmente in Grecia, allora cominciarono a sbiamarsi Pelargi (e poi Pelasgi) quasi Cicogne, che vanno a stuolo, e in truppe ad invadere le Terre altrui. E che questi Tirreni si sparsero in tutta la Grecia, e specialmente in Atene, ove fecero il Pireo, e le precise Mara di Atene. = Le quali con Plutarco, e con tanti altri portati nelle Origini Italiche, si dicono espressamente fatte dai Tirreni, senza nemmeno mischiarvi l' altro nome di Pelasgi, che poi à convenuto a quei Tirreni Pelasgi, che fissi stabilmente in Grecia Greci poi si sono detti. Queste sono autorità chiarissime tratte ancora dall'istesso Dionisio di Alicarnasso. E non importa, che esso queste precise autorità intenda di rigettarle, o spiegarle, il che non lo fa se non con fallacie evidentissime; nè veruno oppositore sa trovarvi un minimo appoggio, o fondamento; perche non le dette fue fallaci risposte debbono attendersi, ma le parole solenni, e chiare di questi altri autori, che egli recita, e che come Testimoni tanto più vecchi di lui, erano più informati, e più veridici di lui.

Non dai Pelafgi adunque che con Deucalione ritornarono in Italia, può prendere Dionifio la prima popolazione dell'Italia. Non dagli Enotri, nè da verun'altro da lui pretefo Greco, perchè con efatta Cronologia fi prova, che innanzi a questi era popolatissima l'I-talia.

<sup>(1)</sup> Dionif. Lib. 1. pag. 22. — Mupelho: τὰ ἔμπαλυ, αποφαινομένο: Ἑλλανίκω.... My filus contra diffentiens ab Itilantico (fed in folo nomine, non, in re diffentiens) Tyrrbrono air poft relitam partiam paffim vagabundos muesto nomine diffo Telarges, quadam Alitiam Pelargorum, hoc est Ciconiarum similitudine, quod agminatim aberrarent per. Gracas Regiones, asque barbaras, & murum, quo Athenarum arx cindla et camonine Pelargicum est pous sistemum bountam.

## Origini Italiche

¥ 66

talia. Mentre, e Giano, e gli Umbri, e gli Aborigeni, e i Pelassi, gli abbiamo colle precise, e vecchie autorità riscontrati in Italia colle orme del detto vero Diluvio e da quella seampati. All'incontro in Grecia il primo uomo (come dicono gl'istessi Greci) in ella apparso su Egialo, il sondatore del Regno dei Sicioni, che altri chiamano non Egialo, ma Pelasso; e Giuseppe Ebreo (1), e poi il Bochart, e altri dotti lo chiamano Giavan, che per altro con Japeto suo Padre era stato prima in Italia. Ma o sia Giavan, o sia Pelasso, o sia Egialo, o la diversità dei nomi provenga (come è verissimo) dalla somma antichità, mentre per altro intendono una sola persona, e un uomo sitessio, fappiamo, che tanto Giavan, quanto Egialo (che come ho detto sembrano un uomo istesso) perchè Eusebio per esagerare l'antichità Greca, ci attessa (2), che Egialo era coetaneo di Nina. Ma Japeto vero Popolatore d'Italia era anco prima.

Rispetto poi a quell' Enera, che Dionisio suppone altro Popolatore d'Italia, basta, che ci dica, e che consessi (3), che al di lui supposto arrivo in Italia egli, ed i suoi Enotri presero una gran parte di
Terreno agli Umbri. Dunque gli Umbri erano puì antichi in Italia;
dunque l'Italia era popolata anco prima. Ma in tante sue origini
antiche, e specific autorità, che dicono, che il detto Euoro è un nome
molte, e precisi autorità, che dicono, che il detto Euoro è un nome
forse inventato da lui, per fare da questo chiamata Enotria l'Italia,
che propriamente chiamossi tale dalla abbondanza, e buona qualità
del suo vino; e tanto appunto suono con e vale questa parola. Così attesta Nicandro Colosonio presso Ateneo (4), così Servio, ed altri

più

Giuseppe Ebreo Antig, Judaic. Lib. 1. Cap. 7.
 Claver. Epstom. Histor. Lib. 1. Cap. 4. pag. 7.
 Rimo Ægialus primus Sycionorum Rex ab Enselvio equalis nameriatur.

<sup>(3)</sup> Dionif. Lib. 1. p. 25. XI. — Castrum Cenotros prater alion Ralae agren, ved despertes, vel male cultor a se occupatos, reve etiam Umbrus partem aliquam ademisse. (4) Athen. Diprosophe. Lib. 2. Cap. 1. Quod vinum ab Oeneo sit denominatum testem Nicander Colophonius.... Antiqui enim Pineas Ocus vocabent.... Plato vini ethimodossim in Crasti ordens pinum Oenum dicti. — Serv. ad Prigil. Lib. 3. veess. — Cenori culture vini — Oenori disti, vel a Rege ejus nominit, vel a Pino. Italis enim primus vitem ostendis disturussi — ed altri citati nelle Origini Raliche Tom. 1. p. 26. 1521. 65 seg. 2 p. 26. 286.

più vecchi, e più veridici di Dionisio; e rispetto alle sue mensogne in questo genere così hanno riconosciuto, e toccato con mano tanti altri nostri anco moderni Scrittori, Mazzocchi, Maffei, Bodino, ed ora aggiungo hanco il Barri (1), che tutti attestano in questo genere le invenzioni di Dionisio. Ma ciò poco importa ai vari nostri pretesi antiquari. Si ha da seguitar la mensogna; non si hanno da leggere gli altri vecchi Greci, che tutti quanti convincono fallace il detto Dionisio. Si ha da seguitare a chiamar Greco Dardano, Jasio, e tutti gli altri, e tutti i nomi antichi, e tutte le anticaglie, specialmente le buone e le ottime; anzi anco tutti quei nomi, che non fono tanto antichi Pittagora, Timeo Locro, Ocello Lucano, e cento altri nostri Pittagorici, che poi furono propagatori in Grecia della Filosofia, delle arti, e delle scienze, e che Italici appariscono, e sono a chi mediocremente approfonda queste ricerche. Ma per mostrare quanto è falso Dionisio (intendo sempre in varie sue assersioni rispetto alle-sue derivazioni Greche) si osservi precisamente in questa sua denominazione di Enotria dal suo supposto Enotro, Esso, che è scrittore recente in tempo di Augusto, e anco di Tiberio, per asserire questa strana opinione, doveva citare qualche altro autore più vecchio. Di fatto lo cita, e adduce Sofocle. Ma Sofocle nulla affatto dice di ciò, che ei pretende, Nomina Sofocle puramente l'Italia col nome di Enotria, ma non dice mai, (come egli a questo effetto lo cita) che tale siasi chiamata dal detto Enotro; nè che esso sia venuto di Grecia. Anzi questo Enotro non lo nomina nemmeno, come forse non si troverà nominato da verun altro Greco. Che l'Italia siasi detta Enotria lo sa ognuno, e lo diciamo sempre anco noi. Ma che così siasi chiamata dal detto Enotro, questo è ciò, che è falso, e che per ombra non dice Sofocle (2). Se dunque Dionisio è falso instantaneamente nelle fue proprie citazioni, come in varie altre abbiam mostrato patentemen-

(1) Barri de antiquit. Calabr. in Prolegom. cap. 2. de Oenotro.

<sup>(1)</sup> Barri de antiquit. Cataor. in Processon: est. a comor parte exercitus in alterum finum pervent, qui alluit Occidentale latus Italia. ( tutta questa narrazione să fili sola secte ed dette Dioniso, contro îl parere di cutti gil alri Greci) siegue = Hic proper accelente: Austantale chatur Austonius. ( come dunque dice, che questo suo Enotro porto la prima Colonia in Italia? ) siegue = Il totum quantum agri obtimui Constria vocata est. ... Transportati deinde.

mente, immaginiamoci quanto è falso in tante altre afferzioni, nelle quali senza veruna citazione, e contro l'attestato di tutti gli altri Greci, dice cose, che sconvolgono la più nota Cronologia, ela più nota Istoria in bocca di tutti gli altri Greci, specialmente anteriori, e più informati di Dionisso, e che patentemente lo smentiscono.

Come mai dunque primi in Italia col Padre Bardetti fi debbono senere quei foli Popoli, che vi abitavano, quando poco dopo il Diluvio di Deucalione arrivarono i Pelafgi alle Foci del Po? Erano primi, perchè erano, e siamo ancora quella prima Colonia Japetica, che popolò l'Occidente; ma non erano primi in questo senso contrario di desumere il nostro principio da un Epoca così bassa, e molto meno di desumerla dai Greci. Si prende in contrario il Diluvio di Deucalione per l'altro verissimo di Noè. Ma si ricordi in tal caso, chi così penía, che Deucalione, e il suo Diluvio, si pone dai buoni Cronologi nell'ortavo secolo dopo il vero Diluvio. Che saremo adunque di questi otto secoli? Dove porremo l'intiera Popolazione Occidentale? Dove porremo quei tanti fatti strepitosissimi, quei tanti Popoli di sopra commemorati, e che cadono necessariamente prima di Deucalione? A questi tanti Popoli aggiungiamo gli Euganei, e i Liburni nella Venezia, e i Feaci, ed i Sicani nella Sicilia, e i Tirreni, e i Liguri, e i Sabini, e i Latini, e i Piconi, e i Volsti, e i Cronj, o Kewor, e gli Ausonj, che il detto Dionisio confessa in Italia prima del suo immaginato Enotro, e i Saturni, e i Mamertini, e gli Opici, e cento altri, anteriori tutti a Deucalione, e che chi altri immagina questi

ara-

per Oenotrum in Italiam , Cenotrii aliquando vocati sunt. Mque mihi testatur. Soph oeles in Triptolemo , Unde satis erit excerpsisse hos Sophoelis jambos.

> Τὰ δ' ἐξοπιστε Χείρος εῖς τὰ δεξιὰ 'Οινωτρία τὲ πᾶσα κỷ Τὐρρηνικος κόλπος Λυγυστική τὲ γή σὲ δεξεσται.

A tergo ad dexteram obeunda ( est ) tota Oenotria Sinusque Tyrrhenus, Solum & Lygusticum.

Dunque Sofocle chiama benti Enoria l'Italia, come tutti fanno, e confessano, ma noi ce mai, che da questo Enorro, nè che dal suo preteso esercito, o dai suoi compegni ssi detta Enoria l'Unia; paradoffi, nemmeno rammenta, o li confonde, o gli suppone tutti quanti posteriori a Deucalione. Eppure esfere stati prodotti quasi ssantaneamente da quei quattro primi Popoli Italici, nelle nostre Origini si è dimostrato, e per non ripetere il già detto lo proveremo ancora con nuovi riscontri secondo il bisogno di questo Esame. Ma basti in sostanza per ora il provarlo col contesto dell'istesso Dionisso, con cui al solito si vogliono imbrogliare in contrario tutte le prische memorie.

Ecco secondo Dionisio l'arrivo dei Pelasgi in Italia. Racconta l'istesso Dionisio le aspre guerre, che allora erano in Italia. Dice, che in queste i Sabini erano vittoriosi, e che avevano tolta agli Aborigeni Lista loro Capitale Città. Questa, e molto terreno contiguo era prima degli Umbri, dai quali si erano distaccati i detti Aborigeni, e gli infestavano, e insieme infestavana i Siculi (1), che Plinio, e altri chiamano Umbri parimente. Ecco chiare, ed evidenti quelle prime diramazioni della detta Japetica Colonia in Siculi, Aborigeni, Sabini, e simili. Queste guerre erano civili, e circa al reciproco possesso del terreno Italico fra di loro, che finalmente sutto le genti Italiche [come affini fra di loro, e discendenti dalla comune, e prima Japetica Colonia] presero parte in desta Guerra. Ma gli Aborigeni per assicurare il loro partito, chiamarono, e ricercarono fra di loro quei Pelasgi, che pareirono dalla Tesfaglia, che Dionisio chiama loro Patria, col di lui folito linguaggio di chiamare loro Patria ogni Paefe, che i nostri Pelasgi Tirreni già tanto prima avevano occupato in Grecia. Non fa trovare in Grecia una vera patria ai detti Pelasgi. Tom. III.

<sup>(1)</sup> Dionif. Lib. 1. pag. 12. O feq. — Lifla Metropolis Aborigenum, quam antiquis temporibus Sabuis noctu ex Amiterna Urbe profetti ex improvifo ceperunt. ..., His primas fedes pulsti inde Umbris bauiffe deuture, Abovigente. Inde excurrendo tum alios barbaros, num praespue confines Studio infestabant, bellum cum eis aceptes de agrorum polfessionis. ... ace ullam magu gentem infestabant, quam Siculos. His controversites tandem gente, integra ad arma sum sinte Bellumque ortum, quale ad eam deum aliud nullum in Terra Italia longo tempore trabebatur. Interim Pelasforum quidam Thessalm Patriam linquere coasti, recepti sunt ab Aborisinibus comunibulque opisus bellum gerebant contra siculos (qui erant Umbri). Hanc manum Aborigenes in sedium surum partem admiserunt, spe sortasse auxilii seo tamen, id propter coensilosem salam crediderim —

E perciò contradittoriam: nie li fa oriundi ora d'Arcadia, ora da tutto il Peloponneso, ora dalla Tessaglia, ora dalla Tracia, e d'altronde, Siegue adunque, che questi Pelasgi di Tessaglia surono riccouti dagli Aborigeni, per la speranza del di loro soccorso, e come me-

glio egli crede, per la cognazione, che era fra di loro.

Bel principio in vero, e bel racconto per dedurne, che da questi Pelasgi condotti da Deucalione sosse popolata l'Italia? Se tanti Popoli Italici erano in guerra, come potè questa Truppa sopravvenuta essere la di loro genitrice? Anzi il nostro Padre Bardetti Cap. V. vi aggiunge = Questi soli Popoli si debbono tenere per primi in Italia, che vi abitavano, quando poco dopo il Diluvio di Deucalione arrivarono i Pelasei alle Foci del Pò. Che cosa è mai questo poco dopo ? Abbiam sentito, che poco dopo, e anco molto prima vi abitavano non solo i Pelasgi, ma gli Umbri, e gli Aborigeni, e i Tirreni, e gli Euganei, e i Liguri, e i Siculi, e gli Aufoni, e i Sabini, e i Piceni, e i Volsci, e i Cronj, e i Bruzj, e cento altri, che con autorità patenti si vede, che hanno toccato, o che sono stati prossimi al detto secolo di Saturno, che vuol dire profimi ancora ai tempi del detto Diluvio universale, comecché prodotti subitamente da quei quattro Popoli primitivi, che erano la vera Colonia Japetica; e fanno tutti con noi un Popolo medesimo, benchè in tanti nomi diviso. Così in ogni regione, e nel variare di fede, e di principato, e di fecoli, fuccede anco inoggi necessariamente. Siamo tutti Fratelli, e siamo tutti quella Colonia Japetica, che più che si esaminerà (e non si chiede altro, che si esamini profondamente) sempre sarà più chiara.

Altrove si è osservato, che i Greci per abbassare l'Epoche, e per adattarle alla Grecia, il vero Diluvio di Noè [del quale pur essi che bero sicuri riscontri] lo applicarono ai loro savolos Diluvy di Ogige, e di Deucalione, perchè ancor questi li circonscrivono con i veri Simboli di Noè. Ma chi approsonderà l'essenza, e l'origine di questo Ogige, e di questo Deucalione, la troverà Italica, Poichè altrove qualcosa si è detto di Ogige, e qui specialmente si parla di Deucalione: troviamo nei vecchi Autori, che questo era figlio di Prometeo (1),

<sup>(1)</sup> Dionif. d' Alicarn. Lib. 1. pag. 14.

come Prometeo era figlio di Japeto (1), o fecondo altri Autori era Japeto medefimo, perchè questo nome era ascitizio, e significava la gran dottrina, e prudenza di Japeto, poiche Προμήθεια vuol dire prudenza (2). Così Platone, e Strabone insegnano, che i prischi nomi di Grecia erano forestieri (3). Così il primo uomo di Grecia, che Paulania, e Dionisio chiamano per nome Pelasgo, tanti altri Autori lo chiamano Egialo, e Giuseppe Ebreo, e dietro a lui i nostri recenti lo spiegano chiaramente per Giavan (4). Ma anco questo Den. calione era, come si è detto, un nome ascitizio, quanto quello di Pelasgo, di Cecrope, e simili. Non si sa altro, o altro non troviamo nei vecchi fonti, che era figlio di Prometeo, come questo lo era di Japeto, o era Japeto medesimo. Ma gli stessi vecchi fonti ci avvertono, che i primi nomi di Grecia erano non folo ascitizi, e di fuora venuti, ma che convennero a molti fra di loro. Il primo loro uomo fu chiamato Pelasgo, ed altri, e molti fra di loto con questo nome si trovano, perchè erano effettivamente Pelasgi, e Tirreni, Così si trova Telebine un uomo, e Re, perchè vi furono fra di loro i Telebini, che erano gli istessi Pelasgi dal detto Re Telebine forse chiamati Telchini. Così pure si trova Deucalione, e questo preciso Deucalione, perchè ci furono i Popoli Deucalioni e Lapiti, e fimili, che tutti quanti si confondono con i Pelasgi. Ce lo dice Teocrito, che nomina, e confonde in plurale (1) i Popali Lapiti, i Deucalioni's i Pelo-

(1) Suid. verb. Προμηθευς. Dionif. fopra citato.

Fom. III.

<sup>(2)</sup> Про ыудена = Providentia. Lactanz. Firmian. Lib. 2. Cap. IX. = Prometheum appellatum Providentiam anima universalis, quam juniores vocarunt Providentiam =.

<sup>(3)</sup> Strabon. Lib. 7. pag. 215. = Ex aliquorum vero vocabulis barbaricum ipsum (nomen) existimatur; ut funt Cecrops, Codrus, Acolus, Cothus, Drimas, Cri-

<sup>(4)</sup> Giuf. Ebr. Lib. 1. Cap. 7. = Ex aliis Japeti filiis Javane, & Mado ... ex ]4 vane vero Jonia, totumque genus Gracorum.

<sup>(4)</sup> Teocrit. Idil. XV. in fin.

Ούθ δι έτι προτεροι Λαπίθαι, κζ Δευκαλιώνες Οῦ Πελοτηίεδεί, κὴ τὰ Αργεος ἀκρὰ Πελάτγοι.

Neque illi antiquiores Lapitha, & Deucaliones Neque Delopida, & Pelafgi flos Peloponnefi.

¿ Pelopidi, ed i Pelafgi, per indicarci appunto, che qualunque uomo con alcuni di quetti nomi aveva la detta appellazione afcitizia, e di fuora venuta, come è questa di Deucalione. Ma questa intima ricerca della vera effenza di tanti vecchi nomi dei Greci sia ora detta

di pallaggio, e per di più,

Torniamo a leggere ciò, che Dionisso dice di questo arrivo (che fu ritorno) del detto Deucalione in Italia con i suoi Pelasgi. Siegue Dionisio in questo passo, che questi Pelasgi furono ricevuti dagli Aborigeni, e che colle forze comuni facevano guerra ai Siculi, e ad altri loro nemici Italiani, e che gli Aborigeni gli ammeffero in loro . comunione, per la speranza, che avevano nel di loro suscorso, ma specialmente [come esso crede] per causa della cognazione, che era fra di loro. Se erano parenti fra di loro gli Aborigeni, ed i Pelasgi, come dice Dionisio, e come tutti diciamo, perchè in questa parte tutti gli Autori fono concordi; e come adunque erano affini fra di loro fenza esfersi veduti di prima per mezzo almeno dei di loro Ascendenti? Se dite, che erano Cognati, e viceversa dite, che mennero per la prima volta i Pelasgi in Italia, e che essi la popolarono, e come mai poteva esfervi questa assinità fra di loro? Bisogna necessariamente, che un Popolo avesse prodotto l'altro; e che se i Pelasgi venivano ora per la prima volta in Italia, bisogna dico, che prima, e molto prima gli Aborigeni d'Italia (che erano gl'istessi Pelasgi) avessero prodotti i Pelasgi di Grecia, come anco Dionisio, di sopra citato, ha detto, benchè con qualche sua solita contradizione. Le affinità dei Popoli intieri non fono, come quelle delle Famiglie particolari, nelle quali col mutuo baratto di donne s'imparentano molte Cafe. Ma le Cognazioni di genti numerolissime, non si fanno se non per le diramazioni di un Popolo in un altro Paese. Dunque se voi dite con Dionisio, che i Pelasgi vennero con Deucalione per la prima volta in Italia, e rrovarono gli Aborigeni loro Cognati; bisogna, che questi Pelasgi, che di Grecia tornarono in Italia fossero stati prodotti dagli Aborigeni d'Italia; perchè secondo la vostra assersione nessuno in Italia, e fino allora era stato prodotto dai Pelasgi di Grecia. Così quando Dionisio vuol fare gl'Italici discendenti, e denominati dal suo finto Enotro, come si è detto, perchè Enotria l'Italia, ed Enotri gl'Italici si dissero dal Vino; anco questo Enotro è una evidente sua mensogna, perchè in questo istesso luogo dice, che il detto suo preteso Popolatore d'Italia, trovò in Italia gli Ausoni, e tolse il terreno agli Umbri (1).

Quelta è quella dimostrazione, che si legge nelle dette Origini Italiche, oltre a tutti i Greci, che parlano con più chiarezza. Si comincia dal mentovato Egialo fondatore dei Sicioni, e del Greco Imperio. Giuseppe Ebreo, che si protesta di parlare colla bocca di Mosè, e di altri libri Ebrei da esso veduti, e trovati uniformi al detto facro Istorico (2), dice espressamente, che i Greci furono prodotti da Giavan, Fielio, o Nipote di Japeto. Così ha riscontrato colla sua dottrina il Bochart, che per altro fissa Giavan in Italia, e con Japeto fno Padre, prima che il detto Giavan passasse in Grecia, Così quasi con egual chiarezza ci addita Omero nei suoi Jaoni, o Jaonici, e poi Tonici. Così Strabone ne' fuoi Jaoni, o Aoni, i quali autori sono più volte citati nelle nostre Origini. Ma con questi istessi, e con altri nomi, abbiam provati gl'Italici prodotti dall'istesso Japeto, e oltre al dedursi dalla Scrittura, l'abbiamo dedotto da tutti gli autori profani, che chiaramente il detto Japeto in Italia rammentano. Quel Giavan adunque dal detto Giuseppe Ebreo chiamato popolatore della Grecia, quello è appunto il detto Egialo, così riconosciuto da altri profani Scrittori, e anco dal Calmet (3), che malamente niega, che Cethim sia l'Italia, eppure confessa, e dice, che o si chiami Egialo, o Giavan, o Pelasgo sempre indica l'istessa Persona, e il primo Popolatore della Grecia, Il Bochart più profondamente offerva, che Gia. van (scambiato poi in quei profani nomi di Egialo, o di Pelasgo) pud dirfi certamente il primo popolatore della Grecia, ma riflette, come replico, acciocchè noi non scambiamo, che il detto Giavan ebbe prima la sua sede in Italia con Cethim (4). Così conferma, che la pri-

<sup>(1)</sup> Dionif. d. Lib. 1. in princ.

<sup>(2)</sup> Giusep. Ebreo Antiquit. Judaic. Lib. 1. Cap. 7. = ab Javane vero Jonia totumque Grecorum genus . . . . Et tot gentes ab Japbeti filis sunt instituta.

<sup>(3)</sup> Calmet Comment. in Genef. Cap. X.

<sup>(3)</sup> Caimes Comment: in Oceasy, vage Av. 19. pag. 370. — Jofephus, & Eusfebius, & alii Cythium, adecque Cyprum putant... Cethim, quod facile concession, modo non referatur ad priseme illum Cethim filium Javan Genes. Cap. X., quem in Italiam fixise sedem pluribus supra documus.

la primitiva Colonia Orientale su prima in Italia con Japeto, e che poi nelle altre Regioni di Europa, e così anco in Grecia si sparse dai sigli, e discendenti del detto Japeto. Così dice in sostanza anco il Vossio, e che da Giavan Javonici si dissero i Greci, e poi Jonici, e Jonio il Mare, che è fra l' Italia, e la Grecia (1). Ma replico, che così ancora dicono radicalmente, ed Omero, ed Esiodo, ed altri vecchi Greci, che Jonici, e Jaoni chiamano espressamente i primi Greci. Così in Omero più volte si leggono (2), e così in Strabone (2) ed in altri. Ma in somma essere stati prodotti digli Italici tutti questi autori concordano; cioè che se Giavan produsse i creci, effere stato per altro Giavan prima in Italia con Cestima, o con Japeto suo Parte, o Nonno, che su il vero fondatore della Colonia Japetica.

Così fe oltre a Giavan si vuole col detto Giuseppe Ebreo (4) passato in Cipro anco Cethim, e anco altri sigli di Giavan, come Alisa, che popolò subalternamente gli Elisei, poi dopo chiamati Eoli, e tutti ancora i luoghi marittimi, e quasi tutta l'Europa posteriormente, e impropriamente chiamata Cethim, ciò su secondo che profiegue l'istesso discipre Ebreo (5), nei secoli posteriori, e per jattanza e per usurpazione dei Greci, che vollero appropriarsi, e illustrare i loro laoghi con i primitivu, e chiari nomi degli altri più vecchi popoli. Così pure se col detto Calmet (6), e con altri vogliamo dire, che in Gre-

cia

(2) Homer. sliad. lib. 13. in Apollinem vers.... che tradotto così dice, Resibus oblongis ibi semper Jaones adstant.

(3) Strab. Lib. 7. ed altrove.

(5) Giuf. Ebr. Antiq. Indaic. Lib. 1. Cap. 6. — Porro gentium quadam adhuc fervant derivatam a fui conditoribus appellationem; quadam mutaverunt; nonnallæ in familiarem accolis, & notiorem vocem funt verfæ. Cracis potifirmu talis nonnenclatura authoribus. He enim pofferioribus faculis veterem (acoums gloriam fibi ufar-

paverunt, dum gentes nominibus sibi notis insigniunt.
(6) Calmet Comment. in Genes. d. Cap. X.

<sup>(1)</sup> Mf. de Orig. & pragt. Mololat. Lib. 1. Cap. XVIII. = Uil Japetus Europeorum, ital Javan Gracorum origo erat. Imo, & nomen ab co Jonbus... Unde Mari inter haliam, & Graciam Jonio nomen.

<sup>(3)</sup> Sirlus, Luo, F. aniroto. — Javanis item trium filiorum unus Alifas Alifeis, ne originem, ita nomen dedit, qui bodie fint Acolet... Cerbimus Infalam occupavit tune Cerbimum, num Cyprum, quo falam ell, ut tum Infalas omnes, tum pleraque loca Maritima Hebrei gentili voce Cethim fignificent... Tot gentium fuere Pruncipes Japheti filis, neposiefue.

cia fu anco Dodanim, e che anzi da esso abbia preso il nome l'Oracolo, e il Tempio Dodoneo, si dica pure, e non vi repugnamo.
Ma tutti questi saranno, e sono figli, e discendenti di Jaset, e non
tolgono, che il vero padre Jaset la prima Orientale Colonia non
l'abbia piantata in Italia, come i vecchi autori tanto chiaramente
assersicono; e però è mirabile, e grande l'illusione di vari nostri recenti, che in tanta chiarezza, che i Greci discendono dagli Italici, vogliono rivoltare il fatto, e l'Istoria, e dire tutto il contrario, cioè,
che gl' Italici discendono dai Greci.

Difatto in Dodona per attestato di tutti i Greci si verifica la di loro estrema, e primitiva antichità. Strabone (1) dice, che non vi è in Grecia antichità più rimota di questa dei Pelasgi. Erodoto conferma, che il 'Tempio, e l'Oracolo Dodoneo era il più vecchio, e che in antico era l'unico di Grecia (2). Omero il primo Giove, e e il Giove massimo lo colloca sempre in Dodona (3). Ma questo Tempio, e questo Oracolo su fabbricato, e per vari secoli cuttodito dai nostri Tirreni Pelasgi secondo l'attestato del detto Strabone (4), il quale dicendolo sabbricato dai Pelasgi non si può dubitare, che intenda dei veri Tirreni e che perciò si verisichi, o sia in Giavan, o sia in Dodanim, o in altri discendenti di Jaset la detta Colonia Japetica dall'Italia in Grecia dissussi, o capatili Pelasgi in Grecia dissussi, o capatili Pelasgi in Grecia edissussi, o capatili Pelasgi in Grecia edissussi, o capatili per serio se parla, e spiega ordinariamente questi Pelasgi per Tirreni, e Toschi; e parla, e spiega ordinariamente questi Pelasgi per Tirreni, e Toschi;

per-

<sup>(1)</sup> Erodot. Lib. 2. De ea re Pelafsi Sacrum quemdam Sermonem retulerunt .... De illorum nominibus Oraculum in Dodona petiverunt. Namque boc Oraculum omnium, que in Oracia sunt, vetustissimum extimatur; atque adeo solum erat ea tempessate ....

<sup>(3)</sup> Omer. Iliad. Lib. XVI. verf. 233. — Ζεῦ ἄνα Δωλωναῖε Πελασγικὸ τελθθι ναί ν Δωλόνης μεδεων.... Juppiter Rex Dodonia. Pelafzica procul habitans, Dodona profilent :—.

<sup>(5)</sup> Strabon. ivi = De Pelasgis cum Tyrrhenicam gentem exponebamus satis a nobis dictum suit.

perchè quando parla dei Pelaígi in Grecia dice, che non vuole parlarne di nuovo, perche ne ha parlato a suo luogo, quando ha parlato dei Pelassi in Tirrenia. Ivi ne sa quella lunga descrizione, che ai veri Tirreni solamente conviene. Anzi quando parla dei Pelassi diramati in Grecia, anco con vari altri nomi di Cari, Lelegi, Cauconi &c. non ardisce di chiamarli veri Greci, ma barbari, e soresiieri.

Ma tutti i Vecchi Greci, benchè nei tempi posteriori, anco cogli autori Latini per un lungo foggiorno dei Pelafgi in Grecia gli chiamino impropriamente Greci; tutti i vecchi Greci diffi (eccettuato il solo Dionisio d'Alicarnasso, che per impegno da lui confessato imbroglia questa materia) tutti quanti quando parlano dell'Origine dei Pelafgi in Grecia, li chiamano o Pelafgi Tirreni, ovvero espressamente Tirreni, Sofocle (1) così li chiama relativamente ai tempi d'Inaco, che parimente è anteriore a Deucalione (2), e nei quali tempi nemmeno Dionisio ardisce di immaginare verun Pelasgo venuto, o ritornato di Grecia in Italia; perchè Inaco è anteriore di più d'un secolo a Deucalione. Eppur dice, che Inaco regnava fra i Tirreni Pelasgi. Eschilo conferma, e dice, che l'istesso Inago mandava i suoi Aruspici a consultare l'Oracolo Dodoneo (3), già come sopra dai Pelasgi Tirreni edificato, e dai Sacerdoti Pelasgi Tirreni custodito. Anzi, come qui giustamente si deduce, per riprova di ogni buona Cronologia, edificato nei tempi non molto remoti dal detto Diluvio di Noci, da quella subalterna Colonia Japetica, che dall' Italia andò in Grecia, o con Giavan, o con Cechim, o con Dodanim secondo Giuseppe Ebreo, ed altri vecchi espositori, che poi gli autori profani chiamano o Egialo, o Pelasgo, e lo specificano coetaneo di Nino, come si è detto

<sup>(1)</sup> Sofocle citato da Dionisso d'Alecara, Lib. 1, pag. 20. "Ivane γενάτος παϊ κερνώσ πατερά 'Ωιωσιώ μεγά πρεσβέωδυ 'Αργός τε γόλις 'Ηρας τε πάγοις, 'ς Τύρρενοις Πελάσγοις = Inache Pater shi Fontium, Patris Oceani, qui magnos bonores babes in Arterius Artis, Innonisque Collibus, & Tyrybenis Pelasus.

<sup>(2)</sup> Petav. Dolfrin. Temp. lib. IX. Cap. 19., & lib. XIII. pag. 285. edit. Venet. ann. 1757. — Argivorum Regnum Jub boc tempore incipit (Anno mundi 2127.) Primus inter Reggs. Janebus numeratur.

<sup>(3)</sup> Efchil. in Promet. Legat. verf. 660.

<sup>&#</sup>x27;Co' ε, Πυτω κ'απί Δυθώνην πυκνύ; Θεοπερπης ζαλλεν. Pater (Inacus) mist Python, & Dodona Aruspices.

detto. Perciò Dionisio istesso (1) e tutti gli altri chiamano i Dodonej Gente Sacra, e piena di Religione, comecchè per mezzo dei Figli di Japeto derivata dal religiossissimo Noè.

In ogni età più rimota si trovano i Pelasgi in Grecia, e da primo la tennero tutta intieramente (2). Anzi vi si trovano i Pelassi, e non i Greci (così propriamente, e posteriormente chiamati col nome di Ellenisti) dopo la separazione, che questi secero dai Pelasgi, i quali restarono sempre vagabondi, e nel di loro naturale costume di andare in Grecia, e quivi di passare altrove in Colonie, ovvero di ritornare in Italia antica di loro Patria. Gli Ellenisti poi deposto il loro genio di tornare in Italia, furono fissi in Grecia, e non solo Ellenitti, ma anco Danaidi, e Mirmidoni, e Argivi, e con altri nomi s'intesero ai veri Greci adattati. Perciò i primi Pelasgi del detto del Egialo si chiamarono anco Pelasgi Aegiali (3). Si chiamarono anco Cranai, e fotto Cecrope si chiamarono Cecropidi; e gli Ateniesi (che per altro non venivano in forma di Città, ma di Borghi, e di abi- venivano tazioni separate, e Campestri ) solamente sotto Erecteo (4) (che dal culto di Pallade dall'Italia imparato, fi chiamò figlio di Pallade) cominciarono a chiamarsi Ateniesi (5). Questo è il principio, e l'introduzione di Pallade in Atene. Questa è la vera Istoria, che, parlandosi dei Pelasgi, era assai bene, che chi la vuole distruggere avesse offervata, e commemorata. Altrimenti si fanno al solito racconti di Tom. III.

(3) Erodot. Lib. 8. — Pelafzis cam, que nunc Gracia nuncupatur tenentibus — e d. Lib. 8. pa; 463. — Athenienfer, fib. Pelafzis ca que nunc Gracia nuncupațion tenentibus, Pelafzi canal Cranai nuncupati.

Dionif, d'Alic. Lib. 1, pag. 14. = Πρός τῶς ἐν Δωθῶνη κατοικέντας στῶν συγγγενες οἱς ἀθείς ῆςῶν ἐττὶ Τοῦρὸν πολέμον, οῦ εἰεραίς = ad Dadones ( iverunt Pelaffi) εξαιατοί μας 1, quos, ut facros, nêmo andebas bello aggredi.

<sup>(3)</sup> Erodot. Lib. 7. par. 401. — Qui quando in Peloponeso Revionem, qua nune vo-caur Abbaia incoluerant. . . . vocabantur Pelafit Agiales — ed al Lib. 5. Par. 305. — impossive cognomine Agiales ab Agiale.

<sup>(4)</sup> Eridot. Lib. 8. paz. 463. = edit. Francof ann. 1595. = Athenienses, sub Pelassis ea que nunc Gracia nuncupatur tenentibus, Pelassi frant Cranai nuncupati; sub Rege vero Cecrope Cecropede cognominats. Erestea autem adepto Imperium Athenienses appellati. =

<sup>(4)</sup> Tucidid. Lib. 2. Laurent. Palla interpret. 

Siguidem fub Cecrope illisque priscis at Tesea Regibus, Attica oppidasim babitabatur 

Ed 2 mosifimo, che il detto Tector victor victor victor priscip. Attent in forma di Cuttà. 

—.

cofe, e di genti ignote, più a chi le narra, che a chi le ascolta. Udiamo Mirfilo Lesbio, citato dall'istesso Dionisio, che questi ittessi Pelafgi chiama espressamente Tirreni, e non già Pelafgi, o sia con un nome equivoco, che poi è convenuto anco ai Greci [1]. Si ascolti Tucidide (2), che per dichiarare chi erano questi Pelasgi dice, = sono di quei Tirreni, che in antico tennero Lesbo, ed Atene, = Si ascolti Omero (2), che sempre chiama barbari di linguaggio i Pelasgi, come specialmente chiama gli abitatori di Lemno, che erano veri Pelasgi, e in tanto erano ancor Esti in Grecia barbari di linguaggio, perchè parlavano Etrusco, e quella lingua, che positivamente si parlava in Cortona, come dice Erodoto (4).

Quando si tratta della di loro vera origine, Tirreni affatto li chiamano ordinariamente i Greci, e nemmeno ci mischiano l'altro nome di Pelasgi; che per altro era loro proprio, ed indicava la prima qualità di errare, ed andare vagabondi, e conquistando le altrui Provincie, Perche Tirreni, e Aborigeni [ che-erano.finonimi ] quando andavano fuori in Colonie, si chiamavano quasi erranti, e vagabondi, come Cicogne, per invadere gli altrui Paesi. Lo attesta Dionisio (5), e lo attetta anco Strabone (6), che Tirreni si chiamavano, finchè reflavano in Italia, e poi Pelasgi, o erranti si dicevano, quando come Cicogne, e a stuolo a stuolo andavano in Grecia, e in altre Regioni

(1) Mirfilo Lesbio citato da Dionifio, e portato di fopra.

(3) Omer. Odif. Lib. 8. pag. 294. = 'Οικετα ες Λήμνον μετά Σέντιας άγρικζωνης = Padit in Lemnum ad Sintias barbaros voce. (4) Erodot. Lib. 1. pag. 20. = Caterum qua lingua Pelasgi usi sint pro certo adfirmare non poffum. Sed conjectura fignorum licet dicere eaden, qua nunc Pelafgi utuntur, qui supra Tyrrhenos Urbem Crestonam incolunt = .

(5) Dionif. Lib. 1. pag. 22. = Myrfilus contra differtientes ab Hellanico, Tirrenos ait post relissam Patriam mutato nomine distos Pelassos, quadam alitum Pelar-gorum, idest Ciconiarum smilitudine, quod agminatim aberrarent per Gracas Regiones, atque barbaras =.

(6) Strabon. Lib. P. pag. 149. — Rerum queque Atticarum Scriptores de Pelafgis, . tradidere Athenis fuiffe Pelafgus. Qui cum inflar Avoum, quo fors vocaret, huc, atque illuc errabundi commigrarent, pro Pelafgis Pelargi, ideft Ciconia, vocaren eur ab Atheniensibus. Caterum Tuscia longitudinem = e siegue a parlare della Tofcana, provando, che Tofchi erano i Pelafxi =.

<sup>(2)</sup> Tucidid. Lib. 4. pag. 119. ex interpret. Laurent. Valla = Qua (terra) promifcuis gentibus habitantur barbaris , bilinguibus , & aliquantulum Chalciden ibus , jed pracipue Pelassicis Tyrrhenis, qui Lemnum aliquando, Athenasque incoluerunt =.

anco barbare; e di questi Pelasgi in Grecia il detto Strabone ne parla all'Articolo dei Toschi, come si è detto; e tali li coarta anco in Grecia, e in Atene . Così li chiamano, e Igino, e Varrone citati da Servio (1), que li dice veri, e primi Abitatori d'Italia, che vuol dire ai tempi di Saturno; il che non potrebbe essere, se sossero questi Pelafgi per la prima volta venuti con Deucalione, che è tanto posteriore. Perciò i detti primi Pelasgi Igino, e Varrone di sopra citati li dicono propriamente, ed univocamente Tirreni. Così in Grecia in detti secoli imperscrutabili, e sempre anteriori a Deucalione. Chi pone questi Pelasgi nei soli tempi di Deucalione, toglie vari secoli alla Greca istoria, e sa principiare gl' Italici in quel secolo appunto, in cui cominciavano a declinare anco in Grecia. Perchè è certo, che a tempo di Elleno figlio di Deucalione cominciarono i Pelafgi di Grecia a separarsi fra di loro. Quelli, che più non avevano animo di ritornare in Italia, e che in Grecia erano fissi, e potenti, si chiamarono Ellenisti, e non più Pelasgi (2) come si è detto; e quelli, che restarono nel loro costume Pelasgo di errare come Cicogne, e di seguitare a diffondersi altrove colle loro Colonie, e di andare, e tornare in Italia loro Patria, quelli feguitarono a chiamarsi Pelasgi, e seguitarono la loro lingua Etrusca, dalla quale poi ne venne la Greça (3). E benchè restassero per ancora, e per molto tempo padroni di Lemno, Lesbio, Imbro, ed altre Città, e Ifole Greche, mentre da prima avevano tenuta tutta la Grecia intiera-Tom. III. Z 2

(1) Serv. ad. Eneid. lib. 8. verf. = Fama est veteres sacrasse Pelassos = Hi Pelasso primi Italiam tenusse...... Hižinus dixit Pelassos este, qui Tyrrheni sunt; boc ettam Varro =:.

(a) Erodot. lib. 1. pag. 20. — Cum ab initio altera gens force Telafgica, altera El-lenifica, quorum una numquam fedes mutacut, altera multum el pervagata. Etenim fub Deucalione Rege oram Phistoinam incolut. ... Et fi gens Pelafgica tallis erat, Gentem Atticam, stopie Telafgicam, cum in Ellenes, idefi Gracos tranco.

mente (1), contuttociò non si può dubitare, che questa separazione seguita a tempo di Elleno siglio di Deucalione (2), e questo smembramento, che secero gli Ellenisti del di loro Ceto, chiamandosi poi veri Greci, e col nome di Ellenisti, questo su uno dei principali abbassamenti del nome Etrusco, e Pelasgo, tanto in Grecia, che in Italia; d'onde le loro susseguenti Colonie non erano più ricevute generalmente in tutta la Grecia, ma fra i Pelasgi di Lemno, d'Imbro, di Samotracia, di Lesbo cc. Sicchè è chiaro che in questo simma di prendere i primi Italici dai tempi di Deucalione si prendono dal di loro abbassamento, e non dal di loro principio.

Si seguiti ad osservare i medessmi Tirreni Pelassi in Grecia in detti tempi vicini a Deucalione, e sempre li sentiamo chiamati veri Tirreni. L'Isola di Lesbo, quando da primo la presero i Pelassi la trovarono deserta (3), e da ciò si arguisca l'estrema antichità prossima al Diluvio universale, e non a quello di Deucalione. Deserte ci specificano i vecchi Autori varie altre Provincie nella prima occupazione, e popolazione sattane dai Pelassi. La seconda occupazione di Lesbo si attribussice a Macare, che Dionisso (4) chiama siglio di Orasso, ma Plutarco (5), Ovidio (6), ed altri lo chiamano espressamente Figlio d'Esolo Re Toscano. Lemno in tempi remotissimi u presa dai detti Tirreni senza mescolanza di verun altro nome Pelasso, col quale tanti, e sorse tutti pet l'addietto hanno voluto equi-

yoca-

Πάλαι Πελάσγοι Δαναίδαι δευτερον.

Zolon ille refert Tusco regnare profundo, Zolon Ipphotaden cohibentem carcere ventos.

<sup>(1)</sup> Strabone fopra citato, ed altri.

<sup>(2)</sup> Strabon. Lib. V. pag. 149. — Quique antea Pelafgi nominarentur, Lege Graca, ut Danai debinc vocarentur fanxiffe Anticlides feriptum reliquit — Euripid. in Orif. verf. 934.

Olim (eramus) Pelassi, postea Danai (sumus).

(5) Diod Sic. Lib. V. Cap. de Lesbo Insula = Nunc ad Lesbam transeamus....Pelassi eam primum tenuerum, cum ante adserta esse.

<sup>(</sup>a) Dionif. d' Alicarnaf. Lib. 1. pag. 14.

<sup>(5)</sup> Plutare. Parallel. pag. 321. edit. Lugdun. an. 1541. = De Æolo, & Macare = Ælus Rex Tuscoum ex Ampbitea filias sex, & totidem mares habuit. Matareus omnium atate minmus.

<sup>(6)</sup> Ovid. Metam. Lib. XIV.

5.>

vocare dietro ai volontari equivoci di Dionisio di Alicarnasso. Esso, poichè ai suoi tempi questi Pelasgi si dicevano Greci, e Greci veramente erano divenuti dopo un lungo soggiorno, e dominio di vari sceoli in Grecia, volle rivoltare la storia chiarissima, e di Tirreni, che erano in origine, li volle chiamar Greci, e Greci i Pelasgi anco di Origine, che veri Tirreni sono, e si scoprono da pertutto a fronte di Dionisso, e di tutti i libri moderni, che col solo Dionisso (anco male inteso) non hanno approsondata la di sui lettura, e molto meno quella degli altri Classici.

Perciò Omero (1), come si è detto, questi popoli di Lemno, e di Sintia [che erano gl'istesti] li chiama barbari di linguaggio; perché Apollonio (2), ed altri li chiamano espresiamente Tirreni, e parlavano essettivamente Etrusco, come nelle Origini si è dimostrato (3). Non direbbero così, nè tanto chiaro questi Autori, se i Pelasgi sossero stato chiaro questi Autori, se i Pelasgi fossero stati Greci, e Greco parlanti. Erodoto (4) e gli altri dittinguono sempre i Pelasgi dai veri Greci, o sia dagli Ellenisti, e li chiamano sempre barbari, e Pelasgi, e specificano, che parlavano la prisca lingua dei Crotoniati, come si è detto, cioè dei Cortonessi in Tirrenia (5). Dionisio aggiunge (6), ebe non dee recar maravuglia, se i Crotoniati [o Cortonessi] di Tirrenia ularono l'issessi lingua dei Pluciani, e di altri Pelasgi dell'Ellesponso, perchè tutti erano d'una issessi altri razza, e tutti erano Pelasgi. Non si cavilli, che ciò possi interna

(1) Omero fopra citato.

Ο πρίν μεντοτε δη Σιτίαδα Λημνον εναίου Λημνο τ'εζελωβέντα; ψπ'Ανδράσι Τύρτη:οίτι.

Qua gens Sintiadis fuerat prius incola Lemni Hanc mutare locos Pubes Tirrena coegit.

E qui il suo scoliaste = Lemnii a Tyrrhenis e Lemno ejetti.
(3) Orig. Ital. Tom. 2. Cap. dello scritto, e lingua antica di Grecia:

(4) Erodoto Supra citato .

<sup>(2)</sup> Apollon. de Euphemi filiis Lib. 4. Argonaut.

<sup>(5)</sup> Erod. Lib. 1. d. pag. 20. — Qua lingua Pelafgi fint usi, pro certo adfirmare nonpossum, sed conjectura senorum licer dicere cadem, qua nunc Pelafgi neuntum, qui sura Trirbenos Urbem Crestoman incolunt :

tendersi per Pelafgi in senso di veri Greci, perchè la lingua Pelasga, benche matrice, e primitiva in Grecia, è stata sempre diversissima dalla Greca posteriore, che è nata dalla Pelasga (1), e perchè Mirfilo Lesbio ce li ha spiegati per veri Tirreni, e non Pelasgi, cioè in quel senso, che poi per lo detto loro soggiorno in Grecia, si sono presi per Greci, ma impropriamente. Lo spiega l'istesso Dionisio [2], dicendo, che i Pelasgi si chiamarono Tirreni in memoria della loro antica Patria, e di quel Paese d'onde in Grecia erano venuti ansiebiffemamente . Ne si cavillino parimente queste chiare parole di Dionisio, quasiche debbano intendersi dopo il ritorno, che secero in Grecia alcuni pochi di quei Pelasgi cacciati dai Tirreni, e dagli Umbri, tanti fecoli dopo il di loro ritorno di Grecia con Deucalione; perchè come mai ci può aver luogo una sì strana interpretazione, se tanto prima di Deucalione abbiamo sentiti i Pelasgi in Grecia, chiamati veri Tirreni, e così al tempo d'Inaco, a tempo della prima invasione di Dodona, e della fabbrica di quel Tempio, a tempo dell' invasione di Lesbo, specificata deserta, e primitivamente dai Tirreni occupata? Troppi nell'Istoria sono i fatti antichissimi, e sempre an: teriori a Deucalione! Dunque Dionisio dice, che anco molto prima di Deucalione fi chiamavano Tirreni i Pelasgi di Grecia, pershè dall'Italia, e dalla Tirrenia erano jvi venuti dai secoli primitivi, e imperferutabili.

Così ciò che si è detto di Lemno percuote i detti tempi primitivi, perchè il citato Omero ne parla, consondendo, e mischiando
con questi i tempi di Vulcano, che sono i veri primitivi, e narra
vari egregi lavori di bronzo da Vulcano fabbiciati in Lemno, ove
aveva la sua Officina, che pure con unifabricati in Lemno, ove
aveva la sua Officina, che pure con unifabricati sono specificati
i Pelassi di Lemno, ma anco coll'espresso nome di Toschi, per le
autorità di Varrone, e di Cicerone, che non si sono volute attendere

----

Erod. lib. 1. pag. 21. 

At Natio Elleniea, ideft Greca, eadem lingua semper,
est usa, ut mihi videtur ideo imbecillis, quod ex Pelaszica suit abscissa =

dere, o intendere per l'addietro. Varrone (1) i detti Pelassi, e i Sacri loro Riti in Lemno, li chiama sinonimamente, e Lemnj, e Vulteranj, e Tueschi, e Teschi. Gicerone (2) comprende in questi anco quelli di Samotracia, che pure erano Pelassi Tirreni. La chiara intelligenza di questi passi la deduciamo da Dionisio, da Plinio, e da altri, che chiaramente ci dicono i Tirreni, e Toschi chiamati dai Greci Tioschi, e Touschi dalla di loro perizia nelle cose Sacre (3). Vulcano perciò chiamossi Lemnoo, e Lemno si disse Vulcania (4).

Già si è detto, che da principio tutta la Grecia su Pelasga, Ma seguitandosi a parlare di altre Provincie in specie, spesso sentiamo qualificare i Pelasgi col di loro chiarissimo nome di Tirreni. Tali li chiama Plutarco (5), non solo in Lemno, ma anco in Imbro. Tali anco in Sciro li chiama Aristoseno citato da Porfirio (6). E questi sono quei Tirreni, che come sopra si è detto, si trovano in Euripide chiamati sigli dell' Egitto.

Replico, che nessuno fra i vecchi Greci (eccettuato Dionisio) ha detto mai, che i Greci abbiano invasa, o popolata l'Italia. Questo

<sup>(1)</sup> Varro de ling. Latin. Lib. 2. seu sexto (nam primi quatuor sunt deperditi) = pleraque ades Satra sunt.... co quod loca quadam agresta, quod alicusus Dei sunt,
dientur Pssea, nam apud Accum. Lemnia, quis tu es mortalis, qui in desetta, & Tesca te apportes loca. Loca enum, qua sint, designat cum diest
Lemnia. Prassolare, O cella Cabirorum delubra tenes.... dende Pulcania templa... Quart she loco, quo Tesca diest.... Tuesca diesa post Tesca sattapla... Quart she loco, quo Tesca diest.... Tuesca diesa post Tesca satta-

<sup>(2)</sup> Cicer. de Natur. Deor. Lib. 1. in fin. = Pratereo Samothraciam, eaque, que

Lenni nosturno aditu occulta struntur :: (3) Dunis, Lib. 1. pag. 20. : Ergévezune xodburi.... Eruscas appellant, & ob excellentem Sacrorum, ac Divini enlus, peritiam. Nunc quidem observit Tu
servicion vero exastiori voce, quemadimedum Graci Touscur vocant: = Tiin. lib.
3. Cap. V.— a Sacrifoc, quemadimedum Graci Touscur vocant: = Tiin. lib.
3. Cap. V.— a Sacrifoc, chius Gracorum rusci sunt comminati — Alexa
ab Alexand. Dier. Genial. Lib. 3. Cap. 28. = Tuscas at Tusca Research. Sea cultu Boromy, & rius Sacrifoc, chius enlutors Touscus Gracio Const.

<sup>(4)</sup> Valer. Flac. Argon. Lib. 1. verf. 440.

<sup>(5)</sup> Plutare. de Pirrut. Multer. = Tyrrhenorum Lemnum, & Imbrum tenentium, = e nelle Quefficio Greche = Tyrrhenos ajunt, cum Lemnum, & Imbrum incelebant = e così Policno Lib. 7. Stratagem. = Tyrrhenorum illi, qui Lemnum, & Imbrum temerunt =.

<sup>(6)</sup> Arifoxno citato da Porfirio vella vita di Pittagora, ove chiama Tirreno il Tadre di Pittagora per nome Mnefarco == Ex illis Tyrrhenis, qui in Lenno, Imbro, & Styro babitaverant =-.

farebbe un fatto, che fra tante glorie cantate, e ricantate da loro, non sarebbe stato da essi taciuto, e i nostri oppositori non ce lo fanno addurre. D' onde dunque lo cavano, o il Padre Bardetti, o quei canti, che con questo nome hanno lavorate queste tante contradittorie affersioni? Se le cavano dal folo Dionisso, convinto in ciò di falso da tutti i Greci, e da ogni riscontro Istorico, e Cronologico, questo inoggi è un appoggio troppo fallace, anzi falso; si riconosce in ciò Dionisio da chi ha aperto gli occhi, e ricerca con fondamento le prische notizie nei vecchi fonti. Se lo ricavano dai nostri recenti, questi non bastano, e non provano al nostro proposito, perche invafi, e prevenuti, che nel mondo non vi fia stato mai altro, che Atene, e Roma, averebbero detto Greco il tutto. Questo supposto fatto, ftrepitolo, che i Greci avessero invasa, e popolata l'Italia dovrebbe çadere necessariamente avanti ai tempi Trojani, come è questo dei detti Pelaigi in tempo di Deucalione, che tanto replicano i difensori dei contrari sistemi, e che perciò non vennero in aria di aggressori, o popolatori di Italia, ma quivi ritornarono, come amici, e aufiliari, e parenti degli Aborigeni, nella aspra guerra, che essi avevano contro i Siculi. Tanto in soltanza dice, o spiega evidentemente anco Dionisio di Alicarnasso addotto in contrario. Fuori di ciò tutti gli altri Greci attestano, che innanzi ai Tempi Trojani sono stati i Greci tanto impotenti, e miserabili, e rozzi, che non banno fatta mai espedizione veruna, ne Terreftre, ne Marittima, ma che anzi sono fati invafi dai Barbari, e posicivamente dai Pelasgi, dai quali sino il nome, e la lingua accatearono. Tanto ci dice Tucidide (1) con una lunga descrizione, contro la quale Dionisio di Alicarnasso (2) fece un libro intiero d' in-

(1) Dions, d'Alicarn, nel Libro contro Tucidide instolato Alonsosto Anazparesco, apl Tudolico Iloquezo e poli nicisme Ul facia apparen nibil opus fusife, ni multa illa, qua de Gracia dignitate detraberent, in medium proferret. Quad

<sup>(1)</sup> Tucidid. de Bell. Peloponenf. in Proem. — Nam constat eam, que nunc Gracia vocatur, baud quaquam oltus suisse habitatam... tum magis alientigenarum inssissir ob noxa etrant... Facti apade me sidem prica imbecilitatisti, she quoque son minimum; quod ante Trojanum bellum constat Graciam tellustim nibil communiter esselle, nec iplum quidem boc nomen tota misi videtur babusse; sed quadam loca ante telladem Deucationis siium, nec nsquequague bee suisse conome; sed it un sium.

d'invettive, e di censure, ma non ardi negarla, anzi consessandola espressamente, conclude, che Tucidide posema, e domena sacere, che i Greci innanzi ai Tempi Troiani, ed in quel tempo preciso, erano poveri, e non avevano il vieto neceffario; che allora cominciarono ad usare le Nivi, e ad avere qualche commercio, e a cingere le Città di mura. che prima non le avevano. Così talvolta vuol correggere Erodoto, anzi fe la prende con tutti quanti i Greci, e li chiama ignoranti, e così tratta Polibio, e Timeo, e Girolamo Cardiano [1], e Antigono, e Sileno, e fra i Latini così tratta Q. Fabio, e Lucio Cincio, perche turti quanti, e Greci, e Latini lo imentiscono evidentemente circa alle sue pretese Origini Greche, e gode, e si protesta di dir cose non mai dette da veruno [2]. Eppure si osfervino tutti quanti i nostri chiariffimi, ma moderni Scrittori Uezio, Groziq, Clerck, Meursto, e tanti altri infignifimi, che infatuati, e prevenuti, che altro non vi fia, che Grecia, non citano altro che Dionisso d' Alicarnasso in materia di origini antichissime, ed anco malamente lo citano, perchè non lo conciliano con altri Greci, come dovrebbero, ma nemmeno coll' istesso Dionisio d'Alicarnasso, che talvolta si spiega da se medesimo, e talvolta fra tante sue contradizioni, e false citazioni [ ma false patentemente, e istantaneamente | ben mostra la verità in congrario.

Oltre a Tucidide lo dice Erodoto, che in antico (3) chiama la fola Asene calta, e posense, ancorchè sia notissimo, che dal solo Tom. III. A a

feilicet belli Trojani tempore noudum uno nomine universa Gracia appellaretur; quod illi primum, qui cibi inopia laborarent navibus inter se ultro, citroque commene capeçini; qui si in Civitates nondum muris septas, qua vicasim babitabantur ==.

<sup>(1)</sup> Dionif. Lib. 1. pag. 5. — Ignoratur a Gracis, to quod nullum fortisi fant se dignum historicum. Nullum enim accuratum seriptum apud Gracos extat.... Et primus..... Hyeronimus Cardianus.... Deinde Timque Sieukus.... Actigonus, 57-lenus, Polibius, 6t. innumeri alii, quorum unusqualique parum, aliquiad, atque id quidem debute cura, ac ditigentia.... Neo, absimiles bissories, ediderunt quoquot Romani bomines Urbis sua antiquas ediderunt, quorum antiquissimi Q. Fabius, L. Circius ....

<sup>(2)</sup> Dionif. Lib. 1, pag. 7. = Ab antiquissimis Fabulis ordiar historiam, quam ante me nemo attigit = . .

<sup>(3)</sup> Erodot. Lib. 1. pqc. 59. — Porre bi non aliam ob caufam ab Jonibus defecerunt, quam quod imbecilles essent omneis alia civitates, tum Jones quam infirmissimi... Sequidem prater unas atthenas inulia Trbs insignis erat —.

Teseo ebbe forma di Città, e tutti gli altri luoghi di Grecia li chiama deboli, e impotenti in antico. L'ittesso Erodoto specifica, che solamente a tempo di Ciro, e di Arpago Medo fuo Generale, vollero i Greci (cioè i Focesi) affacciarsi all'Italia; [1] ma che respinti, surono, e battuti orrendamente dai Tirreni collegati allora coi Cartaginesi [2]. Platone fa in succinto l'istoria della prisca Grecia. Non lascia affatto la Favola; purchè in qualche modo ridondi in gloria di lei. Ma venendo al fostanziale tesse una vera istoria delle antichissime Guerre degli Argivi, contro i Cadmei, degli Ateniefi, e degli Eraclidi contro i detti Argivi, e poi contro Eumolpo, e le Amazzoni, e celebra i Poeti, che le hanno cantate fedelmente. Poi viene alle Guerre dei Medi coi Persiani, e quelle di Dario contro gli Ateniesi . e dice, che gli Ateniesi, e gli Eretriesi, allora già separati dai Pelafgi, e divenuti veri Greci [2] furono i primi loro bravi guerrieri, e dice chiaramente, che la battaglia di Maratona fu la prima vittoria Terrestre, che ebbero i soli Greci contro i barbari, e l'altra di Salamina fu la prima vittoria Navale. Eppure gli Eretriesi si connumeravano in qualche modo ancora fra i Calcideli, che vuol dire fra i Pelasgi [4]. Ma innanzi a ciò non erano i soli Greci, che operavavano, ma con loro erano uniti anco i barbari, che vuol dire i Pe-

quadam contigit victoria. Nam quadraginta illis Naves perierunt; reliqua contufis roftris facta inutiles.

fles navali pralio vicenat = ...

(4) Ariflotel. Politic. Lib. 4. pag. 83. edit. Venet. an. 1542., seu lib. 4. Cap. 3.

Eretbrienser, & Chalcidenses = e Omer. Miad. Lib. 2. vers. 537.

Καλκίδα τε, Ειρέτρίαν τὲ

Chalcidaque , Eretriamque . . . .

Erodot. Lib. 1. pag. 66. = Hi Phocenfes primi Gracorum longis Navibus usi,
 Adriamque simul, & Tyrrheniam, & Tüberiam, atque Tartessum occuparunt.
 Erodot. Lib. 1. pag. 67. = edit. Francos. ann. 1595. = Phocensibus Cadmea

<sup>(3)</sup> Platone in Minexeno in princ. = Eodem confilio ex Erethria Maratonem defcenderunt .... Nullus Gracorum prater Lacedamonios Erethriensibus, Atheniensibusque succurrit, & il sequenti post pugnam die venerunt .... Ex boc intueri licet quanta illorum virtus fuerit, qui in Maratone barbarorum impetus subftinuerunt. Primi quidem de barbaris triumpharunt .... Primam itaque palmam oratione illis tribuere decet. Secundam vero iis, qui circa Salaminam, Artemisiumque bo-

lasgi. Ecco le vere prime glorie, e le prime vittorie dei Greci. Innanzi a ciò erano Pelasgi, e non Greci propriamente. Così nelle Origini Italiche si vedono divisi i Pelasgi parte in ajuto dei Trojani, e
parte in ajuto dei Greci, nella gran guerra di Troja, perchè parenti, anzi progenitori tanto dei Greci, che dei Trojani erano i detti
Pelasgi. A questi autori, che io cito, così precisi, e puntuali Tucidide, Erodoto, Platone, ed altri, posso dire, e sò, che non mi si
possono opporre altri Greci, nè più rispettabili, nè più vecchi. Talchè per cento versi si prova, che i Tirreni sono i popolatori di Grecia, ma non mai lo sono i Greci dell'Italia.

Non si dica da chi si fonda nelle Etimologie, che il nome Tire reno, o Tirseno è Greco, e che vuol dire Delfino, qualiche l'Origine Greca nei Tirreni dimostri. Si potrebbe negare, che sia nome Greco, perche anco in Latino una specie di Delfino si chiama Tyrsio, e Thairfio (1). Ma ammettendofi, che sia anco Greco, perche dipoi dai Greci adoperato costantemente, si risponde, che è Grecizzato, ma non già Greco di origine. Abbiamo detto altrove, che per indagare le prische Origini, e i prischi nomi bisogna ricorrere ai Grecia non perchè Greche siano le origini, ma perchè essi sono i più vecchi Scrutori, che ci restano, e perchè essi grecizzando gli antichi nomi, fecondo il primo loro fignificato, che avevano, ci fanno comprendere ciò, che erano effettivamente, e in qual senso quelle voci si intendevano da prima. Così gli Umbri si sono detti da essi 'Ομέροι quasi nomini scampati dalla pioggia, cioè dal Diluvio. Gli Aborigeni, che nure erano chiamati 'Ouppeo, ed erano veri Umbri, li hanno chiamati 'Aßopiyero', cioè primi Abitatori dei Monti , Li hanno, detti i Latini anco Aberrigeni, quasi aberranti, e senza sede, e tali positivamente fi chiamavano i Pelafgi, cioè Πελάργοι, e Πελάσγοι, che vuol dire parlanei, erranti, come Cicogne (2); e la Cicogna si dice Meddeppos. Così i Tirreni li hanno detti Tujoquot, e Tujeffivot, che è una specie Tom. III.

(2) Feftum in voce Palatium = parlare, errare. palare

palant'

<sup>(1)</sup> Plin. Lib. 9. Cap. 9. — Delphinorum similitudinem babent, qui vocantur Tursiones — Anstot. de Histor. Animal. Lib. 6. Cap. 12. — similiter, & Delphina Proceand (Tursio and Delphina simile est animal.

di Delfino, come si è detto. E perciò Dionisio (1), ed altri li chiamano anco Sanarone priopes, che a similitudine del Delfino potente fragli altri pesci, indica anco il loro imperio nel Mare. Questi quattro nomi primittui Italici spiegano anco fra i Greci che cosa significassero, e spiegano quella Colonia Japetica, che popolò l'Italia, e che divisa in quei quattro nomi per le diverse incumbenze, e Principati, indica una sol gente scampara dal Diluvio, abitatrice dei monti, Aborigena, e Pelasga, e errante, come Cicogne, per seguitare in altre Regioni le Colonie popolattici, e indica insieme Tirreni, o Tirseni, cioè Delfini, e potenti in Mare, e padroni del Mare, come potentissimo, e il primo fra di loro su Japeto anco in Mare, o Nettunno, che è l'istesso Japeto.

Cento altri nomi Italici, o Etrusci troviamo Grecizzati dai Greci, Così 'λριμο' Arimi, e l' Itola Inarime si è detta dai Greci Pitecusa, e dè presentemente l'Isola d'Ischia, o di Procida. Perchè tanto 'λριμο' stona, e vuol dire Scimmia in Etrusco al dire di Strabone (2), quanto in Greco πιθεξ-ξιασές, ovvero Πιθηκεσ-ε, vuol dire ugualmente scimmia, ed è un soprannome di quei Popoli, che per avere alcuni di loro il naso schiacciato, o simo, si dicevano Arimi in Etrusco, e scimmie in Greco col nome di Πιθηξ, e di Pitecusa il detto luogo [3]. Cento altri esempi replico, che vi sono dei vecchi nomi Grecizzati dai Greci. Ma ciò non vuol dire, che siano Greci effettivamente, come molti, e tanti con chiaro equivoco suppongono, perdendosi nell'investi, e tanti con chiaro equivoco suppongono, perdendosi nell'investi.

stiga-

(3) Ovid. Metam. Lib. XVI.

Sirenum Scopulos, orbataque Preside Pinus harinen, Prochiemque legst, serilique locatas Celle Pythecusas babitantum nomine distas; Quippe Deum geniter fraudem, & periusia quondam Cercopum cxolus gentique admissa dolse, in deforme viros animal mutatu, ut idem Dissimiles bomini possen, functique videm Dissimiles bomini possen, functique videm possenta en contraxis, naresque a fronte resistante Contagulas dixensis peraravus, anibisu roa.

Dionif. Lib. 1. pag. 10. ἐτεὶ δὲ Τὔρρηνοὶ Θαλασσοκράτορε; εγενοντο = Deinde Tyrrheni Imperatores Maris effecti.

<sup>(2)</sup> Strabon. Lib. 13, pag. 430. — Quidam hanc Fabulam in Cilicia fingunt; quidam Pithecusis, ii prasertim, qui simias dicunt Atimos ab Etruscis vocari —

fligazione dei nomi, e credendo avere toccato il porto, quando trovano qualche traccia, o qualche fimilitudine nel Greco. Quafi ogni nome si trova in Greco, o Grecizzato, Così Romolo, Annibale, Fabio, Scipione, e mille altri. Dunque son Greci? Quetto è falsissimo. In tale errore secondo il parer di gravissimi Autori, e spesso incorre, e positivamente in questo proposito è incorso il gran Bochart, che nella sua vasta erudizione si è troppo perduto nella investigazione dei nomi, e sapendo ottimamente il Greco, e specialmente l'Ebraico, e perciò lufingandosi di sapere anco il Fenicio, ha indotte mille Etimologie fallacissime, anzi riconosciute false in appresso coll'Istoria patente. Così Egli ha preteso di sar divenir Fenicio quasi il mondo intiero. Così altri giocando su i nomi ha detto, che i Tirreni siansi detti quasi Tirieni, o di Tiro. Quanto siano false questa, ed altre etimologie, si leggano nelle Origini Italiche (1). Poichè rispetto all'origine non ha l'Italia niente che fare con i Fenici. Così parimente, e forse in questa parte equivocando il Bochart ha detto (2), che il nome di Tirreni, o Tirfeni essendo Greco, debbano perciò rintracciarsi in Grecia. Tanto è lungi, che i vecchi Greci nel Grecizzare così gli antichi nomi abbiano pretefo di farli Greci, o d'indagare in essi una Greca origine, che anzi ci hanno mantenuta la notizia, e l'idea di ciò che in effetto fignificavano in Etrusco i detti prischi nomi. Tale veramente dee essere il sentimento anco del medelimo Bochart. Perchè ogniqualvolta ha detto chiaramente, che la parola Cethim vuol dire l'Italia, e che Japeto è il primo Italico popolatore, e che Giavan popolatore della Grecia fu prima col detto Japeto in Italia, non poteva poi dire, che gl'Italici provengono dai Greci con questo gioco etimologico, che Tirseni, [o Tirreni] vengono da Thurfio, che è una specie di Delfino, e che è parola Greca, il che forse non è nemmen vero, come si è detto.

CAPI-

<sup>(1)</sup> Orig. Ital. Tom. 1. pag. 502., & seq., & pag. 218., & Tom. 2. pag. 232. & speffo altrove.

<sup>(1)</sup> Bothert in Chanaan Lib. 1. Cap. 33. pag. 649. deduce il nome Tirreno dai Tirleni Delfini, e laftiando in quefla parte le fue illuforie Etimologie dal Fenicio, qui le rivolge al Greco con, qualche illufone, e dice = haque vel Catis pater Tyrrhenorum appellationem non e Phenicia, fed e Gracia effe accerfendam.

## CAPITOLO IX.

Nuove conferme, che i Greci non possono mai aver popolata l'Italia. Le gran Città surono prima in Italia, che in Grecia.

ER ricredere fempre più quei, che chiamano gli Etrufci i falfi primitivi (1), e che innanzi a Deucalione per secoli, e secoli, chi sa mai quanti, fu l'Italia un Deserto, è un solo albergo di Fiere (2), e insieme tutti i pretesi Grecisti, che ci fanno derivare dai Greci, vorrei con essi dare una passeggiata Istorica tanto in Italia ; che in Grecia in questi tempi precisi di Dencalione, Siami lecito di offervare cogli Autori, che appunto in questa età non vi era in Grecia nemmeno una Città cinta di mura, e che all'incontro erano in Italia infinite, e potenti, e ben fortificate Città . Strabone avverte l'errore di vari Autori, anco più vecchi, di amplificare le cose, e di chiamare col nome di Città anco le piccole terre, e Castelli (3). Tutti gli abitatori di Grecia in quei tempi e anco i nostri Tirreni Pelasgi, abitavano Campestramente con Case, e Tuguri spezzati. Si chiamavano anco Mirmidoni, che in Greco vuol dire Formiche, perchè non solo campestramente abitavano, ma si facevano delle Case sotterrance. Le vere Città, tanto in Italia, che poi in Grecia si distinguevano dalle sacre mura, che circondavano, e difendevano le dette interne abitazioni. La Città Urbs si diceva ab Orbe, cioè ab Urvo. (4), che in Etrusco vale la curvatura dell' Aratro, perchè gli Etru-

(a) Bardetti alle pag. Sopra citate, e alle pag. 304.
(3) Strabon. Lib. 3. pag. 110. — Imperatores, & rerum gestarum Scriptores, ut ornatione factare negocia, ad hoc mentioned genus servante. Cum citam qui Urbes Hilpanorum supra mulle fussife praducent, buc dedusti mihi videntur ut ingentes vici oppida nominentur.

<sup>(1)</sup> Bardetti pag. 21. pag. 33., e pag. 41., e spesso altrore così inveisce contro gli Etrusci, e contro l'Italia.

<sup>(4)</sup> Robert. Stephan. Perbo Urbs. — Oppidum muro cinstum, dista ab Urvo Aratri curvatura , qued antiqui junsti bobus Tauro, & Vacca Etrusco ritu in conde.dis Urbibus....

Etrusci con sacro rito, e coll'Aratro guidato dal Bove, e dalla Vacca circondavano, e disegnavano il giro delle Mura, e del Pomerio delle Città, che edificavano, Quindi Varrone (1) quando si fabbricavano le Città (che vuol dire cinte di mura) le chiama, e le specifica fatte con rito Etrusco, Quindi parimente Virgilio (2) distinguendo le vere Città formate colle sacre Mura le chiama Urbes, e le altre, che non avevano mura le chiama, Arma, e non Oppida, e non Urbes. Il Maffei prova con Servio (3), che non poteva dirsi vera Città quella, che non aveva almeno tre porte, Così in Grecia fentiamo generalmente in questi tempi, che non avevano Città. Tucidide (4), e gli altri prischi Greci spiegano, che pagatim, & viculatim vetufto more Gracia habitabantur. Così ci avverte anco Aristotile (5), e che queita era la prisca moda di aver Case alla spezzata (cioè Abitazioni ) fenza mura. Atene, che ho detto è fralle più vecchie, e ftrepitose Città, ha come tale il suo principio da Tesco, che è quasi trecento anni dopo di Deucalione, e quaranta anni prima della Guerra Trojana (6); e prima si specifica chiaramente dagli Autori, che era abitata a borgate, e senza publica, o esterna difesa,

So

Quique aleum Praneste viri, quique Arva Gabina.

Dove Servio - Gabii diu in arvis morati tandem Gabios condiderunt. Unde pertite Arva dixit, & non mania.

(3) Mass. Oss. Lett. Tom. 4. pag. 58. cost dice == secondo essa (Teologia Etrusca) non simavano giuste Città quelle, in cui non erano tre porte coa solennità dedicate.

<sup>(1)</sup> Parron. de ling. Latin. Lib. 1. seu 4- existente = Oppida condebant in Latio

<sup>(2)</sup> Virgil. Eneid. Lib. 7 verf.

<sup>(4)</sup> Tucuid. in Process. — Nam coffet cam, qua nunc Gratic Vocatur, haud quaquam alim fulfic habitatam ab its prefertim, qui muru cerrent — e poco fetto pag. 3. — Nam fi urbs Lacedamoniorum defectur reliciis Sacris... & tanna fi ea Urbs non frequens populo effet, neque Templis, fumptuofique operibus pradita, pagatimque veuflo more Gracia babitateur.

<sup>(6)</sup> Euseb. in Cronica pone Teseo soli 30. anni prima dell' eccidio di Troja, e Clement. Alessandrin. Anni 46.

So che in Omero abbiamo, e Gorsinia, ed Ilio, e Tebe, e Tirinsa (1), ed altre Greche Città, che Eifo descrive cinte di forti Mura. Ma se Tucidide, Aristotile, ed altri specificano, che innanzi ai tempi Trojani (che non può intendersi molto innanzi) non vi erano in Grecia Città forti di mura; dunque queste Città, che narra Omero così fortificate debbono intendersi circa ai tempi del detto Teseo. che ridusse Atene a Città, e l'istessa Ilio più vecchia non può come tale considerars, che da Dardano, il quale appena di quaranta anni precede il detto Teseo (2). Questo pare anco il sentimento di Strabone nella spiegazione, che sa di questi passi d'Omero (3). Poichè col medesimo specifica, e distingue quelle poche Gittà Greche, che al tempo d'Omero erano cinte di mura, dalle altre molte della Messenia, e del Peloponneso, e di altre regioni Greche, che non le avevano. L'istessa Atene quanto, e per quanto tempo è restata in aria di povertà, e di bassezza! Non escludo le di lei magnificenze se rammento alcuna delle di lei miserie. Le sue Case ordinariamente erano di fango, o Creta non cotta, e i loro Tetti grano di questa vile materia (4). Di Loto era il Tetto dell'Areopago (5), e tale rello fino ai tempi di Augusto. Anzi le case murate non ebbero altro princi-

Γορτύνα τε τειχιό εσσαν:

Et Gortiniam bene einetam mænibus : Omer. d. Lib. 2:, e altrove, e Lib. 4. verf. 378. Тери трос телхем Өйвис Sacra ad Mania Thebarum.

Omer. d. Lib. 2. verf. 559.

Τίρυντα τε τειχίδ εσσαγ

Et Tirintam bene municam muris: (2) Petav. Doftrin. Temp. Lib. XIII. Tom. 2. pag. 290.

(3) Strabon. L. 8. in princ. = Ælis vero, qua hac tempeflate Oppidum (ideft Civitas) eft, Homeri atate nondum muris cincla erat, verum ager ipse per pagos habitabatur .... su & reliquis Peloponnesi locis, prater paucos evenit. Quos Poeta colligit, non illas quidem Urbes, fed oras nominans.

(4) Plutare. in vita Demosten. = vuei; de d'Ardpes Annaios . . . . Vos vero ob viri Athenienses' ne miremini quod furta fiant; quando fures quidem aneos muros, nos vero luteos habemus.

(5) Vitruv. apud Memfium Tom. 2. pag. 372. edit. ultim. Florent. = Tellum Arcopagi e luto erat, & fic mansit usque ad Augusti avum.

<sup>(1)</sup> Omer. Lib. 2. verf. 646.

pio in Atene, che nei basti tempi di Eurialo, e d'Iperbio (1). Plutarco confermando questa povertà degli Ateniesi la rivolge in lode, e la chiama parsimonia commendabile, e in confronto delle Greche umili Case deride i magnifici palazzi di Creso (2). Ma noi per ora fenza tanta Filosofia contempliamo folamente la verità di questa miferia. Siamo anco aftretti di contemplare all'incontro in Italia il vecchio, ed eccessivo suo lusso, e le mense Sibaritiche, e Tirrene, e Siciliane deplorate da Ateneo, e da Platone, come causa della di lei rovina; e che i Greci con nome generico chiamarono le Mense barbariche. Dionifio di Alicarnasso, ed altri celebrano spesso l'opulenza Tirrena, le loro Arti perfettissime, e il lusso eccedente in Oro, e Argento fino nelle armi, e nelle vestimenta delle loro Truppe, e dei loro foldati (3). La ragione di vedere tanta magnificenza in Italia, e tanta poca in Grecia, ancorchè ripiena di Pelasgi Tirreni l'ho detta altrove, cioè, perchè in Italia restava il fiore, il nervo, e il buono della Nazione, e in Grecia, e altrove andava peregrinando colle dette Colonie lo scarto, e il superfluo d'Italia. Quelti erano i primi Abitatori di Grecia, che spesso ancora rammenta Platone in Critias in princ chiamandoli abitatori campeftri, e dediti all' agricoleura. Hac regio excolebatur ab Agricultoribus. E con lui parimente combina Cicerone sopra citato, ove anco in Italia chiama i Pelasgi uomini rozzi; e destinati alla cultura dei Campi. Questi si chiamarono Pelasgi, e come si è detto si chiamarono anco Jaoni, e poi Joni, o Jonici; e di questi pure sempre si dice, che abitavano per la Campagna, e non Tom. III. Bb

 Plin. Lib. 7. pag. 56. — Domes conflituerunt primi Eurialus, & Hyperbius fratres Athenis; aniea specus erant pro domibus.

Attornis antea specius erant pro womons.

(2) Plutare. in Conviv. Sept. Sap. — Mish porro videris. Acsope isha ex luto, & terra industia adiscia, paucisque peculis substentata domum arbitrati esse, non secus as si Cechleam interumentum, tessamve, qua ciauditar. Merivo itaque Solon tibi rissum movilses, cum crassi domum sumpruose, & electare ornatam conspicasses, non istator Crassim beate, ac se seliciter habitare pronunciavit.

care regum veate; au jeunter unouau vi 3) Prdi lopra di cio Origin. Halit. Tom. 2. P.3. 194. Queflo gran luffo (che Platone deplora, e chiama la caufa della caduta del Regno Italico non folo era in siculta, e fra i Sibariti halici, fra i quali fi rammentavano per antonomafia le menfe haliche, e Sibaritiche, e Sicule, ma era pofitivamente per tutta Italia, e fra i Tureni, fra i quali le rammenta, e le deplora parimente Attenco, ed erano anco fra gli Aborigeni, fra i quali pure rammenta Argilio nel fettimo libro; Perpetus Johti Patres confidere menfis:

ayevano Terre murate [1]. Quette sono quelle precise autorità, che pure in tante altre cose ellenzialissime, si chiamano da chi non vuol leggere cose incoerenti, e di poco rilieno.

Se questi fatti, e queste autorità si fossero per l'addietro unite, e conciliate così colla Cronologia, sarebbe evidente, e già da altri dimostrato questo confronto. Ma perchè nei tempi bassi si sono lette e si leggono nei Sacri, e nei profani autori le magnificenze verissime della Grecia, perciò si sono scelte quelle sole autorità vantappiose ai Greci, per impicciare l'Istoria; e per non fare nemmeno questo confronto, si sono saltati di pianta tutti quanti eli altri precisi passi ; onde con strana induzione, e con errore, manifesto, si sono pieni i nostri libri recenti di fondazioni Greche in Italia, e le nostre autorità precise, e solenni, si vogliono, con cavilli anco grammaticali, rendere equivoche, e dubbiose. Il minore errore, o il più scusabile è stato quello di aver presi per veri Greci i Pelasgi, e per vere fondazioni Greche quelle, che furono fatte dai Calcideli, o dagli Arcadi, o dagli Argivi, che non erano altro, che veri Pelasgi, e però veri Tirreni, che andavano, e tornavano in Italia loro Patria originaria. Se non le avevano in Grecia queste stupende mura, e queste magnifiche Città, che in alcuni maestosi avanzi ammiriamo pur anco in Italia, come mai fi possono credere i Greci (come veri Greci) fondatori delle nostre, più vecchie, e più insigni Città? Ma al solito si sono presi dai nostri recenti autori quei passi, che con frase generica le chiamano Fondazioni Greche, Greca Dottrina, Greche Arti. Ma poi si sono saltate affatto le spiegazioni (e per lo più di quelli stessi autori, che le differo Fondazioni Greche, Arte, e dottrina Greca) ma insieme, e chiaramente le dicono fondazioni Tirrene, arti, e scienze Tirrene. In origine tutto è Tirreno, o Etrusco, come si è detto, e i Pelasgi, e gli Argivi, sono forse fondatori, ma in quei tempi più bassi, o più propriamente ristoratori di qualche Città in Italia, Nelle Origini Italiche, e nell'ultimo Capitolo sull'Origine della Città di Pisa, di Agilla, o Cere, di Metaponto, di Fescennio, di Alsio, e d'altre Città chiamate fondate dai Greci, si è veduto, che sono solenne-

<sup>(1)</sup> Strabon, Lib. 8. pag. 259. = Jones igitur domicilia per Pagos babebaus.

lennemente spiegate, ed afferite fondate dai Tirreni, e dai Toschi.

Se danque a tempo di Deucalione non vi era in Grecia nemmeno una Città cinta di mura, si osservino le Italiche a tempo dell'istesso Deucalione, che è di trecento anni prima della detta Guerra Trojana. Già Virgilio (1) ci ha detto, che le Città Italiche furono fab. bricate, e cinte di mura dai Ciclopi, e dai Giganti. Platone aggiunge i passi del detto Ometo (2), ove pone l'edificazione d'Ilio, e dice, che innanzi ad Ilio vi erano altre fimili, e gran Città (il che non in Grecia si può intendere, ove con Tucidide, e con altri abbiam fentito, che non vi erano) ma in Italia, e dice, che quando si rammentano le opere dei Ciclopi, e dei Giganti, s'intendono del mondo bambino, e che così sempre intende Omero, quando nomina i detti Giganti, o Ciclopi. Tanto è vero, che i vecchi, e profani autori sapevano, e ci hanno lasciate scritte le Origini dell' Europa popolata da Japeto; ma tanto è vero egualmente, che questi chiari profani autori non si sono voluti leggere, o intendese per introdurre in noi altre supposte, e false Origini.

Se Omero, e Virgilio, ed altri dicono adunque, che i primi a fabbricare le Città, e cingerle di mura furono i Ciclopi, o Giganti, Varrone poi, ed altri Latini (e non fi contradicono) ci attefiano, che i primi edificatori delle Città, e delle mura furono i Tirreni (3). Anzi non folo i Latini, ma lo dicono ancora gl'iftefi Greci, e replico, che non fi contradicono, ma perche fapevano i prifchi nomi, ora chiamano Tirreni, ed ora Ciclopi, o Giganti i primi inventori delle mura. Intanto talvolta li chiamano anco Ciclopi, o con altri nomi di Lapiti, e fimili, in quanto che Platone di fopra addotto ti dice, che con ciò s'intende della prima Infanzia del mondo, alla quale debbono riferirfi questi racconti, e queste denominazioni di

Tom. III.

B b 2

Ci.

(2) Varron. ling. Latina Lib. 1. feu 4. di fopra citato.

<sup>(1)</sup> Virgil. Lib. 6. . . . Ciclopum educta Caminis

Mania conspicto.

(2) Platon. de Legib. Dialor, seu Lib. 6. in princip. — Nondum Sacra Ilii mania in Campis shabant — e sopra — in Campos enim ex Cacuminibus Montium recentsformido descendere probibebat . . . Diximus porro generationes multas ita vivum tes tam illi qui ante Dilivojum sacrant.

Giganti, Ciclopi, e fimili. Perciò Giganti si disfero, e Belo, e i suoi edificatori della Torre Babelica, e Giganti parimente si dissero in Italia, e Japeto, e gli altri suoi Complici, e ribelli, che combatterono nella vera (ancorchè rivestita di favole) battaglia di Flegra. Tutti questi si chiamarono Giganti, e ben li spiega il Bochart in Geograph. Sac. Lib. 1. Cap. I. S. Japhet. pag. 10. parlando di Jafet, che anco col nome di Nettunno lo chiama Gigante 9 conàxor, e ribelle, combattense con Dio, e alla pag. 37. Cap. 8. seguitando il confronto dei Giganti Italici con quelli contemporanei di Babilonia, dice che in oggi non resta più vestigio alcuno di Babilonia, e che è incerto ancora ove essa si fosse in antico, e che inoggi non è vero che fia Bagdad come tutti credono. Con questa intelligenza che i Tirreni si sono chiamati in antico anco Ciclopi, e Giganti, Licofrone (1) ed Isacio, o Zetze sopra di lui ci confermano, che i primi ad inventare le mura, ed a cingere con ese le Città furono i Tirreni. Dionisio aggiunge, che perciò (2), e dalle torri dette Tupres si dissero Tirseni, e poi Tirreni, come primi ad inventare le torri, e le mura; e Grecizzando ancor Esfo questo nome ha voluto dargli questa altra derivazione, oltre a quella del Pesce Tirreno detta di sopra, che è il Delfino, e che però stabilmente fu chiamato il Pesce Tirreno (3). In fomma se i Greci differo, che le mura delle Cistà sono invenzione Etru-

<sup>(1)</sup> Haacius in Licophron. — Τύρσηνοι πρώτον έφουξον τήν τειχοποίαν — Τρηθειί (nempe Tyrrbeni) primam invenerant artem confirmed muros. — Cosl Zetze nel fao Comento a Licofono werf, γ1γ. nella Caffinadra — Τυρειε τὸ τέξορε ότι Τύρσηνοι Πρώτον εθωμον τήν τέιχρποιάν: Τρηθεί murus, Τητεδειί primi invenerant artem confirmed immor.

<sup>(2)</sup> Dionif. d'Alicarnaf. Lib. 1. pag. 21. — Turres enim, & Tyrreni, ut Graci Tyrles claufa muris, & firma adificia nominant = e fiegue = Tyrrheni.... a munitionibus Urbium, quas accolarum primi extruxerunt.

<sup>(3)</sup> Senec. in Agamemnon. vers. 447.

Tyrrhenus omni Piscis exultat freto . Valer. Flac, Argen. Lib. 1.

Stat. Lib. 1. Achilleid. verf. 35.

Armigeri Tritones eunt, scopulosaque Cethe, Tyrrbenique greges....

Etrusca, bisogna, che in Etruria prima, che in Grecia sia stata praticata. Virgilio oltre all'averci dette edificate dai Giganti le Città
Italiche, e Siciliane, dice ancora di alcune di esse, che la loro antichità è imperscrutabile. Ne nomina (1) anco varie del regno di
Napoli; e sta i nomi inoggi ignoti rammenta Ebalo, e Tesone, come
fondatori di Città in quelle parti (2). Di questo appunto parla Licoscone (3) e per quanto possa penetrassi la di lui oscurità, pate, che
dal detto Ebalo discenda qualche Eroe Spartano, e sorse l'istesso Agamennone, perchè così, e di lui patla in questo luogo. Di questo
Ebalo parla ancora Luciano (4).

Perciò appunto le mura Etrusche sono di una estrema antichità, Omero all'arrivo di Ulisse in Sicilia lo sa passare nella Regia, e nella Città del Re Alcinoo, e la descrive con sorti, e con stupende mu-

ra,

(1) Virgil. Lib. 7. verf.

Nec Pranestina fundator defuit Urbi.

E qui Servio De Italia ettam Urbibus ignus plenissime scripste, & Cato. Apud omnes tamen si dilizenter advertas, de authoribus conditarum Urbium disseus invenitur. Unde nec Historicos, nec Commentatores Varia dicentes condemnare debemus; nam antiquitas ipsa creavit errorem.

(2) Firgil. d. lib. 7. verf.

Nec tu carminibus nostris indictus abibis Oebale, quem genuisse Telon Sebethide Nimpha

E qui Servio — Ocbalus filius est Telonis, & Sebetbidis . Has autem juxta Neapalim . Sed Telon dui reznavit apud Capreas Infulam coutra Neapolim sitam . Filiut voro cius patriis non contentus imperiis, transist ad Campaniam, & multis populis subingeatis suum dilatavit imperium.

(3) Licofron. in Caffand. verf. 1124.

'Εμός δ' ἀκοίτης δμοίδος νύμφης ἀναξ Ζευς Σπαρτίαταις ἀιμύλοις κληθήσεται Τιμα; μεγίστας 'Οιβαλυ τίκνοις λακῶν.

Giuseppe Scalizero colla sua strana, e più del Testo incomprensibile versione, con traduce:

Sed vir meus Rex fervientis conjugis Lepidis coletur Spartiatis Juppiter Honorum adeptus Qebali natis vices.

Ma andando al più naturale pare, che chiami Gieve, o Nume il Re Agamenmone, e che lo ponza fra i fili (cioè discendenti) d'Ebalo, e perciò lo chiama quali un Nume fra gli Spartani

(4) Luciau. Tom. 2. pag. 14 = in Dialog. Mercurii, & Apollinis in princ.

ra, quali appunto fi vedono nelle vestigia delle Città Tirrene (1); che per chi vuol dire il vero, e contemplarle, e misurarle sinceramente, forpassano in magnificenza, e sodezza qualunque edifizio Romano, e Greco. Che queste cose non abbiano veruna esagerazione. ma che fiano un puro fatto attestatoci dai vecchi autori, e in qualthe parte efistente anco in oggi in qualche avanzo, o vestigio delle Città Italiche, se ne leggano le prove nelle Origini Italiche Tom. I. p. 260. e Tom. II. p. 252, Perciò ancora all'arrivo, cioè al ritorno dei Pelasgi sotto Deucalione, trovarono esti l'Italia piena di fortissime Città cinte di mura . L'istesso Dionisso dice, che giunti in Umbria (che era una parte della Toscana) presero Cortona Città fortissima, della quale si servirono per Piazza d'arme. Ma prima di ciò, e prima del ritorno di questi Pelasgi in Italia narra quali fossero le Città degli Aborigeni loro affini, con i quali fi ricongiunsero. Fra queste Città (2) nomina Trebola, e non lungi da questa pone Vesbola, e poi Suna, e poi Mesola, di cui ai suoi giorni apparivano le rovine, e le pestigia delle muraglie; indi Orvinio illustre, e gran Città fra quelle ivi contigue, come appariva dalle fondamenta dei muri, e da alcuni sepolcri di vecchia Arustura, e da altri resinti di sepolcreti disseminati nelle alture dei monti. Nella Rocca era il Tempio di Minerva (e mostriamo altrove, che in questi tempi del ritorno del detto Deucalione in Italia non era Minerva, o Pallade conosciuta, o venerata per anco in Atene): siegue a dire [3] che nella via Salaria era Cursula rovi-

Mirabatur autem Ulisses Portus, & Naves aquales

(3) Dionisso segue in detro luego = Fia Salaria prater Montern Covium, & Carssala... monstratur, & insula quadam nsa nomine cintla staguis. Hanc... labitassi ser runtur absque alio munimento freti palisfiribus aquis, non minus, quam membus.

Hinc proximum eft Maruvium .

Omer. Odiff. Lib. 7. verf. 43.
 Θαύμαζεν δ' "Эδυσεϋ; λιμένας, κζ 1ηΣς εξσας ἀυτών 5' ήρδων ἀγορὰς κζ θείχεα μακρὰ

rovinata recentemente. Non lungi vi era un Isola per nome Issa, che come cinta di Paludi, e di acqua non aveva bisogno di muraglie, e servivanle per muro le lacune, e gli stagni. Così la distingue dalle tante altre Città murate, e pone per cofa singolare il non aver mura per la detta ragione delle Paludi, che la circondavano, Siegue a narrare [1], che da Rieti per la via Latina s'incontrava Vatia, e proffima a questa vi era Tiora, che si diceva ancora Maziena. Specifica pure [2] la Metropoli degli Aborigeni chiamata Liffa, che in tempi più antichi presero nelle loro guerre i Sabini agli Aborigeni improvisamente, e di notte partiti dall' altra loro Città detta Amiterna. Specifica, che queste erano le Città dei soli Aborigeni, e che ne discacciarono gli Umbri, dai quali gl'istessi Aborigeni furono formati. Anzi conferma detta pag. 11. che gli Aborigeni erano gli istessi Umbri dilatatisi altrove = reor etiam Umbris partem aliquam ademiffe, dictos pero Graeis Aborigenas a montanis sedibus =. Questi Aborigeni, che qui chiama anco Umbri, altrove, come abbiam veduto, gli ha chiamati anco Pelasgi, o affini, e dell'istesso sangue dei Pelasgi; e gli Umbri da per tutto gli abbiam fentiti gl'istessi, che i Tirreni, o Toschi, Si veda adunque una volta per quanti versi si provano questi quattro popoli primitivi gl'istessi fra di loro, e quella prima Colonia Japetica, che riempie l'Italia tura. Quindi si arguiscano ancora le molte e antichissime guerre a noi ignote. Poi a fettanta fladj da Rieti, era Cutilia Città affai illuftre . Queft: eran le primitive fedi degli Aborigeni , che ne avevano cacciati gli Umbri, anco più vecchi abitatori. Così nel terreno acquistato sopra i nemici (Siculi, Umbri, perchè erano gl'istessi secondo Plinio, e qui pure Dionisio li confonde, e li mischia insieme), gli Abori.

(1) Dionif. ivi = Rursus a Reate versus Latinam viam occurrit Vatia .... ad quam quadraginta Stadia Thiora, qua dicitur Matiena.

Abortoeni fearfi di Territorio uffalivano i confinanti, ed oltre alle dette vecchie Città prese agli Umbri, ed ai Siculi, ne fabbricarono essi delle nuove, fralle quali Antenna, Tellene, Ficuli, o Ficulenfi, e T voli. Poi vennero i detti Pelafgi, obiligati a lasciare la Tessoglia loro Patria. Furono ricevuti dagli Aborigeni per la speranza del loro soccorso contro i Siculi, e per l'affinicà fra di loro. Quetto è un bel pezzo d'Istoria antica d'Italia, in questa parte, e in tanti altri Popoli, e Città potentissime, faltata, e non curata al folito dai nostri dotti dei due secoli a noi precedenti, e che perciò i nostri recentissimi oppositori chiameranno incoerente, contradittoria, e favolofa, come così qualificano fallamente cento, e cento altre notizie importantiffime, che ora si discoprono, e che molte altre ne resterebbero per loro a discoprirfi, se volessero. Se queste strepitose Città erano in Italia al ritorno dei Pelasgi sotto Deucalione, che su circa a trecento anni prima della Guerra Trojana; e se Città simili a queste non erano allora in Grecia; non crano per conseguenza certamente, nè fra i Celti, nè fra gli Illirici, ne fra altri in oggi ricchi regni di Europa, che rivoltando ogni Epoca, ed ogni fatto più folenne, e più chiaro nella bocca dei vecchi autori, ci si vogliono far comparire inoggi per i nostri Progenitori.

Già è notato anco da altri, che Patria dei pelafgi in Grecia chiama costantemente Dionssio, ora la Tessaglia, ora l'Arcadia, ora tutto il Peloponneso, de altre Provincie; perchè come sopra, chiama Patria dei Pelasgi tutti que luoghi, nei quali antichissimamente questi venuti d'Italia eranssi in Grecia stabiliti. Perciò questa sola è quella qualità Greca, che i Pelasgi Tirreni acquistarono in Grecia. Qualità di puro nome, in cui Dionisso solo ha fondato il suo equivoco di chiamar Greci i Pelasgi, perchè così effettivamente si dustero i gi secoli posteriori per lo di loro vecchissimo soggiorno in Grecia. Inteso questo equivoco, tutti i nostri buoni Sciitori attestano, che non vi è in Italia veruna Città, che propriamente si possa dire edificata dai Greci. Così serma anco il Mazzocchi (1), che nel regno

e Pa-

di Napoli se vi è qualche Città chiamara Greca, su edificata da quei Pelassi, che erano Tirreni, e che con Deucalione tornarono in Italia. Pisa, Falerio, Fescennio, Cere, o sa Agilla, Saturnia, Also, e nelle parti Napolitane Metaponio, Eraclea, Nola, ed altre, sono Città Tirrene, e dai Tirreni edificate, benchè per lo detto equivoco di nome Greco, dipoi attaccato ai Pelassi, Greche malamente, e dipoi fiansi dette dai vecchi Autori; e si è provato nelle Origini Italiche, alle quali mi riporto (1).

Questi sono fatti folenni, e queste tante, e tante Città Italiche cinte di mura, e potentissime, che Dionisso ci ha dette esistenti da vari secoli al ritorno dei Pelasgi sotto Deucalione, spiegano chiaramente il detto Dionisio, e provano quanto era grande, e popolata l'Italia, prima del supposto arrivo di qualunque imaginato, e sognato Greco fra noi. Provano, che il nostro non è una studio conjecturale. come alcuni contro il fatto, e maliziofamente afferiscono, per abbattere l'antichità e la gloria d'Italia. Tutti i Classici Greci, e Latini sono pieni zeppi di queste verità, ma perchè non sono dai vecchi narrate distesamente, come essi vorrebbero, perciò e per minor fatica si debbono saltare, e tacere per l'altrui invidia; e non si deb. bono leggere, per oscurare ogni più bella notizia, e tutte le Origini universali, e per seguitare a dire falsamente, che la Grecia, e che i Celti, o che i Germani sono i nostri produttori, e che la Grecia è la Maestra di tutto. Si ha da dire, che Cesbim è la Grecia, e non l'Italia, si ha da negare quasi il vero Diluvio di Noè, e si ha da abbassare, e trasportare in quello favoloso di Deucalione, e d'Ogige, perchè così, e colla proscrizione di tanti secoli, e di tanta litoria ci fanno entrare con minore errore cronologico i principi dei Greci. Si ha da dire, che ogni vecchio monumento è Greco; e che non ci sono medaglie, e che non vi sono statue dell'antica Italia, dove per altro sono state fatte, e dove anco più che in Grecia si sono sempre scavate, e si scavano anco in oggi. Che Dardano, che Jasio, che Pittagora, che Empedocle, e tanti altri Italici, e Pittagorici fono tutti Greci. Così di Archimede, di Timeo Locro, e Ocello Lucano,

C c

(1) Origin. Ital. Tom. 2. in fin. pag. 428. & feg.

Tom. III.

e Panezio, e Teogrito, e Zaleuco, e Caronda, e Alexide Turio, ed Epicarmo (1), e tanti altri veri Italici, e della predetta scuola Italica, e Pittagorica, e che scrissico in Italia, ed erudirono la Grecia. Se queste cose, come dice qualche Pirronico, che non vuol leggere i vecchi Autori, non le hanno dette i Salmassi, i Grozi, gli Scaligeri, gli Uezi, e tanti altri, rorno a gire, che non è in somma accusabile la di loro dottrina, perchè in altri studi distratti, e con altri principi diretti hanno seguitata la corrente, e non hanno nemmen dal lido veduto questo mare allora ignoto. Ma non siamo già scussabili noi, se in faccia a tanto lume, e a tanti fatti, che Iddio ci ha concesso di discoprire, seguitiamo a sostenere i cossi errori, ed a restare nel-bujo di si corte notizie.

Se dunque le Città Italiche furono certamente prima, che in Grecia, e nel piantare per tutta Italia le loro Colonie si disfusero sempre col numero duodenario, perchè a similitudine dell'Egitto, e degli Ebrei, pve sempre e dodici Tribu, e dodici popoli principali osserviamo; così dico oltre alle XII. Città Etrusche, che si dissero Capita origini, dodici altre ne dedussero i Toschi in tutto l'odierno Regno di Napoli, e poi altre XII. similmente in tutta la Lombardia sino alle Alpi. Dodici pure ne rintracciamo nelle Alpi sfesse, e dodici ce ne accenna Omero (2) nella Sicilia. Si è osservato ancora,

che

Plantus ad exemplar Siculi properare Epicarmi.

Cicer. Academic. quaftion. Lib. 1. cap. VIII. = Sed zu mibi videris Epicarmi acuti, nec infulsi bominis, ut Siculi sententiam sequi.

<sup>(1)</sup> Orazio Epistolar. Lib. 2. Epistol. 1. vers. 58.

<sup>(1)</sup> Servio ad Fregil. Lib. X verf. = Mle etiam patriii Oenus eiet agmen ab oris parlando della divifione dell' Etraria Circompadana, e dell' origine di Mantova dece Mantonam autemi ideo nominatam, quod Etrafica lingua Wantum Ditem Tatema appellant ... Quia origo Mantonaoram a Tafas: ... Mantona tret I-abust papuli tribas, que is quaternas Curias dividebantur, & fingulis finguid Lucumone; imperabant, quo is pota Tafaia duodecim manifelium efi. Ex quibus anno omnibus imperabant, quo is pota Tafaia duodecim manifelium efi. Ex quibus anno omnibus munica totia Tafaia duodecim manifelium efi. Ex quibus anno omnibus munica di control di duodecim della forma dice Omnero Odiff. Lib. 8. verf. 3900 del Re Alcinoo, e degli aipri dodici Re della Sicilia.

δώδεκα γάρ κατά δήμον άριπρετέες βασιλήτς άρχοι κραίτυσε; τρισκαιδέκατος δ' έγω άυτος.

Duodecim enim in populo praclari reges Principes imperant; tertius decimus vero ego ipfe-

che XII. parimente furono in Grecia per primitiva istituzione, e quelle delli Ionici, o Iavonici, che il detto Omero ha chiamati Iaoni, e Strabone Aoni, e che furono i primi Pelasgi in Grecia, Erodoto lib. 1. cap. 145. giusta la traduzione del Valla = Mihi fane videntur Iones duodecim Civitates fecisse, nes voluisse plures recipere propteres quod corumdem etiam Peloponnesum babisantium, duodecim fuere parses. = Così ftabilito questo numero duodenario fragli Jonici, e in tutto il Peloponneso, dice che altrettanto secero dal bel principio anco gli Achei. = Quemadmodum nunc quoque Achaorum, qui exturbarune Iones, duodecim fune partes. = Così parimente fecero gli Eolici secondo il medesimo Erodoto lib. 1. cap. 140. = Asque ba Acolienfium XI. prifca Civitates. Una autem Smirna ab Jonibus dirempta fuit . Alioquin & ba duodecim erant numero in continenti fita . = Così dice Strabone lib. IX. pag, 297. rispetto a tutta l'Attica, che da Cecrope fu distinta in dodici Città, in duodecim Urbes coegisse. Talchè se poi leggiamo altrove, e specialmente nel Regno di Napoli vazie Città fondate con leggi Greche, cioè di quelli Eolici, o Calcidefi, che poi chiamati dai Pelaigi Tirreni, e dagli Aborigeni, ovvero Osci antichi, e primitivi possessori di quelle parti, come istoricamente si è detto, ricordiamoci sempre del vero principio, perchè sempre lo troviamo anco in Grecia, e anco in queste nostre Regioni, o Pelasgo, o Tirreno, o in fomma Italico fino dalla fondazione di quelle prime Città.

Quante altre Città Italiche ho rammentate altrove (1) edificate dai Toschi, che insieme [ma impropriamente] si sono chiamate edificate dai Greci, o Tessali, o Calcidest, o Argivi, perchè con tutti questi nomi si intesero, e si consusero i Pelasgi Tirreni. Ravenna, Corneto, e Roma stessa al dire del medessimo Dionisso (2) si disse Tirrena. Tralascio le Città dell'Etrupia interna molto più antiche di queste, perchè gli Autori, e Livio specialmente ci dice, che questione III.

Origin. Bal. Tom. 2. pag. 449. efgg., & cap. ultimo.
 Dionif. d'Alicara. lib. 1. pag. 13. = πην τα Ρόμην ἀυτην Πολλοὶ τῶν συγγμάτων Τυρήνιδα πόλιν ἐινᾶι ὑπαλάβοι. = Romam ipfam Tyrrbinicam Urbem effe multi Scriptore disermae.

fte fono (1) le Matrici, ed i Capi di tutte le altre Città d' Italia, e che da effe furono prima fondace le XII. Città, e Colonie del regno di Napoli, e poi le altre XII. simili, e gran Colonie per tutta la Lomburdia fino alle Alpi, e con susse le gents Alpine inclusivamente. Vitgilio replica più volte, e fa dire al fiume Tevere, che le gran Città Italiche, e le più cospicue erano in Toscana, d'onde il detto fiume nasceva (2). Dionisio conferma, che le Città più potenti, e più magnifiche di tutta Italia erano in Etruria (3). Virgilio replica più vol. te, ed in generale, che queste strepitose Città Italiche erano cinte di eccelse mura (4) fabbricate di sassi smisuratissimi. Se ci attenghiamo all'istoria patente, ed alla lettura dei vecchi Autori non curata finora in questo genere, le fentiamo ancora nell'odierno Regno di Napoli, e le sentiamo nel Lazio. Enea (5) trovò la Città del Re Latino piena di gran fabbriche, e di eccelse porte, come in alcune Città Etrusche si vedono pur oggi, e in Perugia, e in Volterra. Dice insieme Virgilio (6), che la detta Città del Re Latino era parimente cinta di

 Livio Lib. V. = Hi (Tyrrheni) in utrumque mare vergentes incoluere urbibus duodents Terras prius cis Apenninum ad inferum mare, postea trans Apenninum sotidem, quot capita originis erant Colonis mislis, que trans Tadum omnta loca, except. Venteorum angulo, qui sinum circumcolont maris usque ad Alpes tenuere.
 Virgillo lib. VIII. = ... eso sum pleno quem summer cernis

Caruleus Tibris, Calo gratissimus amnis.

Hic mibi magna domus , cells caput Übibus exit. Qul fpiega Servio — De Tufcia , quam illis multum conflat floruisse temporibus ; Nam , & Lucumones reges habebat , & maximam Italia superaverat part: m .

(3) Dionif. L. 3. pag. 184. — Demarathus Corinthius animo ad negociationem praparato.... quam cum in Etruscis Urbibus totius tunc Italia florentissimis distraxisset.

(4) Virgil. Georgicor. lib. 2.

Adde tot egregias Urbes, operumque labores, Tot congesta manu prasuptis oppida Saxis.

(5) Virg. Lib. 7.

Multaque praterea Sacris in pollibus arma; Captivi pendent currus, curvaque fecures, Et Crifla capitum, & portarum inzentia claustra. .....muroque subibant

Ante Orbem pueri = . . .

Enel Lib. X. Quin intra portas, aque ipsi prelia miscent
Azzeribus murorum, & inundant sanguine fosse.

(6) Vire. Lib. 7. Ardea, Crussumerique, & turrigena Antemna

Ove Servio = Turrigena, ideft, bene murata.

queste mura strepitose, e grandi. Così ivi rammenta Ardea, Crustumerio, Antemne, con queste isfesse Mura circondate, che perciò la detta Antemne da Virgilio (1) è chiamata Turrigena, e il dotto Spanemio (2) alludendo all'origine Italica delle Torri, e delle Mura, anzi all'Origine Italica di Rea, da cui dice, che prese il nome il mare Jonico, chiama la detta Rea Turrigena, o Turrisera, Vejo a tempo di Romolo (che vuol dire edisticata da vari secoli prima) era in questo stato, e fortissima. Romolo istesso dopo di aver battuti i Fidenati Etrusci, rivoltandosi contro di Lei, come Socia, e consanguinea dei medessimi, se ne tornò subtio indietto all'aspetto, che se presentò di quelle invincibili muraglie (2).

Se si avessero ad esaminare a parte, a parte le predette gran Città dell'Etturia ci confermerebbemo per altri vessi ancora in questa loro rimotissima antichità. Come in specie si è detto di Cortona, così può dirs, di Volterra, che Strabone (4) dice, che i Lidj al di loro arrivo (che si pone almeno fettanta anni prima degli affari Trojani) si fermarono in essa, e la trovarono in quella magnificenza, e sortezza, che attestano anco inoggi i vestigi, che restano delle di lei vecchie, ed ammirande mura. Così lo attesta anco Aristotile (5), che sotto il nome di Enorea la dice fortissicata oltre misura. Contemporanee a queste Città, o di pochissimo posteriori debbono porsi (5)

<sup>(1)</sup> Virgil. Eneid. Lib. 7. verf. 631. = Turrigena Antemna.

<sup>(2)</sup> Spanem. apud Gravium Thef. Antiquit. Gracar. Tom. V. pag. 661. — Kôtwo Pla: feu finus Rhea âldium quondam, ut ex Æfebilo, & Gracis, ad eum criticis conflut Marq Jonium — Pla Jemper Turrigera, Turrifera, Turrigena Ilugyoòlopi.

<sup>(3)</sup> Lev. Lib. 1. — Romulus . . . . Tyberim transiti. Quem postquam castra ponere, & ad Urbem accessfurum Pejentes audivere . . . Romanus vicii. Persecutusque sulos ad Mania bolles Urbe valida muris, au situ ipfo munica abstinuit.

modum fortis .

<sup>(6)</sup> Di Cuma dice Strabone Lib. P. ptg. 163. — Cume funt vestsfiffimmen Calcidenfum; & Cumeroum adificium. Antiquitate enim cuollas Sicilia, & Italia Urbes antecellit. — Cibh a fatto dire erroncamente a qualche forittore odierno, the Cuma fia la più vecchia Città d'Italia. Ma qui strabone nel nome d'Italia intende la Magna , Grecia, e non l'Italia intiera. Codi debbono fipiegra figi. Autori per non fargli dire degli fipropositi, e per non renderli contradittori fra di loro. Mentre Livio, e gli altri di spra citati decono che dalla XII. Città di Eruvita sono nate tutte le altré Haliche , e così è nata anco Cuma dai Calcides Pelassi, e Tirreni.

i Pirgi, e Tarquinia, e Perugia, e Faleria nell'odierno stato Pontisseio, Cuma ed altre nel detto Regno di Napoli; ed Adria fra i Veneti, anzi fragli Euganei, perchè necessariamente anco prima di Antenore, come vera Colonia Etrusca diede il nome alle regioni Adriatiche (1). Livio sino dalla benuta di Antenore, chiamando Adriatico quel Mare, che dalla detta Adria ebbe il nome (2), mostra, che molto prima essa estato e la compania del essa e la compania del essa e la compania del esta estato e la compania del esta el compania del esta e la compania del esta el compania del esta el compania del esta el compania del esta el compania del com

tustissima dello stato Italico, e di tante, e tante sue illustri Cirtà. Plinio (4) nomina nel Lazio cinquantatre Popolazioni, o Terre, delle quali nemmeno i vestigi restavano ai suoi tempi. Chi dubiteta che queste non sossero Etrusche, o Umbre, e che non sossero nei tempi puì vetusti? Dionisio, che ci ha recitate alcune sole Città degli Aborigeni (che non sono le prime, perchè ancor esse dagli Umbri, o dai Tirreni, e dalle XII. Città dell'Etruria furono prodotte) le pone grandi, e forti di mura a tempo di Deucalione, che riconduste in Italia, e riunì quei Pelasgi di Grecia agli Aborigeni loro affini. Deucalione cade, come dissi, circa trecento anni prima della guerra Trojana. Dunque queste sole città degli Aborigeni, che ei descrive in tal tempo così fortificate, e potenti, bisogna naturalmente, che abbiano un principio almeno di due, o tre secoli anteriore. Questi farebbero nella Scrittura i tempi d'Isacco, e anco di Abramo. Si

Liv. Lib. V. pag. 63. — Alterum Tuscum Mare communi Gentis vocabulo, alterum Adriaticum ab Adria Tuscorum Colonia vocavere Italica Gentes — Plin. Lib. 3. Cap. 16. — Adriaticum Mare a nobili portu Tuscorum Adria.

<sup>(2)</sup> Euripid. in Phoeniff. in fin. & in Hippolito Atto primo nel Coro verso il fin., Lico-fron. vers. 971. & seq.

<sup>(3)</sup> Lev. Lib. 1. in Princ. = Antenorem . . . venisse in intimum Adriatici Maris sinum.

<sup>(4)</sup> Plinio Lib. 3. Cap. V.

aggiunga, che le XII. Città dell'Birturia interna fono di qualche cosa anco anteriori, come si è detto, e si chiamano dai citati autori se matrici, e Capi della Origine; che vuol dire della origine Italica, di cui Livio parla espressamente, come è maniseito a chi legge questo passo. Talchè si arriva all'incirca del secondo secolo, e prima del terzo dopo il Diluvio, e poco dopo ai tempi Babelici; e si conserma, il sentimento dei profani autori, che queste prime Città Italiche dicono fabbricate dai Giganti, e dai Ciclopi, che Platone spiegando Omero dice, che debbono intendessi del mondo bambino. A queste chiare prove si consondano adunque una volta i Pirronici, o siano i falsi Critici.

Di sopra abbiamo osservato, che, benche Platone, Virgilio, ed altri chiamino queste Città fabbricate dai Ciclopi, Zetze per altro, ed Isaccio sopra Licosfrone, e Dionisio medessimo le dicono sabbricate dai Tirreni, e dicono l'istessa cosa, benche la dicano sotto altri nomi, come sempre abbiamo avvertito. In quei Popoli primitivi variano i nomi secondo i vari satti, o accidenti, e secondo le varie conquiste, e diversi Principati. Dunque ci inganna altrove il detto Dionisso di Alicarnasso (come per tanti altri versi si vede) e ci inganna chi figura, che questi Pelasgi sossero veri Greci, e sotto Deucalione sossero i primi popolatori d'Italia; mentre quivi tanto prima ci recita egli stesso, e popoli, e Città potentissime, e Guerre civili, e fatti strepitosi; e mentre cogli altri autori si vedono quei medessimi Pelasgi andati d'Italia in Grecia in secoli molto anteriori; ed ei medessimo contradicendosi li chiama: Tirreni ita disti in memoriama antiqui generii so regioni, e qua olim emigrarunt.

Nè si dubiti in verun modo esagerato questo calcolo dedotto anco dai racconti, e dalle consessioni di Dionisio, e questa nostra evidente anteriorità sopra i Greci, quasichè noi vogliamo farci superiori, o almeno contemporanei anco cogli Egizj, e cogli Ebrei. Non può dai miei discorsi dedursi giammai questa conseguenza. Quanto ho detto, che noi siamo molto prima dei Greci, altrettanto ho sempre detto, che noi siamo posteriori agli Egizj, ed agli Ebrei. I Calcoli tutti riscontrano, quando sono presi dal lor giusto, e vero principio. Così riscontra, che le Città Egizie, o Ebree, o Cananee precedono sempre l'Italiche. Babilonia si è detta edificata circa sessanta anni

foli dopo il Diluvio; e con quella frase con cui parlano delle prime Città Italiche, che le dicono edificate dai Giganti, così quelta ittessa la dicono (ma prima delle nostre) edificata da Belo Giganie, e da quei, che scamparono dal Diluvio (1). Ho detto, che Belo è chiamato Gigante più volte dai vecchi autori. Circa a quei tempi si nomina la Città di Damasco (2). Abramo peregrinando in Egitto trovò quel Regno potentissimo, e quel Re Faraone era in una Regia assai florida (3). Poco dopo a tempo di Giuseppe (4), vi si nominano i Pincerni, i Capitani, gli Eunuchi, i Generali degli Eserciti di Faraone. In Israelle si nominano le Città dei Leviti (5). Fra i Cananei si contano, quali erano le Città murate, e quali senza mura. Fra queste si specifica, che Ebran fu fabbricata sette anni prima di Tani Cistà di Egitto (6); e che l'altra Cistà chiamata Ath fu fabbricata dai Giganti. Altrove ho mostrato quanto confiontino gli autori profani colle frasi della Scrittura. Spesso in questa si nominano le Cierà con mura altissime, e porte eccelse (7), e si distinguono chiaramente dai Castelli, e dalle altre Terre non murate.

Vedendofi adunque, che l'Italia, benche popolata dall'Oriente, ha contuttociò popolata la Grecia, e che è impossibile, che la Grecia abbia mai popolata l'Italia; udiamo di grazia le altre stane confeguenze, che da si falsi principi deduce in contrario il Libro, che sotto nome del Padre Bardetti da vari Italici, o da altri si stampa

<sup>(1)</sup> Eusch. Prepar. Evang. Lib. 9. Cap. 4. pag. 40. — Alexander Historicus . . . . Civitas enim inquit Babylon ab bis consta primum fuerat, qui a Diluvio evas evas quos omnes Gigantes fuisif constat.

<sup>(4)</sup> Genes. Cap. 39. = İgitur Joseph dustus est in Aegrptum, emit que eum Puzifar Eunuchus Pharaonis, Princeps exercitus sui, = ed al Cap. 40.

<sup>(5)</sup> Levit. Cap. 25. vers. 34. Quia Domus Urbium Levitarum pro possessionibus sunt inter silios Israel.

<sup>(6)</sup> Numer. Cap. 13. verf. 20. = Urbes quales murate, an absq. muris.... nam Ebron septem annis ante Tanym Urbem Aegypti condita est. = Deuteron. Cap. 2, verf. 19. = Tu transibis bodie terminos Mohab, Ubem nomine Atb.... Terra Gigantum reputata est, & in ipsa olim habitaverunt Gigantes.

<sup>(7)</sup> Deuteron. Cap. 3. verf. 5. = Cunsta Orbes erant munita muris altissimis, portisque, & vestibus, absque oppidis ionumeris, qua non habebaut muros.

contro la vera gloria d'Italia. Deduce il supposto Padre Bardetti (1): Primi abitatori d' Italia sono quei soli, che vi abitarono quando, poco dopo il Diluvio di Deucalione arrivarono i Pelasgi alle foci del Po. Da questa proposizione ne viene; dunque quelli, che vi abitarono prima di Deucalione non erano veramente primi, ma primi erano i secondi, o i terzi, o quelli, che vi abisarono dopoi. Bel discorso, e studiato per molti anni dai nostri oppositori! Da ciò ne inferisce subalternamente il Libro contrario = Non vennero danque i primi per mare =. Cioè questi sotto Deucalione, che vennero nell'Italia popolatissima, perche aveva i suoi veri primi da tanti secoli. Eppure anco circa al modo del di loro arrivo Dionisio ci dice, che vennero appunto per Mare (2), nè vi è autore, che dica il contrario. Tralascio ciò, che ho offervato altrove, cioè, che l'istesso Deucalione non era Greco, ma si trovano in lui le tracce assai più chiare di Pelasgo, e di Tirreno. Sieguono le frane confeguenze si dee cercarne (di quetti secondi, terzi, e quarti, che malamente si dicono primi) nel Paese Circompadano, e perchè non vennero per mare, perciò si tratta delle prime Navigazioni. Per non perdersi in queste sconnessioni, anzi per cavar frutto anco da queste, replichiamo, che le prime Navigazioni specialmente Italiche debbono prendersi ben più da alto, e non da questa, che quì si allega, ma dai principi del mondo bambino. Giuseppe Ebreo (3) dice, che la prima Colonia Orientale, o Japetica venne in Cethim, e alle Isole, alle quali non si và, che per Mare; ma per maggior chiarezza dice espressamente, che venne consconsis Navibus, onde si prenda per Cethim, o Insula come si vuole, si vede, che le Navigazioni cominciarono col mondo. Japeto Popolatore dell' Occidente, e principalmente dell'Italia secondo l'aisenso univoco dei dotti si fa il primo Navigatore, e si converte nella Favola in Nettunno, perchè ebbe da Giove suo Padre (che è Noè) la presettura Tom III. D d del

<sup>(1)</sup> Bardetti Cap. 3. pag. 44. & feqq.

<sup>(2)</sup> Doniss d'Alicar. Lib. 3, pag. 15. — Oraculo moniti navigare in Italiam, que tunc dicebatur Saturnia. Tunc parta Classe Mare Jonium traicciun. Applicuerurs ad unum e Padi ossiis nomine Spindicum, ibique Naves reliquerunt.

<sup>(3)</sup> Giuleppe Ebr. Lentiq. Judaic. Lib. 1. Cap. 6. = Dispersis passim propter diversitatem linguarum Coloniis . . Nec defuerunt, qui conscensis Navibus ad habitandas staticement.

del Mare (1); e però ebbe da Noe in sua parte l'Europa, ed i Mari, che la bagnano. Perciò, e per lui ci chiamiamo noi l'audace ftirpe di Japeto (2), perchè ei si disse con verità, che fosse il primo a fidarfi all' incoftanza dell' Onde (3). Perciò i Tirreni fi differo Imperatori del Mare [4], e il Delfino simbolo dei Tirreni, e che indica imperio fra i Pesci del Mare, si disse per loro il pesce Tirreno, come si è detto. La Battaglia Navale dei Tirreni con Bacco è molto anteriore a questa espedizione Marittima sotto Deucalione, perchè Bacco, o si prenda per Nino, o si prenda per Osiri è sempre prima di Deucalione. Plutarco [5] numerando le vecchissime navigazioni in Italia conta quella di Saturno, e di Giano, quella di Evandro, e quella di Enea. Radamanto nel fenfo migliore dei Greci non è fratello di Minos, ma molto, e molto anteriore di lui, il quale per altro fu a tempo di Cocalo, e di Dedalo. Radamanto dish fu trasportato in Eubea da quei Feaci Italici (6), che poi sma sempre innanzi ai detti affari Trojani ] si contano fra i primi abitatori della Sicilia [7]. Questi Feaci erano certamente Italici, e dall' Italia, che Omero chiama dalla spaziosa Iperea [8] condotti

(2) Oraz. Carm. Lib. 1. Ode 3. = Audax lapeti genus.

(3) Orax. Epsil. Lib. 2. = Primum se exedere transstris.
 (4) Dionis. d'Asicar. Lib. 1, pag. X. = λπεὶ δε Τυέρορου Βαλάσσοκρατόρες εγένοντο = Postea Tyrrheni Maris Imperatores essetti.

Ibat ad Pheacum virorum, populumque urbemque, Qui prius quidem habitabant in speciosa Hyperea.

<sup>(1)</sup> Poss. de Orig. & progr. klolol. Lib. 1. Cap. V. per tot., e con molte autorità ivi addate == Nam Velut in Saturno Noc, its in tribus Saturni liberis . . . admbrait sunt respective progressi della pro

<sup>(5)</sup> Phater. nei Problemi pag. 447. edut. Lug. 1541. Petro Lucenf. interpr. — Quid est quod veteres Rummi, altera pars Janum bifrontem impressom babes, altera Troram Ravis, ant Pappim d'an un multi putant bonoris eadle Saturni, qui Ravis in talliam trajecit t dan bot vulgare est, ac de multis dici potes? Nam & Janus, & Evuader. & Aneas navibus in Radium prosessis since.

Eubocam deduxerunt. (8) Omer. Odiff. Lib. VI. v. 3. Βή ρ' ἐς Φαίηκῶν ἀνδρῶν δᾶμεντε, πόλιντε Οι πρίν μὲν ποτ ἐναὶον ἐν ἐυρινκόρο Ὑπερείη

dotti in Sicilia dal Re Nausitoo, come Plutarco spiega la detta voce Iperea, e l'altra di Antedone [1], e d'onde, e dalla Calabria s'imbarcò con questi Feaci il derto Nausitoo, Questi primitivi Coloni della Sicilia allora chiamata Tringeria si dissero anco Ciclopi, e Giganti, e Betarmoni, e in Grecia, ed altrove si dissero ancora Telchini, e Dattili Idei, e Coribanti, e Saltatori, e Statuarj, e Maghi, e prestigiatori, come con Diodoro Siculo ho detto altrove; ma il detto Omero [2] raffigurandoli sempre Italici li chiama wera flirpe di Netsunno, che sempre noi riconosciamo per Japeto. E nel Lib. VII. vers. 3.23., parlando Alcinoo di quei Feaci, che antichissimamente avevano trasportato il detto Radamanto in Eubea, parimente chiama quelli già sparsi in Eubea, e altrove della sua strepe, e dell' istesso fuo popolo = λαών ήμετέρων = ex populo nostro = Nel lib. VII. vers. 58, di detta Odissea li chiama ancora Giganti, e della stirpe dei Giganti chiama pure Areta sua moglie il detto Alcinoo, e la chiama figlia di Eurimedonte Gigante.

> "Ος πότ ὑπερθύμοισι Γιγάντεσσιν βασίλένεν Qui olim superbis Gigantibus imperabat.

Questi istessi. Feaci Italici dal detto Omero qui si chiamano perisissimi del Mare, e si chiamano, benchè Ciclopi uomini ingegnosi, a venuti dalla spaziosa Iperea. Odist. lib. V. vers. 8.

> "Ενθεν δυαστήσει έγε Naustras: Secelde "Ειτεν δ'εν Σκερν, έπας άνδιῶν άνθηστάων Inde excitos [illos] deduxit Naufiebous Deo fimilis Collocavitque in Seberia procul ab bominibus ingeniofis .

Collocavisque in Scheria procut ab hominibus ingeniofis.

Tem. III. Dd 2 E fi

(2) Om:r. Lib. 8., ε Lib. 13. verf. 130. = Φαληνεε, τολ πέρ τολ λμές έξεισε γενέδλης Pheaces, qui fane a mea oriundi funt stirpe == Così dise Nettunno dei detti feat.

<sup>(1)</sup> Platar, nei Probl. pag. 458, edit. Lugdun. 1541. Petro Lucen. interp. — Que nam afl Anthodon't Calabrium Penem antiquitus nominabant. ... Inde cam Anthe; of Hyperes ibidme toyleifion Lathodonem, O. Hypeream infulam vocaverant. — Ed il detto Plutar, de Exil. pag. 512. detta ediv. — infulam quastwo dierma ambitu effulam, quanta eff Sicilia habitemus ... ... Naufibous auteme relita feptico fa thyperea regione, eo quod ticini Cyclopes esfent, in Infulam transgressios, procend ab aliis varis, babitanfque impermixtus hominibus seos sum in undos undique Mari sua. vissiman Crebbus sius visam paravuit.

E si chiamano della propria stirpe d'Aleinoo sino da quando passaron con Radamanto in Eubea, e sino dal principio del mondo, per asperare Tizio sessio della Terra, che così si prende per Sinonimo di Prometeo, d. Odist. Lib. VII. vest. 221.

"Ειπερ μαλα πολλον εκαστέρο ξοτ" Έυβοίης.
Την γιορ πηροτάτιο φάσ' μμενεια, δί μιν Βουτο
Λαϊν ήμετεξου, ότε τε ξαπόσι Ραδάμασθου
"Ηγου εποφοράδιο Τίτιου γαιμόδιο όδιο.
Εείαπ fi valde multo longius abfit, quam Eaboea;
Εαπ enim longilfme ajunt abeffe, qui eam videruus
Εχ populo noftro, quando flavum Radamansbum
Duxcrant, invijurum Titium Terra filium.

Neghi adunque chi può questi prischi nomi Italici, e questo nostro popolo in Grecia diffuso; e dica, che non avendo saputo raccapezzar questi nomi ne i Salmassi, ne gli Uezj,ne gli Scaligeri, e simili, sia perciò questo nostro uno sforzo inutile, ed un leggiero schetzo letterario. Nemmeno il mio caro, e venerato maestro Anton Maria Salvini, che ne sapeva quanto i detti illustri nomi seppe mai indagarli; e da me interrogato (e sono ormai cinquanta anni) che cosa sossi e desta supera provincia, come si legge nella sua nobile, e fedel traduzione, che ha satta di Omero. Eppure ora son chiari questi nomi, e queste cose, perchè ridotte tutte ad un sol principio, e a quella sola Colonia Japetica, che il tutto rischiara.

Tornando alle maltrattate în contrario primitive Navigazioni, quelle dei Fenici în Italia non si possono desumere, che da Cadmo, come altrove si è detto. Ma le Navigazioni Egizie, e Fenicie son ben più vecchie, almeno nel Mar Rosso, e in altri loro mari. Giacobbe, che su tre secoli prima di Deucalione nella distribuzione delle terre, che sece ai suoi figli, al Cap. 49, vers. 13. della Genesi, lascia a Zabulon suo siglio quel Littorale del mare, ove era il Porto, e la stazione delle navi = Zabulon sin listore maris babitabit, & in statione marium pertingens nsque ad Sidonem = Erodoto (1) racconta

<sup>(1)</sup> Erod. Lib. 2. — Naves . . . parsim in sinu Arabico ad Rubrum Mare sint adsfecate, quarum adhuc vestigia Navalium ostendunt. Et Classibus quidam Necus dum opus suit est sufus.

di aver vedute in Egitto le vestigia degli antichissimi Porti, que anprodavano le navi, anzi le Flotte anco firaniere. Le respettive navigazioni Italiche in Tiro, se non sono più vecchie, si scorgono almeno dall'istesso principio di Tiro. Segno evidente, che gl'Italici anco prima, che Tiro nascesse navigarono in Fenicia, e in altre parti d' Oriente. Le narra la Scrittura, e le descrive al tempo del princi-

pio dell' istessa edificazione di Tiro (1).

Veda quante navigazioni anco Italiche prima di Deucalione era necessario di sapere, e di numerare, Si trasfigura l'istoria chiara per abbattere l'Italia, e le sue prime importantissime notizie. Per altra parte si sconvolge il gusto, e l'Eloquenza, e l'Italica Poesia, e il tutto. Così si tellono questi equivoci, e queste più erronee deduzioni. Così per verità si è fatto da tanti fin ora, e pare che il Padre Bardetti prenda anco le citazioni da ogni parte, come gli vengono. Pare inoltre, che Effo, o chi l'ha fatto riforgere dal Sepolero, mi abbia onorato di prendere alcune delle mie; altre pare, che ne prenda dal fuo Collega Padre Volpi, che col fuo Cardinale Corradini compose il suo Latium vetus, & novum. Fra varie cose buone riguardanti i tempi posteriori, assai digiune si vedono ivi le prische Origini del Lazio, che non giunge ad altro, che ad Enea, e che a nominare gli Aborigeni, fenza indagare, chi fossero, e come dei Latini, e dei Romani fossero gli Autori. Basta al solito di tanti altri libri, con Dionifio suddetto, di supporre falsamente in quelli un origine Greca. La Storia, e la Cronologia poi non importano, e per brevità, o per comodo si fanno stare insieme Saturno con Deucalione, e con Enea, E viceversa si suppongono nel Lazio molti, e molti Popoli, come diversissimi, che in tal caso (2) dandoli l'età,

<sup>(1)</sup> Ezechiel Cap. 27. vers. 4. = Oh Tire, finitimi sui qui te adificaverunt impleverunt decorem tuum. Abjetibus de Sanyr extruxerunt te . . . Cedrum de Libano tule. runt . . . . G transtra tua fecerunt tibi ex ebore Indico, & Pratoriola de Insulis Italia.

<sup>(2)</sup> Corradini, o Volpi, Latium Vetus, & Novum Lib. 1. in princip. = Topuli, qui in antiquo Latio infederunt funt Aborigenes, Pelafgi, Arcades, Aurunci, Rutuli, & nitra Circeios Políci, Oíci, Ansones = Tutti questi nomi sono i medesimi di Aborige-ni, o Pelassi Tirreni, e averebbe fatto bene di rintracciarli, e riconoscerli per tali. Siegue poco fotto = Pelassos etiam, antequam Arcades Latina Littora appellerens, Latium tenuisse. . . Macrobius Lib. 1. Cap. 7., ubi resert Pelassos Saturni 212.

o il principio almeno di cento anni per ciascheduno, è principiandoli, o da Enea, o come consusamente si pretende dal detto Deucalione, si passa il vero Diluvio di Noè di molti secoli, perchè altri ivi siegue a narrarne (1). In questo Libro, che si dice del Padre Bardetti, gli Umbri, gli Ausoni, ed altri si pongono dopo i Celti; ed i Liguri. Eppure Dioniso medesimo dice, che Ausoni, umbri, e di Liguri. Eppure Dioniso medesimo dice, che Ausoni, umbri, e Tirreni erano una medesima genee, e un popolo solo = Ear seder perpetuo tenuit idem genus bominum, matatis tantum appellationibus = mutato solamente il nome; e altrove frequentemente avvette (2), che chi s'imbroglia nelle diversità dei nomi Italici, e non trova in quelli un medesimo, ed unico principio, non sa mai niente delle prische memorie. Da ciò si veda se è vero, ciò, che altrove abbiamo avvertito, cioè, che preso il totale contesto di Dionisso, dice finalmente ciò che diciamo noi.

Nelle Origini Italiche si è dimostrato, come, e quando da quei quattro Popoli primitivi, che erano un Popolo solo, ed erano la veramente prima Colonia Japetica, cioè, come dagli Umbri, Tirreni, Pelasgi, ed Aborigeni, si siano diramati, e divisi tutti i primi Italici Abitatori (3). Con quei principi si trovano negli Istorici tutte le subalterne divissoni delle genti Italiche. Si trova, che gli Aborigeni sono sempre Umbri, che gli Aborigeni produssero i Sabini, e i Latini, e che parimente i Sabini, ed i Latini produssero i Romani. E così in altra parte dai Sabini vennero i Piceni, e dai Piceni i San-

niti,

(1) Corradini, o Kajti Lib., in printe, e fiegue = Hi autem Laedamones avo Liere, est en quemdam Corphantem Latium ... Ardeam preferitim incoluisse. pravaluis vero ... Sicanos, qui & Stenii aborigenes, & Assunces primot Latit antiqui Colonos fuisse ed altri ne cita altrove, senza diffinguere mai chi sossilore e coi si citano dai dotti nossilori moderno.

te (come mai farebbero flati Greci questi Pelassi nell età di Saturno, i Macrobio non gli sa Greci di origine) Latti colonos sitisse en Se i Pelassi erano in Italia a tempo di Saturno, dunque surono prima in Italia, che in Grecia, ote in questa età non si commemorano giammai.

<sup>(1)</sup> Dionif. Lib. 1. pag. 8. = Eas fedes deinde (in Latin) tenuit perpetuo idem genus bominum, mutatis tantum appellationibus; vetus & origenum nomen fervantes, ufque Trijani belli tempore, quando a Latino Rege denominati funt; = E così altrove.

<sup>(3)</sup> Vedi Orig. Ital. Tom. I. Cap. delle seconde, ed ulteriori Divisioni.

niti, dai Sanniti i Lucani, e dai Lucani i Bruzi (1), e che fra questi Popoli anco il nome di Conj, o Cronj, o Saturnj regnarono. Così pure in altra parte gli Umbri, e Toschi generarono i Liguri, i Li, guri i Taurisci, e anco altri Popoli nell' odierna Francia. Così anco gli Umbri, e i Toschi nella Venezia sono in Adria, e Adriatici; e questi sono gli Euganei, e Liburni, e gl'Illirici. Parimente anco nella Rezia i Toschi, o Umbri sono i Rethi, e i Vindelici, e altri Popoli anco Germani.

Queste sono le principali diramazioni Italiche già nelle Origini nostre provate con precise autorità, e che continuamente da noi si provano. Sempre in somma si riduce ai quattro Popoli primitivi, cioè Umbri, Tirreni, Aborigeni, Pelassi, che etano un Popolo solo, e che etano la vera, e prima Colonia Japetica. Ma chi è suor di strada, e non vuol riconoscere la detta Japetica Colonia in quei quattro nomi, non vedrà mai le loro subalterne divisioni. Crederà, e troverà cento popoli, perchè mutando sedi, mutavano il nome, come l'istesso Dionisio ci dice (2), anzi combattevano civilmente fra di loro, e in questi cento popoli figurerà cento Origini di quà, e di là, e da ogni patte, e in ogni fecolo venute.

CAPI-

<sup>(2)</sup> Dionif. Lib. 2. pag. 112. — Zenodotus Troexenius, qui, Umbrica Gentis bistoriam conferipsit, narrat indigenas primum in Rheatino agra, babitasse, & inde Pelasgorum armis pulso vensse in terram, quam nunc babitant. bustatoque cum sedibus nomine Sabinos pro Umbris appellatos.



Stabon. Lib. V. pag. 153. — Sabini Gens autiquissima, indigena, & Aberigenes.
 Ab bis Picentini, Samutesque in Colonias dedusti. Horum autem Lucani, borum vero Bratii.

## CAPITOLO X.

Gli Aborigeni furono una diramazione degli Umbri; e poi formarono i Sabini, i Latini, ed altri Italici. Ma restarono ad esfere sempre Umbri; e perciò veri Pelasgi, e veri Tirreni. Gli Aurunci, ed altri vecchi Italici furono nella seconda, e immediata divisione dei primi Italici.

E contrarie opinioni, e non il presente nostro bisogno, ci ssorzano a replicar qualche cosa degli Aborigeni, primitivi Italici ancia diretti loro sondatori, e spogenitori dei Romani; perches sono i diretti loro sondatori, e sono quasi i perpetui dominatori del Lazio (1), ove ancor essi hanno variato il nome, ma sono stati sempre l'istessa gente (2). Ma ancor questi è tanto lungi, che avessero venuna provenienza dagli Umbri Circompadani, e del Latio, come alcune moderne opinioni ci vogliono sar credere, che all'incontro erano veri Umbri alla Sabina, e alla Toscana contermini (3). Perciò Umbri ancora, e promiscuamente si sono chiamati, e in molte parti d'Italia eran dissusi. Nè fra i Greci, nè fra i Celti, nè fra i Taurissici, nè fra i Germani, nè fra veruna altra nazione dobbiamo cercare il di loro principio; perchè erano veri Italici, e veri Japetici.

<sup>(1)</sup> Dionif, d'Alic. L. 1. pag. 8. = Eas fedet (Latit) deinde perpetuo tenuit idem genus bominum mateir tantum appellationibus. Petus Aborigeaum nomen fervantes ufque Trojani belli tempore, quando a Latino Rege denominati funt.... Cerem Aborigenes authorex Romani generus, Italie indigenas alii, fuique corporis gentem, afferint.... Nomen cis deinde ajunt impofitum, quo poficis fulsi originis ab se futerin authores, quos nos yesügus, seve mportyreix dicenus = (2) Plin. L. 3. Cap. P. = Tam tenues primordio imperii surer radices. Colonis se feu.

mutatis tinutre (Latium) alii alui temporibus Aborigenes Petalgi.....
(3) Dionif. Lib. 3, pag. 151. — Pervenerunt in Umbriam Aboriginibus finitimam.
Habitabant tunc Umbri & alios mulos Italia agros, eratque ca Cens cum primis antiqua, & potent. Et L. 1. pag. 112. — Mutatoque cum sedibus nomine, Sabiuso pro Umbris appellatos.

Per questa istessa ragione si sono chiamati Toschi, e Tirreni fino dalle più antiche notizie, che di loro possiamo avere (1). Plinio secondo (2), che era di quei Paesi, e Comasco, parlando spesso della fua gran Villa, e descrivendola, come pare, intorno al Lario, e fra i Circompadani, la chiama sempre in Tuscia, & apud Tuscos. Eppure abbiamo detto, e confessiamo, che i Toschi furono quindi cacciati dai Galli, e che a tempo del detto Plinio dominatori di quelle parti erano i Romani. Ma ciò vuol dire, che Plinio si uniformava al linguaggio antico, e che chiamandole Tosebe Regioni, additava la prima loro, e vera origine. Così di altre Regioni anco a noi più vicine. Tirreno si chiamava il Re Latino da Virgilio (3), e da Esiodo (4); e benche comandasse nel Lazio, specificano contuttocio, che era Re dei Latini, e che comandava ai Tirreni. Tosco funcoschè insieme Aborigene] era il Lazio istesso a tempo di Evandro, e d'Enea. L'istesso Evandro in Virgilio (5) veste all' Etrufca; specifica, e descrive il Lazio intieramente Etrusco. Tirrenico chiama il Tevere, ed ogni paese circonvicino. Così Livio chiama Etrusca tutta quanta l'Italia (6), e così Dionisio chiama Tirrena l'istessa Roma (7).

Tom. III. Così

(1) Vedi Origini Italiche Tom. 1., pag. 283., e Tom. 2. pag. 428. (2) Plin. Secondo Epifol. L. 2. Epift.... & Lib. 9. Epift. 7. Et Lib. 4. Epift. 7. Tufci grandine excuffi in Re ione Circumpadana . Et L. 9. Epift. 15. Et Epift. 36. & 40.

(3) Virgil. L. 8. verf. Fama volat parvam fubito vulgata per Urbem. Ocius ire equites Tyrrbeni ad littora Regis.

E parla espressamente del Re Latino. (4) Esiod. Theogon.in fin. = = ( Λατίνος ) τάσιν Τύρσθνοισιν άγλακυτδισιν άγασσε = Qui (Latinus) omnibus Tyrrhenis valde inclitis imperabat.

(5) Virgil. L. 8. = Et Tyrrbena pedum circumdat vincula planctis. E di nuovo in detto Libro dice dell'efercito, che parte verso il Lauio; Dantur equi Tencris Tyrrbena petentibus arva.

Tyrrhenusque tuba mugire per atera clangor.

E spesso altrove, e continuamente; e così del fiume Tevere; . . . . . . . Hinc Tufco claudimur amne Hinc Rutulus premit . . . . . . . . .

(6) Liv. in princ. = Tanta opibus Etruria erat, ut non terras modo, sed etiam mare per totam Italia longitudinem ab Alpibus, ad fretum Siculum sama nominis sui impleffet =.

(7) Dionif. d'Alic. L. 1. pag. 24. = την τε Ρώμην ἀυτὴν Τυρινιόα πόλιν ἐιναί πόλλοὶ τῶν συγγραφέων ἀπέλαβον = Romam ipfam Thyrrenicam Urbem effe multi Scriptores opinati funt.

Così Umbri erano i Sicani, o Siculi, dei quali parimente, e malamente ragiona il Libro, che siamo costretti di osservare. Questi Siculi Italici, e d'Italia partiti recarono poi il nome alla Sicilia, che prima si chiamava Trinacria (t). L'antica guerra civile in Italia fra i Siculi, e gli Aborigeni da principio commemorata, e che perciò fece ritornare di Grecia in Italia una gran truppa di quei Pelasgi, che già la detta Grecia avevano popolata, e che, secondo Dionisio d'Alicarnasso (2) addotto pure in contrario, trovarono, e si ricongiunsero con i detti Aborigeni loro affini; questa guerra disti da Dionisio descritta fra gli Aborigeni, e fra i Siculi, colla vittoria dei Pelasgi uniti agli Aborigeni, è raccontata brevemente ancora da Plinio (2), e la chiama guerra, e vistoria dei Pelasgi, non già sopra i Siculi, ma fopra gli Umbri. Non si contradicono questi Autori, come fi farebbe detto fin ora, non curando, o non avvertendo, o firavolgendo le citazioni, ma con diversi nomi dicono lo stesso, perchè i Siculi erano ancora Umbri. Anzi si osfervi, che quì Plinio confonde, e mischia al solito l'Etruria, e l'Umbria, perchè, come si è detto, componevano una sola provincia di Etrusci, e d'Umbri; e rammenta il Re Tirreno, e dice, che gli uni, e gli altri si chiamavano Tirreni, e dai Greci Toschi, cioè Sacrificatori, e gente addetta ai Sacrifizi, quafi Thyoschoi Suornol, onde poi corrottamente in Grecia, e specialmente in Lemno, ove erano i Pelasgi Tirreni, Tesca, e Tescoi, e con altri simili nomi s'intesero, come con Varrone, con Cicerone, e con Dionisio abbiam detto.

Così

(a) Dionif, Lib. 1, pag. X. στο δι Σικελοί, η Μόγρητης ίγετοντο, καὶ Ἱταλίητε, Ευτες "Οινότρο = Sic fatti funt Siculi, Φ Morgeter, Φ Itali, cum prius effent Constrii =:

<sup>(1)</sup> Dionif. L. 1. pag. 17. — Sicaniamque de fuo nomine vocaverunt, que prius Trinacria dicebatur.... Huc devedli Siculi... Mutateque nomine Infula vocari cepit Sicilia. Aque ita Siculum genus reliquit Italiam Hace funt que pracipui Scriptores de Siculorum ex Italia in Siciliam migratione tradunt.

<sup>(3)</sup> Phin. Lib. 3. Cap. P. = Adnectitur Septimæ regioni, in qua Etruria eft.ab amne Macra ipfa mutatis fape nominibus. Umbros inde exegere antiquitus Pelsfai, hos Lydi: a quorum Rege Tyrrheno, mox a Sastrikor situ lingua Gracorum Thufci funt cognominati = nempe Suozaci, Tufchoi, nt fupra cum Dionifo, Varrone, & Ciccone =.

Così approfondando le vecchie autorità, si conciliano esse mirabilmente, e non si storpiano, o non si trascurano, come studiosamente suol farsi; e quindi impariamo, che come gli Aborigeni surono Pelasgi, e surono Umbri da principio, ancorche poi diramati si facessero spesso guerra; così i Siculi ancora furono Umbri, ma colla maggior chiarezza, che erano ancora Toschi, e di una istessa origine, e in una medesima provincia compresi. Se poco ordine forse troverà qualcuno in questo mio esame, consideri ch'io lo compongo, acciocche il Lettore veda, e scelga la più vera fralle diverse opinioni, le quali per la loro stravaganza abbattono, o confondono i primi principi; e quando si dee pensare a stabilire i fondamenti, non si può vedere l'ordine della fabbrica. I dotti già lo vedono, e fino dal bel principio l'anno veduto, ed approvato, ma bisogna anco parlare per la moltitudine, e per quelli ancora, che tentano di abbatterlo per ogni verso. Qual ordine vi è mai fra i contrari sittemi? Anacronismi incredibili; Citazioni inconcludenti, e artificiose; Gente, che si suppone in ogni secolo, e da ogni parte venuta, e che contuttociò si vuol far credere nostra progenitrice; e chi di quette opinioni vorrà mostrare l'irrelevanza, come tocca di fare a noi colle sincere, e vecchie autorità, non potrà mai farlo con metodo, ma bisognerà che vada vagando fenz'ordine sugli altrui smarrimenti.

Parlando infine il Padre Bardetti degli Aurunci, che giustamente chiama genee Umbrica (e direbbe meglio dagli Umbci prodotta,) ci obbliga di ripeter qualche cosa dei veri Itali primitivi per rettificare i discorsi, che sopra di ciò da altri si pronunziano. Servio (1) dice, che gli Aurunci erano popoli aurichissimi d' Italia, perchè erano Umbri, e dagli Umbri prodotti; e così A. Gellio (2). Ma Servio gli replica sempre antichissimi, e come veri Itali primi e della istessa razza d'Enea; come discendenti dai Tirreni, e dai primi Italici; e questa discendenza dei Lidj dai Tirreni, o dai Pelasgi già da noi provata per tanti versi, dice che su consermata ancora per la bocca dell'Ora-

Tom. III. E e 2 colo

(2) Aul. Gell. Nolt. Attic. Lib. 1. Cap. Z.

<sup>(1)</sup> Serv. ad Freil. L. 7. vers. — Aurunes ita ferre senes — Aurunei vero Italia populi antiquissimi sucrun: — e quivi al v. — Dicite Dardanida — siegue Ser-Vao — Dicite Dardanida, as si diceret cognati.

colo (1). E perciò gli Ascendenti d'Enea gli abbiamo sentiti tante volte chiamati, e Tirreni, e Pelafgi (2). Macrobio specialmente (3) dei Pelasgi dice, che erano primi Abitatori d' Italia in comprova, che esti erano insieme Aborigeni, e perciò non Greci, ma Tirreni, e Umbri, e perciò erano in quella prima Colonia Japetica popolatrice dell' Europa; ed in quel tempo primitivo non erano per ancora penetrati in Grecia. Gli Aurunci adunque, che furono subito dopo i quattro popoli veri primitivi, erano gl'istessi che gli Ausoni, per testimonio dell'istesso Servio (4); e perciò erano nella seconda, ed immediata divisione dei quattro popoli primitivi Italici, e perciò il detto Servio ci ha infegnato quì fopra, che l'Oracolo rispose ai Pelasgi = antiquam exquirite matrem, cioè l'Italia; e che perciò Enea andò in Tracia, e riprese quegli Dei Penati, che altrove Virgilio chiania Dii patrii Indigetes, come veramente nati in Italia, e da Enea ricondotti in Italia, ed alla prisca lor sede; e qui pure Servio = & pertulit in Italiam propter origi-

(1) Serv. d. L. 7. = ivi verf.

E qui Servio — Dardanus profetius ad Phrysiam slium condisti. Jassus vera Unaciam tenuit, ubi est Samos... Unde possea un responsium este (do tracuto) — antiquam exquirite Matterm, — & Aenesa Italiam peteret, professe ad Tracect, Samoshraces Deos substitute, & persuits secum in Italiam, propter originum

(2) Virgil. Lib. 1. per bocca di Didone chiama Pelasgi gli Ascendenti d'Enea. Tempore jam ex illo casus mihi cagnitus Urbis

Trojane, nomenque tuum, Regesque Pelaszi.
(3) Macrob. Satur. Lib. 1. Cap. V. = Reque Auruncorum, aut Sicanorum, aut Pe-

lafgorum, qui primi Italiam tenuisse dicuntur =.

(4) Serv ad Pitzil. L. 7. verf. = Aurunci mifere pares; = isti Aurunci Grace Ausomes mominatur. = Il Bochart in Chanaam L. 1. Cap. 33. pag. 657. mrabitmente lo prova colli tuntorità di Coeciano presso statacio spara Licofrone, e con
Zetre, e poi con Fesso ne perta la razione = nempe ut in Fesso babeur R pro
S. imo S pro R. ... & codem authore autum Sobini auslum, sic.... idem esta
Auson, & Auron, ex quo Auronci, vel Aurunci Sillabica adiestione, quali in
Etruscomm momine ex Etruria. Et Hernicorum a Saxis, que Massi Herma dicunt. Et Opicorum. ad ope, idest terra. Opici cimin, fun avvixvese. — Queste
sono etimologie dei vecchi Autori, che le sapevano: e però giusse, e però attendibili =.

eriginem matris =. Onde fi scorgono sempre quei detti quattro popoli primitivi, e quella vera Colonia con Japeto venuta, e che Umbri, Tirreni, Aborigeni, e Pelasgi si dissero. Ma non vi erano con questo preciso nome i detti Aurunci, come erroneamente dice il libro attribuito al Padre Bardetti (t). Anzi gli Aurunci essendo gli istessi, che gli Ausoni, dice Virgilio espressamente, che surono nella feconda, e immediata divisione di quei primi Italici, e veramente Japetici, che vissero con Saturno, e nel di lui aureo secolo col mondo bambino; e perciò pone gli Aufoni (che fono gli Aurunci) in altro fecolo posteriore. Nel detto primo fecolo dell'innocenza, ed in quell'aureo Regno non troviamo giammai gli Aurunci, o Aufoni, ne li fentiamo fcampati dal Diluvio, o con quelle altre caratteristiche, che nei detti quattro veri primitivi abbiamo spello ravvisate, e perciò quelli, cioè Umbri, Aborigeni, Tirreni, e Pelasgi abbiamo fempre chiamati primitivi, e immediatamente Japetici, e non già gli Aurunci, o gli Opici, o altri, ancorchè subito, o presto da quei quattro veri primi si dividessero. Perciò Strabone (2) mischia i detti Aurunci, o Ausonj insieme con i Volsci, e cogli Osci, perchè surono, come si è detto nella seconda, e immediata, e di pochi anni posteriore divisione dei primi Italici; e in questa parimente furono, e i Sicani, o Siculi, e i Cronj, o Sasurnj, e i Sabini, e i Piceni, e i Liguri, e gli Euganei, e molti altri, che per parlare colle dovute offervazioni Cronologiche li troviamo nei vecchi autori effere stati nell'inclinare, e nella fine del fecolo di Saturno, o che al più anno toccato il detto aureo secolo, ma cadente. Queste mie osservazioni non fono arbitrarie, ma le ricavo dai vecchi autori; fra i quali è il detto Virgilio, che, benchè Poeta, si reputa contuttociò dai dotti intendentissimo, e sempre veridico in materia di origini Italiche. Esso dopo di aver nominati quei primi innocenti vissuti con Saturno. questi altri popoli poi chiaramente li colloca in altra età, o in altro fecolo, e più precisamente nell'inclinare, e quasi dopo il detto Reono di Saturno; e specifica, che questi (perchè era già seguita la

feconda divisione dei detti Itali primitivi) fiorirono quando cominciarono a pullulare i vizi in terra, e quando attualmente cadeva, o finiva lo flato dell'innocenza. Sono sempre osservabili i dilui vessi;

Primus ab athereo venit Saturnus Olympo

Is genus indocile, & dispersum monsibus altis Composurs, legesque dedis, lastumque wocari Maluis; bis quoniam lasuisset susus in oris. Anecaque, us perbibens, illo sub rege surenus Sacula, sic placida populos in pace regebat. Deterior donec paultarim, ac decolor atas, Et belli rabier, & amor successis babendi. Tunc manus Ausonia, & genses wenere Sicana, Sapius & nomen posuis Saturnia tellus.

Ecco le molte, e varie denominazioni dei Popoli Italici, e dell' sistella Italia. Ecco le seconde, e immediate divisioni dei nostri primi abitatori, fra i quali espressamente pone gli Ausoni (che sono gli Ausunci) e i Sicani, o Siculi; e altrove (1) pone in questa classe seconda quei vecchissimi Re d'Italia Italo, e Sabino, e retrogradamente ascende sino a Giano bifronte, e lo chiama insieme Virisatore, o piantatore della Vite, come è Noè nella scrittura, e ascende ancora a Saturno altro nome savoloso di Noè, e qui parimente Servio (2) lo conferma primente Revoloso di Noè, e qui parimente Servio (2) lo conferma primente Revoloso di Noè, e qui parimente Servio (2) lo conferma princeno, e perciò parente di lui, come discendente da Dardano Cortonese, e gli rammenta la comune parentela, e la comune Ascendenza oltre al detto Dardano, anco sino a Giove, che è Giano, e Saturno, in cui gli antichi hanno raffigurato Noè, e in lui la detta nostra Colonia

<sup>(1)</sup> Firgil. d. Lib. 7.

Quin etiem veterum efficies ex ordine avorum
Antiqua ex Cedro, Balufque, paterque Sabinus,
Pitifator euroam fervans fub imagine falcem,
Saturnufque Senex, Janique bifronts imago.
(3) Servio in questi vets fopra citati. = Brgo Saturnus fuit Rx Italiex,

Japetica (1). Confetma Virgilio, che anco nel Lazio si verissicano le Terre, e i Lidi Ausonj, e che perciò Tirrene son quelle rive, e che Tirreno è il funm Tevere. Così si è detto, che Silio Italico chiama il siume Pò Padre dell' Acque Ansonie per denotare, e consermare anco nelle Terre, e nei Popoli Circompadani l'istessa Etrusca origine. Perciò, ancora giustamente Dionisso (2) nel suo salso impegno d'immaginare tante derivazioni Greche in Italia chiama gli Autunci, ed altri Italici Genre barbara, cioè non Greca, ancorche contradittoriamente si ssorzi di chiamar Greci i Pelasgi. Esso li chiama Greci, ma le autorità, che egli cita li chiamano sonoramente Tirreni, e di Tirrenia andati in Grecia. Esso confessa ancora, e li chiama espressa mente Aborigeni, o d'una istessa discendenza con loro; e ciò vuol dire Umbri, o Tirreni, e vuol dire anco Autunci, o Ausonj, perchè gli-Umbri mutando sede, e dilatandos, in breve tempo tutti questi altri nomi nelle seconde divisioni acquistarono.

Così anco Opici si disfero gli Aurunci, e in altra parte, cioè nella Japigia, o Japezia si disfero anco Cronj, o Conj per testimonianza

Quid petitist Qua causa rathes, aut cuius egentes
Litus ad Mosmum tos per vada carula vexut?

Ne sugute hospitium, neve ignorate Latinos
Saturni gentem.

Atque equidem memin (sama est observir annis)
Auruncos ita serre senes, bis ortus ut orus
Dardanus idaas Phrzia penetravit ad urbes;
Hun illam Covithi Tyrrhena ab sede prosettum

Ab Jove principium generis, sove Dardana pubes
Gaudet avo.

Nec Trojam Ausonios gremio excepisse pigebit

Hinc Dardanus ortus.

Hun creptii, jussique ingenibus urget Apollo
Tyrrhenum ad Tybrim.

Firgil. al d. L. 7. verf. = Dicite Dardanida, = e quì Servio. = Dicite Dardanida, ac fi diceret cognati = fiegue Virgilio per bocca del Re Latino.

<sup>(1)</sup> Dionif. d'Alic. Lib. 1. pag. 17 = Tenucrunt hi (Pelasgi) & Campanorum, quos vocant, Camporum partem non exiguam... pulsis inde Auruncis gente barbara.

d' Aristotile (1); che per altro li ratifica tutti Italici, e difcendenti dagli Enotri, che erano Umbri, e Tirreni. Questi nomi di Opici, o di Conj sono bene più antichi in quelle parti, che non lo fossero quelli di Magna Esperia, e poi di Magna Grecia (2). Queste cose in confronto di tante diverse opinioni è stato necessario di osservare, ma fuor di propolito, e fuor di metodo; perche pretendendo elle, che dai Greci, e poi altri dai Celti, e dai Liguri, e dai Taurisci, e dai Circompadani provenga la prima origine Italica, era inutile passare agli Aurunci, o Aufoni, ai Siculi, e ad altri, nei quali (fenza conoscerli) ritrovano perciò i contrari sistemi sempre nuove, e perpeque origini, e le suppongono gente diversa, e propagatrice di altre genti Italiche in diverse regioni, che non fanno nemmeno specificare (2). Ma il nostro impegno sempre insiste di ricavare qualche frutto anco dagli altrui fmarrimenti con aver toccato, e ripetuto, che noi siamo i popolatori di Grecia, e non giammai lo sono i Greci di noi; e con dare, (come anco meglio facciamo in apprello) un'idea istorica dell'origine dei Popoli intorno al l'ò, e di quella vasta pianura, che noi cogli autori chiamiamo Escuria Circompadana, e con avere ancora additata l'istessa origine di altri gran Regni d'Europa; il che compensa ampiamente l'aridità, e il disordine dei contrari sistemi.

CAPI-

Sprim, seu Siriim Zispriv, & ips quoque ab Cenatris orti.

(2) Mazzocchi in Tab. Heraclens, in Prodomo Diatris. 2. sest. V. pag. 81. — Qui quidm Könuar dicere debuit.... Sed quia Graci Italiota id vetus nomen Konua. Latini in Saturniam jaw pradem interpretando mntarunt; ergo terra angulus Ille, in quo Gracia magna comfedit, sola primitus terra Italia vocabatur. Acte vero quan vocaretur ita Oenotria, & Chonia dilla suerabur. Acte vero quan vocaretur ita Oenotria, & Chonia dilla suerabu.

(3) Bardetti per totum .

<sup>(1)</sup> Ariftot. Politic. Lib. 7. Cap. X. Leonardo Aretin. Interpr. — Habitabant autem cam Italia partem, que ad Pryrheniam verfa eff. Opici, qui nunc cognomento Aufones nominantur. Alteram vero partem, que ad Ipapiam, 9 fouium pertintet, incolebant Chaones (feu Cones) feu Képvo Chronii, 57im appellatam. Lege Srim. (eu Siritim Edfortu. 4 piñ quoque ad Orenotis orti.

## CAPITOLO XI.

La Giurisprudenza, e le leggi furono prima in Italia, che in Grecia, e che negli altri Regni di Europa.

El Capitoli precedenti abbiam veduta la Religione in generale venuta primitivamente in Italia colla nostra Japetica Colonia. Giano, che ne fu il portatore, ovvero Saturno, giacche ambedue anno gl' istessi simboli esprimenti un sol Uomo, che su Noce giusta il sentimento di tutti i più Classici autori, Giano istesso porta seco l'Epoca incontrastabile del mondo hambino. Si scarri pure ogni favola, questo è ciò che cerchiamo; ma non si proscrivano, come si è fatto finora le dette chiarissime autorità, che oltre all' Epoca suddetta ci mostrano il fatto manifesto, Giano riempiè di Religione l'I. talia in quei primi tempi, nei quali ogni, altro Regno d'Europa non aveva avuto anco da questa parte la sua popolazione, e se questi aleri Regni non avevano uomini non potevano avere Religione. Qui primitivamente fi allignò, e si allignò pura, e sincera, come fino i profani autori ci hanno mostrato col confronto dell'istessa legge Mofaica, ai nostri Progenitori non ignota, anzi palese, e frall' antica, e indegna nostra, idolatria, con molta uniformità mantenuta. Perchè in somma serbarono sempre gli Etrusci una sufficiente, e fra tutti gl'idolatri affai scusabile idea d'Iddio, e come un puro spirito, e come onnipotente, e come unica. Creatore, e come causa delle cause l'adorarono. Crede perciò il Passeri (1) eruditamente di ritrovare nelle Tavole Eugubine e nella parola VNTERE, che ivi si legge il nome di Dio dagli Errusci chiamato. ENTE supremo, quasi solo, e per se stesso esistente, e dice che questa notizia non può l'Italia averla avuta dai Greci. Anzi questa medesima pura sede su dipoi condotta da noi, e sparsa in Grecia. Platone, e altri ce l'anno mostrata in Dodona, Tom. HI. ove

Pafferi Piffura Etrufe. Tom. 1. de Philosophia arcana Etrufea Cap. 3. pag. XIX. == Hur spectar NYTEBE ab. sini sum. Onde Ων orros existens summon nominis inestablistis (Hebrorum).

ove fu il primo, e allora unico Tempio di Grecia, e ce l' hanno ram-

mentata per Pelasga positivamente, o Tirrena.

Quei, che nei nostri due secoli antecedenti parlano delle Leggi Greche, Meursio in Solone, Seldeno, Grozio, o l'Anonimo nel Tom. XVII. del Tesoro del Grevio, o sia Tom. IV. del Gronovio e cento altri. Quei dico, che parlano delle leggi Greche, le cominciano sempre da Solone, ma con poca verità, o sodezza. Un grande, ed un'octimo legislatore, quale fu Solone, basta per piantare in Grecia il principio di un ottima Giurisprudenza. Poi si passa agli Aurei libri di Platone de legibut, e con questi fonti si vede l'equità, e la giustizia, e l'amor della Patria, il bene dei Cittadini risplendere da pertutto eminentemente. Vecchi, e illustri fonti son questi, ogn'un lo vede, ma non sono i primi, e torno a dire, che la Giurisprudenza vi era, e vi era in fommo grado, e vi era innanzi a loro in Italia. Antonio Tisio nel detto Tom. IV. del Grevio o sia Tom. XVII. del Tesoro del Grevio, e del Gronovio ha fatta una collezione di leggi antiche di Grecia, e trovandole simili alle Romane ne ha dedotta la confeguenza = Dunque le Romane vengono dalle Greche =. La conseguenza è ingiusta, e non del tutto dall'antecedente discende. Si danno fragli uomini dei visi molto simili, e non pertanto hanno un istesso principio. Molte, anzi infinite leggi di diverse Republiche sono parimente simili fra di loro, ma non perciò le une dalle altre provengono. Questa provenienza dovrebbe provarsi con qualche tracciaistorica. Provengono tutte dall'istesso fonte, che è la giustizia primitiva fondata nella ragione umana, che è un raggio, o un infusione della veramente primitiva, cioè provengono dalla Giustizia Divina, ma sempre bisogna vedere, e stabilire, dove questo primo fonte di giustizia abbia fissate in terra le sue radici. Si legga Platone, ma si legga intieramente, e si veda, che da se stesso ei dice nelle sue lettere, e nelle sue Opere, che queste leggi, le ha apprese, o consultate in Italia, e nella Regia di Dionisso Siracusano fra quei Pittagorici. che in Italia per anco restavano, Gorgia Leontino, Timeo Locro, o di Locri in Italia, e all'istesso Re Dionisso l'indirizzò. Si esamini a fondo la gran Giurisprudenza di Solone, e benche di lui si narrino i viaggi in Egitto (in quel suo tempo per altro, in cui l'Egitto era barbaro, come vedrassi), contuttociò si troverà che Solone imparò, e si fervl

servì della più vecchia giurisprudenza d'Epimenide, per mezzo di cui purgò Atene delle scelleraggini di Gilone (Cilonio Scelere, come Cicerone, e tanti altri ci dicono). E questa dottrina di Epimenide era di Greta, e in Greta aveva una traccia più vecchia, e imperscrutabile Italica. Il non prendere le cose dai veri principi, e il non ridurle all'unicità di un sol principio, ci conduce sempre in strade diverse in selve, in Laberinti. Si accusano perciò, ma ingiustamente i vecchi autori di essere fra di loro contradittori, perchè non s'intendono, perchè non si sanno i principi, con i quali si conciliano tutti quanti.

Poichè ove è nata la Religione ivi ancora è nata la Legge. Anzi dove sono nati gli uomini primitivamente, ivi parimente ella è nata. Intendo ove sono nati rispetto agli altri di Europa, perchè anco i primi Italici, cioè gli Umbri, e gli Aborigeni, e i Pelasgi, ed i Tirreni dall'Asia, e dalla detta Japetica Colonia furono immediatamente prodotti . Perchè la Legge è in noi medesimi, e nella nostra ragione, e dove siam nati, o propagati, ivi ella ha parlato, o primitivamente ha intuonata la fua voce immutabile, e Divina. Ci ha dettati, e ci detta continuamente i nostri doveri verso Iddio, e quegli verso il nostro prossimo. Nei primi consiste la Religione, e nei secondi la Legge, che ci regola, e ci mantiene in una giusta società. Talchè la Religione, e la Legge sono nel cuor nostro, e nella nofira ragione fono impresse, e prima di essere scritte sono nate col mondo, e con noi. Quindi il peccare si disse asperaçete, o sia uscir di regola, e soverchiar la natura. Come dunque potrà negati, che dove prima sono stati gli uomini, ivi, e prima sia stata la legge? E fe Giano portò primitivamente la Religione in Italia, vi dee aver portata anco la Legge, e le Regole di equità, che sono colla prima conneile, ed inieparabili.

Se colla vecchia litoria abbiam veduto, che non folo la primitiva Colonia Orientale si sparse prima in Italia, che in Grecia, e che nelle altre parti di Europa, ma che ancora le positive Città bene ordinate, e murate surono quivi parimente prima che altrove; la conseguenza sara sempre legittima, che anco la Religione, e la Legge debbono quivi avere avuta la primitiva lor sede, e l'uso, e la pratica anteriormente, che altrove. Le Città sin da principio si vedono

Tom. III. Pf 2 istitu

istituite ad effetto di raccorre, e di ridurre gli uomini Selvaggi, e campestri ad una vita più mansueta, e civile, ove si trovi più pronto non folamente quel mutuo foccorfo, che ci fa forti, e che regge l'umanità, ma dove parimente si eserciti l'effettiva pratica della Religione, e della Legge. Questi sono i sonti, che pongono la detta umanità in uno stato più fortunato, e tranquillo. Quindi fino dalla prima istituzione delle Città, che originalmente si trova prima fragli Ebrei, e poi fragli Egizi, e altri Popoli Orientali, si vedono ancora colle Città medesime istituite parimente le Tribu, e in queste fra i detti Ebrei, Egiziani, ed altri si vedono i primi semi delle Magistrature, e di Leggi per ben governare il popolo. Le Tribù, chiamate poi anco con altri antichi, nomi di Fratrie, di Comeffazioni, di Sodalità, e fimili, fra i vade regolamenti, che avevano, avevano ancora la detta Giudicatura, o sia l'amministrazione della Giustizia. Quindi Curie ancora si dissero (1); e dal detto nome di Tribù ne viene il suo derivato di Tribunal, Tribunus Ge. Ma queste Tribù [falva la detta originaria istituzione in Oriente, e in Egitto] furono prima in Italia, che in Grecia, e che altrove. Si contano in Italia già stabilite anco prima di Sesostri in Egitto, e di Minos, che le portò in Creta, ma le portò dall'Italia, come tutto il contesto lo persuade. Lo attesta solennemente Aristotele (2), e questa vecchia autorità dovrebbe bastare al nostro assunto, cioè che in Italia prima che altrove si è amministrata la Giustizia, e la Legge, perchè quivi prima che in altre parti d'Europa furono le Tribù.

Altri fatti antichi ci mostrano, che la detta Legge tanto Divina, che Umana in Italia prima che in qualunque altra parte di Europa ha regnato. Numa si è detto malamente scolare di Pitta-

ora;

<sup>(1)</sup> Vedi Pitisco, verba Tribus.

<sup>(2)</sup> Anflot. Politic, Lib. VII. Cap. X = Per genera Civitas sit distinguenda. Nam in Acypto usque ad hac tempora in bunc modum se haber. Sessar lecre sessar sensor in bunc modum se haber. Sessar lecre sessar sensor institution. Quod in Creta sathum est. Minoc reguente. Sed multo prius boc in halia, quam in Creta conflictum est. Pedi qui sotta al s. Avittotic, buc si portupi de la sensor in the sensor quistion of possible de us si set sensor sen

gora; e Livio (1), che riferisce questa opinione, chiaramente la rigetta. Ma la detta opinione non è falsa intieramente, ancorche contenga un gro so anacronismo; perchè Numa è più antico di Pittagora, e perciò non potè essere suo scolare. Numa era dotto in quella vecchia, e tetrica Religione Sabina, che fu Etrusca, e che poi raccolse, ed insegnò Pittagora in Italia con tali regole, e con tal metodo, che la fece, e divenne quasi sua propria, e col nome di Filosofia Pittagorica s'intese; e non solo in Italia, ma poi anco in Grecia propagossi (2). Spiega Cicerone il detto anacronismo (3), ma comprova parimente l'accennata verità, che Numa potè dirfi, e fu Pittagorico, perchè professo anticipatamente quella vecchia scienza Etrusca, e Sabina, che poi per averla raccolta, e insegnata eminentemente il detto Pittagora, perciò, come si è detto, chiamossi Pittagorica. Così Zaleuco, il gran Legislatore Italico, e dei Turj, per questa istessa ragione su chiamato Pittagorico da Demostene (4), benchè sosse più antico di Pittagora. Così in questa medesima scienza su dotto il Re Tarquinio, e il Re Porsenna, come con Cassio Emina dice Macrobio, e con L. Pisone ci dice Plinio (5); e tanto prima la profelfo.

<sup>(1)</sup> Liv. Lib. 1. — Authorem dollrine ejus (Numa)... falso Samium Pythagoram edunt... quem... in ultima Italia ora circa Metapontum, Heracleanque of Crotomem juvenum amulanium Huda catu habus [constant... hopet citius ingenio Numam animum virtutibus suise pinor jinstrussique tam peregrinis artibus, quam disciplina tetrica, ac tristi veterum Sabinorum, quo genere nullum quondam flui incorruptius.

<sup>(2)</sup> Liv. in nota pracedenti.

<sup>(3)</sup> Citer. Tufcul. Quaff. Lib. 4. in princ. — Quin etiam arbitror propter Phythagoreorum animadversponem Rumam quoque Regem Pythagorusum a posteroribus existimatum. Nam cum Pythagore disciplinam ognosferent, regiz i ejus aquiatatum, Spientiam, a majoribus suis accepissent, atares, autem, & tempora ignorarent propter vesustatem eum, qui Sapientia excelleret, Pythagore, auditorem fussific crediderunt.

<sup>(4)</sup> Demossien. eit. dal Fabric. Lib. 2. Cap. 4. S. 2. = Eumdem in modum Zaleucus quoque a quibussam videtur Pythagorius fuisse, qui Pythagora ipso suit antiquior, ut ex Demossiens fuisse adverses Timocratem.

<sup>(5)</sup> Macrob. Saturn. Lib. 3, cap. 4. — Tarquinius. Demarati filius. Samothraciis religionibus maxime imbutus. . . . Caffins vero Hemina dicit Samathraces Deo; egddemque Romanosum Penates. — E rifette a Porfenna Plin. Lib. 1. Cap. 5; — Vetus fama Etruria, est impetratum Volsinios aeris depopulatis, sub unte Monstro, quod Voltam vocavere coocato. & a Porfenna suo Rece, & ante cum a Numa, sed bos lego l'astitatum in primo annalium servibi L. Piso.

festo anco Dardano Etrusco, che andando a fondare Ilio passò prima a riscontrarla in Samotracia (1), ove i nostri Tirreni l'avevano portata antecedentemente. Andò anco in Creta (2), confultò, e rifcontrò quelle Leggi, come con Diodoro Siculo prova il Fabricio, additandoci le tracce di quel vecchio commercio, che era fra i Cretefis e generalmente fra tutti i Greci, e i prischi Italici, dai quali le dette Leggi erano discese. Nel Tomo primo delle Origini Italiche, e nel fecondo, portando le medaglie Napolitane col suo Simbolo del Minotauro, ho addotta l'autorità di Strabone, che prova il commercio antichissimo dei Cretensi nelle dette Regioni Napolitane. Colla detta autorità di Strabone ferma pure il Mazzocchi (3), che Teseo su il conduttore di alcune Colonie Cretensi in Napoli. Se le Medaglie Napolitane esprimono, come ho detto, il medesimo Minotauro, hisogna ben dire, che questo sia il Teseo Cretense, a cui questo Simbolo unicamente appartiene, e non andare a cercare altri Tesei, che probabilmente non vi sono. Dardano si disse anco Mago, e prestigatore, come tali chiamaronsi anco in Grecia i Telchini, e Combanti; e Cureti, che altri autori ci hanno spiegati per veri primitivi Pelasgi. In questo fenso Tertulliano (4) pone fra i Maghi il detto Dardano,

v ha-

<sup>(1)</sup> Macrob. Saturn. Lib. 3. Cap. 4. — Parro, rerum humanarum secundo, Dardanum refert Deos Penates ex Samothrace in Phrzeiam, & Aeneam ex Phrzeia in Italiam reduxisse. Przeil. Lib. 7.

Auruncos ita ferre Senes, his ortus ut agris Dardanus idaas Phrigia penetravit ad oras, Threiiciamque Samum; qua nunc Samothracia fertur. Hinc illum Corithi Trerhena ab Sede profectum.

<sup>(2)</sup> Jo. Fabricius Biblioth. Grac. Lib. 1. Cap. 4, 8. PIII. Dardanus ille vetuflissimus Dardania conditor, & Dardanidarum, Dardaneque Centis author, qui è Creta in Phyziam venus, Pater Erislonii. . . non diverse pacifiquisoldam videtur a Dardano, quem primum Mysteria Matris Deum ostensisse est paga, 322. & Eusteb. & Clem. Alexandrin. — nec a Dardano Mago, a quo Dardanias artes pro Magais dixir Columella Lib.

At fi nulla valet Medicina repellere peftem ;

Dardania veniant artes

(3) Mazzoc. in Tab. Heracl. Diatrib. 1. Cap. P fed. 4. S. Brundusium = Inter cateras Strabonis narrationes legitur, Cretenses Theseo Duce primum, mox Japige huc deduxisse Colonos.

<sup>(4)</sup> Tertull. de Anima Cap. 57.

Apulejo (1) lo mischia insieme con Caronda Legis'atore Italico, che Egli chiama Chrinonda, e lo mischia ancora con Mosè, e nella loro frase intendevano questi gran Legislatori, quasi Maghi, o infatuati, o Divini. In Samotracia portò Dardano gli Dei Penati, che poi portò anco in Troja, e perciò Enea quando riportò seco in Italia questi istessi Dei Penati, e tanti vecchi riti già in Troja, e in Tracia diffuß, non li condusse questi Riti, e questi Dei Penati, ma li ricondusse in Italia, d'onde antichissimamente erano partiti, e che quindi ritornarono alla nativa, ed antica lor fede (2). Di questi parla Virgilio ponendoli per vecchi, e veri Italici (3), e chiamandoli indigeti e perciò congiungendoli con Romolo, e con Vesta chiamata ordinariamente, e perciò Vesta Maser; e forse a questi istessi, ed a Vesta espressamente allude anco Orazio [4]. Questi sono secoli già tanto Vecchi, e questi lumi di antica legislatura Italica già passano ogni notizia di qualunque Religione altrove stabilita, e sorpassano rispetto alla Legge, non solo il Jus Decemvirale, e il Papiriano, e il Flaviano, ma qualunque barlume di vecchia Giurisprudenza, che in Grecia, e che in qualunque parte di Europa possa rammentars.

Passeremo in breve ad altri Legislatori Italici, e fra questi al detto Zaleuco, ed a Caronda, e se alcuno ve ne sarà, che sia posteriore a questi secoli imperscrutabili, sarà per altro insieme anteriore a qua-

lun-

Apulejus in Apologia = Ego ille sim Carinondas, vel Damigeron, vel Moses, vel
Jannes, vel Apolonus, vel ipse Dardanus, vel quicamque post Zoroastrem, vel Hoflanem inter Magos celebratus est. = Cosi li cita anco il Fabric. Biblioth. GracTom. 1 Lib. 1. Cap. 4, §. 8.

<sup>(2)</sup> Pirgil. Lib. 7. verf. = Hinc illum Covibi Trirbena ab Sede profellum = e nel. Lib. 3. verf. = Dnam qua Lycios, fidumque vebebat Orontem = ove Servio = Dit Penates è Samothratia fibblati ab Aenea in Italiam advecti funt. Unde Samothrac ess Romanorum cognati effe dicuntur . . . Quod de Lavinio, translati bis in locum, funum redietirit.

<sup>(3)</sup> Virgil.

Dii Patrii indigetes, tu Romule, Vestaque Mater, Qua Tuscum Tyberim, & Romana Palatia servas.

<sup>(4)</sup> Orat. Carm. Lib. 1.

Vidimus flavum Tyberim retorsis

Litore Etrufo violenter unds

be diftetum, monuments Regis

Templaque Vesta.

lunque Giurifprudenza, che altrove si tammenti. Ma intanto si osservi per falfa quella voga corrente, che pur anco ci si oppone in contrario, con quelle precise autorità, colle quali hanno errato chiaramente altri rifpettabilifimi Autori, e da me sempre venerati, ed hanno errato unicamente per voler semper battere quella strada, che ora si scopre salfa, cioè per voler credere, ed afferire cottantemente, che la Grecia è stata ammaestrata dall' Egitto, e che poi la Grecia ha ammaestrate altre Nazioni. Questa altra strada più vera, o non la curarono, o non l'avvertirono, o più veridicamente non la feppero, Quindi con questa assersione falsa in tutte e due le sue parti, quante, e quante vecchie, e precise autorità hanno proscritte, che chia. ramente la smentiscono! E quante altre autorità hanno indotte per decifive, che a leggerle attentamente nulla affatto concludono! Pieni fono i nostri moderni, e dottissimi libri di queste citazioni, che asseriscono stati in Egitto Platone, e Pittagora, e cento altri, che poi si dicono, e si fanno maestri degli Italici. Non nego per ora questi viaggi. Ma ognuno trascrive le citazioni degli altri, e si dice, che gli scritti di Platone contengono non oscuramente i Precetti, e le tradizioni Mosaiche, e che perciò Egli sia stato in Egitto, e che quivi abbia letti, e trascritti i Libri di quel Divino Legislatore. La sostanza è falsa, o non è vera almeno direttamente, cioè perchè Platone dotto in se stesso, ma ammaestrato nella scuola Italica, e Pittagorica, ha quivi appresi quei barlumi di Religione, e di sana Giurisprudenza, che tanto si assomigliano a quella di Mosè. Perchè gli scritti di Platone sono pieni di pietà, e di dottrina, perciò i nostri moderni hanno prima dubitato, e poi creduto, e poi afferito, che Platone ha letto, e che ha coniato Mosè. Marsilio Ficino, il di lui gran Traduttore. e massimo veneratore, è stato fra i primi, che l'abbia dichiarato, e fatto Mosaico, e quasi Cristiano intieramente. Piatone non nomina mai Mose, come per altro lo hanno nominato i nostri vecchi Italici; nè abbiamo veruno autore antico, che dica, che direttamente abbia veduti quei facri Libri. Se si assomiglia in qualche cosa a Mosè, co+ me a lui si assomiglia ogni pio, e dotto Scrittore, questa similitudine l' ha acquistata in Italia, e nella derta scuola Pittagorica; e Marsilio Ficino fra gli altri offervando la detta similitudine ci ha aggiunto di fuo

di suo, che è stata tratta da Mosè direttamente, e per lo più si citano le aggiunte, e le interpetrazioni di Marsilio Ficino, come se fosse l'istesso Platone. Altrove & è veduto, che in gloria Greca si fa dire ai vecchi autori ciò, che essi non dicono; ma quì per l'istesso oggetto si fa dire a Platone ciò, che Esso non dice, ma lo dice o Marsilio Ficino, o altri di lui Espositori . Per far grande anco da principio la Grecia si citano i di lei secoli luminosi, ma molto posteriori, nei quali è vero, che fu grande, e dotta; e per sar sempre dotto l'Egitto, che poi nei secoli posteriori divenne barbaro, si citano i primi secoli del Mondo bambino, nei quali con verità fu il fonte, e la forgente della Religione, e delle scienze, e delle Arti. In fomma le citazioni talvolta vere si trasportano ad altri secoli, e non fi fa altro, che fconvolgere la Cronologia, e così malamente fi crede di verificare le falsamente indotte opinioni. Questa inavvertenza, anzi questa empietà inoggi, e sempre più si ravvisa per non volere conciliare con i secoli le citazioni, ancorchè vere.

Fralle più vecchie autorità, the dicono Platone Mofaitizzante, fi cita Numenio Pittagorico (1). E perciò si aggiunge, che Platone è stato in Egitto, e che ivi ha copiato Mosè. Ma Numenio lo trovo vissuto in tempo di Marco Aurelio Imperatore; si osservi perciò quanti secoli sia dopo di Platone, cioè quasi sei secoli sintieri. E perchè mai si ha da citare Numenio, e non Platone medessimo? Il quale di questi suoi pretesi viaggi in Egitto, o di aver saputi, o copiati gli scritti Mosaici nulla affatto ragiona? Eppur tanto ragiona dei suoi viaggi, e in questi perpetuamente dice, che è stato più volte in Italia (2); che quivi ha studiato sotto Timeo Locro (3), e sotto Gorgia Leontino, e sotto altri talici, Tom. III.

\_\_\_\_\_

e Pittagorici. I suoi più insigni libri, o trattati sono intitolati col nome di questi celebri Italici, come il Timeo di Locii, il Gorgia Leontino, Minos, di cui qui fotto ne tintracciamo l'origine; Ipparco era Pittagorico; Theage, o Teagene cra di Reggio, Parmenide, che che ne dicano i Dizionari, era di Camarina (1); Ippia, o sia Ippias de Pulcro era parimente di Reggio (2), ed era Pelasgo, e morì in Lemno Città Pelasga; ed altri, che a suo luogo rammenteremo. Questi sono i titoli dei principali libri di Platone, additandoci, che da questi, aveva imparato, e che si faceva un pregio di imitarli. Luciano (3) inerendo a questi tempi, e al solito passaggio, che le scienze secero d'Italia in Grecia, rammenta, che la Filosofia, e la Giurisprudenza erano già morte in Italia., e in Sicilia, e si rivolta alla Giuttizia sdegnata, e piangente, per quelle umane leggi forse men buone, che allora regnavano in Grecia, e la confola con dirle, che allora non fi udivano, e non si ascoltavano più quelle severe leggi di Busiride, di Falaride, perchè erano morti già quelli Scironi, a Lestrigoni, e con altri nomi, (forse irrisori) che già fiorirono in Sicilia, ed in Italia. Ma che allora ogni scienza era trapassata in Grecia, e che bisognava, che anco la Giustizia medesima si accomodasse alle leggi, e a quella Sapienza, che regnava nella Accademia, ed in Scoa. Le lettere di Platone narrano le sue vicende occorsegli in Italia, o in Sicilia, e nella Regia di Dionisio Siracusano (4). A questo indirizza tutti gli Aurei fuoi libri sopra le leggi, con lui, e col suo Filosofo Dione comunicate (5). Platone in somma essere stato affatto Pittagorico, e tale essere

dive-

Diodor, Sic. Lib. 2. Cap. 2. De Thebanorum ritibus pag. 186. — Cambifes Perfarum Rex Azgyptum Armic capit, circa tertium annum Olimpiad. 63, qua villor in fladio fuit Parmenides Camarinensis,
 Suud. in verba INTILAS.

<sup>(2)</sup> Justien. DiENATHICEOTME — seu Bis accusatus circa înit. — Sed quid stes? (ob Justitus) qual indisparist ne metuas. Non enim egdem pasto ret humana se babent ; ac mortui sunt omnes illi Sciennos (Lestingons) Psthiocampta, Bussirdes, & Phalarides, quos tune pertimescebas. Nanc antem sapientia, & Academia, & Stoa, tenent omnia.

<sup>(4)</sup> Vedi le Lettere di Platone riportate da Diozene Laerzia nel fine del Libro 8., e da Marssilio Ficino nel fine delle Opere di Platone.

<sup>(5)</sup> Cicer. de Legib. Lib. 2. Cap. 6. — Quod idem, & Zalencum, & Carondam secisse video . . . quas imitatus Plato — e spesso altrove lo dice Vittagorico interamente.

divenuto in Italia, e l'iftesso Ficino, e Cicerone, e tanti perpetuamente rammentano. Plutarco nella vita di Dione Siracufano conferma i viaggi di Platone in Sicilia, e quanto con Dionisso, e coll'istesso Dione abbia conversato, e studiato. Anzi dallo stesso Platone apprendo, che anco il gran Socrate non si vergognava di chiamarsi ammaestrato in detta scuola Italica (1). Da Eusebio (2) apprendiamo. che da Pittagora in somma si diffuse la Filosofia anco in Grecia, e che Solone fu erudito dai Forestieri, come Platone ancora fu erudito dai Pittagorici in Italia. Isocrate fra i vari suoi maestri ebbe ancora Gorgia Leontino, e Tisia Siracusano (3). In somma innanzi a Pittagora era la Grecia affai scarsa, e priva affatto di ogni dottrina; e che il tutto ha imparato dai barbari, e che fino ai fuoi giorni erano bravi i Greci a rubare gli scritti altrui, e farsi loro proprie l'invenzioni degli altri (4). Queste sono le Citazioni, che si debbono proscrivere, e che il genio, che sempre corre pur anco fra i dotti non vuole, che si leggano, per sostituirvi quelle sole, che al detto genio corrente si adattano, e che noi pure citiamo, e celebriamo perpetuamente; ma che concitiamo ancora con queste altre, che spiegano, c non distruggono le prime. Talche questo Platone preteso Mosaicizzante, anzi quasi divenuto un Santo Padre del Cristianesimo, non è Tam. Lil. G g 2

& Tusc. Quast. Lib. 1. Cap. 16. in fn. = Plavonem ferunt ut Pythagoreok cognoseret in Italiam venisse, & didicisse Pythagorea omain, primumque de animorum aternitate non solum sensisse et quod Tythagoras.

<sup>(3)</sup> Suid. in Цозкратис Fabric. Bibliotb. Grac. Lib. 2. Сар. 26. S. V. — Йосгаtes . . . audivit Prodicum Chium, Тэгнадогат, Gorgiam Leontinum, & Thyliam Siracufa-

<sup>(4)</sup> Eufeb. d. Lib. X. Cap. 1. =: Nop modo difciplinas, atque artes. Graci a barbaris abfluterant; veram ctiam ad bos ufque dies ambitioni fervientes alter alterius investionem furantur.

altro, e non è tale, se non che per la sua eminente dottrina, e per quei vecchi barlumi delle Sante, e prische Italiche tradizioni, che Pittagora specialmente raccolse ed insegnò (1).

Sono infiniti, ed ammirandi (ma sempre gli stessi) gli sforzi dei detti nostri dottissimi moderni per fare la Grecia direttamente ammaestrata dall'Egitto, e poi maestra degli Italici, e di tutti. Non mancano anco Santi Padri, e altri gravissimi interpetri, che così dicono, e in questa erronea credenza non ne patisce la loro somma dottrina, ma la mala direzione dei loro studi, scusabili onninamente, perche in quei tempi, e dopo che il vecchio Regno Italico era perito, e nel mondo intiero altro non rifuonava, che il nome Greco, e le arti, e le scienze in Grecia passate, e stabilites, così ognuno diceva, e quasi così ognuno doveva dire. Coll'intima lettura dei vecchi Greci, ci persuaderemo una volta, che la prisca Grecia non ebbe commercio terrestre cogli Egiziani, e che Tolomeo Filadelfo (2) o al più Psammetico fu il primo ad aver pratica dei Greci. Perciò Strabone (3)

(2) Diod. Sic. de Mili Fontib. in princ. = Nam prifcis ufque Ptolomai Philadelphi temporibus , nulli Gracorum nedum in Aethiopiam , sed ne Aegrpti quidem montes, ita difficiles aditus . . . . trascenderuns. — Et de Thebarum ritibus , ac Philosophia — Pfameticus . . . Primus Aegyptiorum Regum cateras Nationes ad importanda, qua apud eos erant adlexit. Securitate omnibus adeuntibus prabita. Apud Acgyptios enim externi Reges . . . . Reges nulli ad Aegyptum navigabant. = Et de Theb. Rit.b. pag. 182.

(3) Strabon. apud Poff. de Origin., & progref. Idolol. Lib. 1. Cap. 22. = Non enim Homerus Lydorum, aut Medorum norat imperium. Alioqui cum Thebas Acoppilas, & earum , ac Phanicum nominaret divitias , minime prateriiset divitias Babylonis , ac Nini , atque Echbatanis = Questo passo si trova in Strabone nell' Epitome al prime

<sup>(1)</sup> L' Eretico Giovanni Clerck arditamente ha detto, che S. Giovanni Evangelista ha eopiato da Platone il divin modo di descrivere nel suo Evangelio l'Essenza del Padre, e del Verbo. Ma ognun ben vede la palpabile differenza di dire dell' uno, e dell' altro. E quando anco volesse dirsi, che S. Giovanni Evangelista abbia letti i libri di Platone, molto più per altro aveva letti i Libri di Mosè, oltre la luce Divina, o inspirazione, con cui parlava. Perchè dunque vuol credere arditamente, che abbia copiato da Platone piùtrosto che da Moiè? E se col contrario discorso si vuole, che i profani libri di Platone abbiano tanto di Sacro, e di Mofaico (il che da noi fi spiega nella detta Tradizione Italica) rivolgendo a buon senso questo ardito discorso di Giovanni Clerck non sarebbe ingiuriosa all' Evangelista questa sua supposta similitudine cogli feritti Platonici , mentre nell' Ipotesi contraria si vuole , che Platone foffe santo Mofaico .

ci dice, che Omero rammenta bensì, come cosa portentosa, qualche viaggio Maritimo in Egitto, come lo dice di Agamennone, e di Ulisse, e perciò dice Strabone, che anco Omero non seppe, e non conobbe nè i Medi, nè gli Affirj, e molto meno gli Ebrei. Ma viaggi Terrestri, e commercio antico fralla Grecia, e l'Egitto non vi è giammai. Luciano (1) ci dice, che Alessandro Magno volendo entrare (come poi entrò) in Egitto, non sapeva che via tenersi, perchè bisognava attraversare la Persia, e l'Arabia, ma che un Mercante Sidonio gli insegnò, come per cosa ignota la strada della Montagna, che col suo Esercito gli poteva facilitare, e che perciò avrebbe fatta una strada difficile, ma più breve, e che Alessandro Magno non gli prestò sede. " Il dottiffimo Uezio (2) al folito di altri fa Pittagora Ebreo af. fatto, e Circonciso, e sa anco Platone nei pretesi suoi viaggi intendentissimo dell'Ebreo. Ciò si niega addirittura con S. Agostino (3) ove afferisce, che non vi è mai stata in Grecia versione alcuna più antica di quella dei Settanta, e perciò dice, che Platone non può aver letti i Sacri libri, perchè a tempo di Platone non erano tradotti in Greco. Il Baronio (4) aggiunge, che non vi è Poeta, nè Oratore alcuno, che rammenti in Grecia questa pretesa versione, anteriore a quella dei Settanta, e che se vi fosse stata non si rammenterebbe tanto il Re Tolomeo Filadelfo per primo traduttore, o propagatore nel Mondo della Scrittura, e che colla detta Versione averebbe fatta una cosa già prima fatta da altri. Contuttociò anco S. Agostino ha narrate queste sallaci opinioni di Platone Mosaicizzante. Riporta perciò l'altra

<sup>(1)</sup> Lucian. Ρητορου δ΄ ιδασκαλος Rethorum Præcepcyc in princ. = Erat vero ex Perfis longiffina in Aeoprium via, figuidem Montana circumire oporteba. Hine Arabiam per Babloniam intrare, inde longis emenjis defertis vix, candem in Aeoprium perveniebatur . Ferebat id agre Alexander . Tum Mercator Sidonius, ego Rex, noqui, viaim band longam, ex Perfi in Aeoprium me tibi ofenfurum policeor. Etenim fi quis montana bac fuperabis (transgredietur antem triduo) confifim in Aeoprium eric

<sup>(1)</sup> Huet Demonstrat. Evang. Propos. 4. Cap. 13. & albi. Lo dice ancora Clemente Alessandrino Stomat. 1. Todoret. Terapent. 1., S. Ambrag. Lib. 3. Epss. 20. = Cum ex populo Judaorum plerique arbitrentur genus Pythagoras duxerit, & ejus disciplina derivavia etiam Magsserii pracepta.

<sup>(3)</sup> S. Aroftin. de Civit. Dei Lib. 18. Cap. 12.

<sup>(4)</sup> Baron. Annal. 231. Cap. Xl. & fequ.

l'altra espressione, che Platone fu scolare di Geremia Profeta (1). Eppure riscontrando i tempi si trova, che Platone su posteriore al detro Geremia di circa dugento, e cinquanta anni (2). Ecco la Cronologia, che sempre, e sopra ogni altra cosa ci illumina. Ecco gli errori, che dispiace ad alcuni, che si rammentino occorsi a tanti grandi uomini, ed ai quali ci conduce questa perpetua voga di voler riferig tutto all'Egitto, per poi attribuir tutto alla Grecia. Dunque pare, assai chiaro, che Platone non intendeva ne l'Ebreo, ne l'Egizio. Qual frutto adunque averebbe ricavato dai suoi viaggi in Egitto? lo non ardisco di negarli, ma in tutte le sue Opere non ne sa menzione, ma tanto parla bensì dei suoi viaggi in Italia. Abbiamo altrove portati i passi di Platone, ove dice, che i primi lumi di Religione in Grecia furono quelli, che s'infegnarono in Dodona, e quelta prima religione la chiamo, o Cipria, q Tirrena (2), Abbiamo parimente altri, di lui passi precisi, nei quali confessa, che in Grecia non si sapevano e che Egli pure non sapeva le antichissime storie di Grecia. Fra queste ignote istorie, o per l'estrema antichità non bene, o non chiaramente a lui tramandate, pone espressamente il fatto di Fetonte abbruciato dal Sole, e caduto nel Pò, e l'altre dei Tirreni al Tempia di Braurone in Acene, da noi diftesamente portato nelle Origini (4) : e dice che questo ancora è fralle storie più vecchie, e allora meno note in Grecia. Eppure quelto inteilo fatto fu opera, e fu il ratto, che delle Donne Atenichi fecero i Tirreni, e veriffimi Tirreni, quali così fono chiamati da Plutarco (;), e da altri puntuali autori, da noi nelle Origini Italiche riportati (6). Queste cose ognun vede quante notizie arrechino, e

<sup>(1)</sup> S. Agoftin. de Dollrin. Chrift. Lib. 2. Cap. 28. & Retratt. Lib. 2. Cap. 4-

<sup>(2)</sup> Petav Dollrin. Temp. Tom. 2. Lib. 12. pag. 304., e 319. Edit. Venet. Ann. 1757.

(3) Platon. Lib. feu Bialeg. V. de Legib. circa fin. Marfil. Ficin. interpr. = Circa Dets.

& Sacra . Nemo mentit compos in nova re illa conditive, fice exc Delphis,
aut Dodoua . accepta fint . Quibus approbatis Sacra folomitatibus mixta
conflitaerint, five ab indigenis orta, five Tyrbena dicantur, five Cypria, feu undecumque volueris.

<sup>(4)</sup> Platon. in Timeo in princ. = Neque se ipsum, neque alium Gracorum quemquam cognitionem antiquitatis nilam babere. . Nam quod apud vos server Phatrontem quondam solis slium currus ascendisse pater nos, nec patris aurigatione servata exussis. Exercia.

<sup>(5)</sup> Plutare. fopra citato, e altri .

<sup>(6)</sup> Origin. Bal. Tom. 2. pag. 34 , ¢ 36.

quanto sian vere. In somma tutti questi raziocini contrari, quando anco si ammettessero, provano, che in questi tempi posteriori qualchecosa può aver la Grecia appreso dall'Egitto, il che da noi non si è negato; ma le nostre citazioni intiere, e non mutilate, provano, che già i Greci da secoli, e secoli prima erano stati ammaestrati dai Pelasgi Tirreni. Talchè il contrario assunto di far principiare in Grecia le scienze, e le arti solamente da questo tempo, e poi molto dopo pretendere, che dai detti Greci siano state trasmesse agli altri, è un torto maniscito, che si salla Grecia, e a tutti gli altri, mentre le arti, e le scienze in generale le troviamo altrove, e specialmente in Italia da tanti secoli-anteriori.

Nella mia impotenza di resistere a tanti dottissimi uomini, che come fopra hanno fostenuto il contrario, ardisco di notare quel tanto. che milita contro il dottiffimo Seldeno, che di proposito ha scritto, che dagli Ebrei, e dagli Egizi è derivato il tutto in Grecia, e poi dalla Grecia si è sparso in tutto l'Occidente, Poco più si può opporre in contrario anco inoggi, che Egli non abbia già detto di prima (1), ed è replicato da tanti dotti, dai quali chiedo folo, che si riscontrino, e le loro, e queste mie precise citazioni, ma colla debita Cronologia, il che quanto è necessario, altrettanto raramente si eseguisce. La sola distinzione dei tempi decide la questione, perchè precise sono le mie autorità, che dicono, che i Greci furono primitivamente ammaestrati dagli Italici, e precise sono ancora le direttamente contrarie; Santi Padri, e anco vecchi, e profani autori, che dicono, che essi sono stati i nostri maestri, e portano con verità, e fatti, e secoli per loro luminosi, nei quali queste cose si verissicano. Così verissim > è, che l'Egitto è stato il primo Fonte di ogni scienza, e di ogni arte, onde il contrario sistema si regge sopra stabili fondamenti, e da noi giammai negati. La fola distinzione, si replica, che consiste nei tempi. Perchè l'Egitto primo maestro di ogni umana notizia, non ha avuto da principio commercio co i Greci, i quali queste notizie, che Egizie possono dirsi, originalmente le hanno avute per mezzo dei Tirreni Pelasgi, e poi allignatesi, e cresciute in Grecia, sono state da essi ri-

<sup>(1)</sup> Selden. Jur. Natur. & Gent. juxta disciplin. Ebraor. pag. 14. & seq. & pag. 33., &. seq. e spesso altrove.

portate anco in Italia, ma in secoli assai posteriori. Chi negherà, che in qualche secolo una nazione primeggia nelle arti e nelle scienze fopra di un altra, dalla quale può effer vero, che in altri secoli, sia ftata illuminata? Sarebbe da deridersi l'Italia se volesse gareggiare inoggi nella virtu militare colla Francia, colla Germania, e con tante altre floridissime nazioni, che continuamente la soggiogano, e la dividono. Dunque la viriù militare è stata sempre in loto, e non giammai in Italia? Questa sola conseguenza è falsa. Anzi proviamo, che prima, che in loro è ftata in Italia ancor questa. Chi parimente negherà, che queste illustri Regioni non abbondino di gran talenti, e di scienze, e di arti, e che alcune non solamente le rendano più persette, ma che altre ancora ne inventino direttamente? Noi cerchiamo di dare il fuo a ciascuno, e di ristringerci nei soli limiti del vero, e la fola distinzione dei tempi ci reca questo vantaggio.

Nè il Seldeno, nè veruno altro infigne scrittore può portarci un passo più preciso, nè più vecchio, nè più valevole di quello di Erodoto, il quale (oltre a tanti altri, che abbiamo addotti) spiega evidentemente, come qualchecofa ebbero i Greci dall'Egitto in materia di Religione, e anco di umane notizie, ma l'ebbero dall' Egitto posteriormente, perchè da principio erano stati eruditi dai Pelasgi. Ogni altro autore posteriore, e anco i Santi Padri, che pur si adducono, e Cirillo, e Clemente Alessandrino, e S. Agostino, e tanti altri parlano nel fenfo introdotto dipoi, che vuol dire con vera confusione dei tempi, cioè quando la Grecia aveva condotte le arti, e le scienze all'Apice di vera perfezione, se ne era fatta maestra, aveva assorbiti tutti i pregj degli altri, e specialmente degli Etrusci allora annichiliti, e mancati; talche vedendosi maestra in quelle la sola Grecia, e non trovandosi quasi più le prime tracce, e la prisca derivazione, bifognava quali necessariamente ricorrere all'Egitto, e farlo in Grecia l'immediato portatore di ogni notizia. Non mancavano, e non mancano illusorie persuasioni, perchè è verissimo, che l'Egitto è stato il primo fonte del sapere; ma ancor esso non è stato sempre tale; lo fu da principio, ma cadde dipoi nella barbarie, e nella irreligione, e in un abisso di vizi.

Abbiam veduto, che anco Platone, quando parla della veramente prima religione dei Greci, la chiama Dodonea, dove erano à

nostri Pelasgi Tirreni, e la dice (1) ivi introdotta dai forestieri, e contuttociò la chiama, o indigena, cioè vecchissima, o Cipria (che forse dei Traci s'intende) o positivamente Tirrena. Queste chiare autorità in confronto delle contrarie ci additano, che col distinguere i tempi si conciliano le une, e le altre. Così con Luciano (2) osserviamo, che tuttigli Oracoli, e Templi di Grecia, e tutte le prische, e facre notizie sono infinitamente posteriori al detto Oracolo Dodoneo. Fra questi posteriori pone, e quello di Apollo in Delfo, e di Esculapio in Pergamo, e di Bendidio in Tracia, e di Diana in Efefo, e fino quello di Anubi in Egitto. Onde, che importano mai tante autorità, che dicono, che Platone, e che Pittagora, e che tanti altri Filosofi fono ftati in Egitto, e fragli Ebrei? Meriterebbero, e spiegazioni, e reflessioni queste autorità, ma le possiamo ammettere tutte quante, perchè poco, o nulla concludono. Provano ciò, che noi sempre diciamo, cioè che a tempo di Pittagora, e poi di Solone, e di Platone possono i Greci avere appreso qualche cosa, e molto dagli Egiziani. Ma prima di loro vi sono stati altri dotti Pelasgi, e Sacerdoti, e Sacerdotesse di Dodona; perchè Erodoto (3) ci dice, che anco Omero, ed Esiodo, che sono i più vecchi Sacerdoti fra i veri Greci, erano contuttociò gli ultimi in Grecia rispetto ai più vecchi Sacerdoti Pelasgi, qualificando così, che anco questi primi, e sommi Poeti fra i Greci furono anco Pelaigi, benchè fragli ultimi di quelli . Di fatto Propapide il maestro d'Omero si è provato altrove, che scrisse in Pelasgo. Prima di Omero surono pure Orseo (4) chiamato Ciconeo, e Pelaf-Tom. III.

<sup>(1)</sup> Platon. de Legib. Lib. F. pag. 542. = Circa Deos , & Sacra . . . nemo mentis compos innovare conabitur, frue ex Delphis, aut Dodona, aut Ammone accepta fint ... five ab indigenis orta , five Tyrrhena dicantur, five Cypria.

<sup>(2)</sup> Lucian in kar. Menipp. pag. 706. edit. Paris.
(3) Erodot. L. 2. pag. 109. = Nam Hessidus, atque Homerus . . . fuerunt, qui Numina (Gracis) introduxerunt , Eisque & cognomina, & figuras , & diversa mini-fleria attribuerunt. Quibus posteriores videntur extitisse Homerus, & Hespodus , qui fuise priores feruneur. Et prima quidem ( Numina) Dodona Sacerdotes meminerunt , pofteriora autem ad Homerum , & Hefyodum refero .

<sup>(4)</sup> Suid verbe Oppeus Angurpus = Orpheus ex Lebetris ... Orpheus Ciconeus = e alla voce = Oρθένε έπὶ τῶν = Orpheus fub Judeorum Judicibus clarus erat . . . . Hujus feruntur Orationes de cognitione Dei, atherem a principio a Deo conditum fuisse . . . . His tribus nominibus unam facultatem fignificari

e Pelaigo, e Lino, e Mopfo, e Anfiarao, e Macare, ed altri, dei quali più propriamente si dice, che avessero qualche lume dei libri Mofaici, ma dall'Italia, e non può dira, e non può verificara, che l'avessero direttamente dall' Egitto. Matteo Egizio presso il Poleni, o sia presso il Tesoro delle Antichità Greche, e Romane Tom. XXIX. pag, 767, prova, che questa sublime dottrina di Orseo su da lui appresa in Tracia, e non in Egitto. Inaco anco anteriore a questi regnava in Argo, e fra i Pelafgi Tirreni (1), e confultava l'Oracolo Dodoneo, e quivi mandava i suoi Aruspici ad istruirsi, e consabulare con i detti Sacri Ministri di Dodona (2). Dunque se tanto prima era in Grecia la religione, e la scienza in generale, e vi era stata portata dai Tirreni Pelasgi, possono ammettersi tutti i pretesi viaggi dei Greci in Egitto, ed altrove, perchè percuotono un tempo affai posteriore, e proveranno in essi un genio illustre d'informarsi anco in altre parti circa alla loro dottrina; ma la dottrina in generale vi era e anco migliore, e più pura, perchè ivi portata anticamente dai Tirreni Pelasgi. Lattanzio Firmiano (3) dice, che se Platone, e se Pittagora sono stati in Egitto, e fra i Maghi di Persia, non sono stati per altro giammai fragli Ebrei, dai quali molto meglio fi farebbero po-

Se la Religione in Grecia, e se la Giurisprudenza, e le altre scienze si vogliono ivi far nascere dal solo tempo di Platone, e anco di So-

dixit (questo è molto più di ciò, che ha detto, e che si sta ir a "Vatthe intorno ad un Dio solo nella sossanza, e trino nelle persone, il che positivamente non ba detto, ma per questa citazione, pare piùrioso, che l'abbia detto Orseo. Il quale siezue = E unam-potentiam opsisti. Dei, quia ex to quod non erat omnia creatit Disbilia, di ruvisibilia, De genere autem bumpano dixit intem issima do venima rerim opsice Deo sormatum, E animam accepise, ratione praditam segunius Moja seripta.

Soficie riportato da Dionifio d'Alicarnaf. Lib. 1, pag. 20. = Ivaz γενέτορ παι Κρηνών πετρώ. Oucavis ... Inache Pater, Fili Fontium, Patris Oceani, qui magnos houners habes in Argivis terris, Janonique Collibus, σ Trirhenus Pelafeut.
 Efehil. in Promet. Legat. verf. 600. = δδ ἐς τὶ Γίντω κ' απὶ Δωθάνος νωνώς νωνώς.

Oesephru: ládhsu = Pater (hachus) míst Pyton & Dodona Aruspices.

(3) Laslant. Firmian. de vera Relig. Lib. 14. Cap. 2. = Mirari folco, quod cum Pythagoras, & Plato, amore indegende veritatis ad. Agoptios, & Magos, & Perfas
ulque Penetressent, ut earum Centium vitus, & Sacra cognoscerent, ad Judaos taman non accessivent, sous tum solos, & quo sacilius addre possissent.

lone, e anco di Pittagora per farle derivare dall'Egitto, come s' intende di provare con questo torrente di male intese citazioni; si fa un torto manifesto alla Grecia, e a tutti gli altri Popoli Occidentali supponendoli ignoranti, e barbari affatto per tanti altri secoli antecedenti. Poiche Platone finalmente è nel quarto, e nel principiare del quinto secolo di Roma. E' noto nei Maccabei (1), che Aristobulo Giudeo fu maestro di Tolomeo Filometero. Su questo fondamento si cita Clemente Alessandrino, quasiche dica (2), che Pittagora ha copiato molto dagli Ebrei. Ma quando ciò sia vero, che abbia copiato, e saputo qualchecosa dagli Ebrei, non vuol dire, che sia Rato fragli Ebrei, e quelle notizie poteva averle avute altronde, come abbiam provato che efistevano antichissime in Italia, e poi in Tracia. Così l'iltesso Clemente Alessandrino, ed Eusebio dicono altrettanto precisamente di Platone (3). Ma Clemento Alessandrino, ed Eusebio, e Flavio Giuseppe, ed altri sono in quei secoli, nei quali replico, che tutto si attribuiva all' Egitto, e alla Grecia, ne altro allora si scorgeva; anzi talvolta citano, ed i Rabbini, ed altri fonti l: poco sicuri, e non poco sospetti. Per far credere Maestra la Grecia, ed essa ammaestrata dall' Egitto, basta ogni citazione ancorchè storpiata, o male intesa, o non conciliata colla Cronologia. Ma per noi, che contro questa piena cerchiamo di stabilire la verità, si critica ogni citazione, si cavilla, e si storpia. Per veder più lume bisogna ricorrere, come si è detto ai più vecchi Maestri, ancorche Profani, quali sono Erodoto, Tucidide, ed altri, che rispetto alle prische origini noi sempre ciriamo. Perchè in somma anco questi piì Scrittori dei secoli assai più bassi non dicono espressamente, ne che Pittagora, nè che Platone siano stati fragli Ebrei, ed il loro attefato si risolve in un Elogio, che fanno della Dottrina Pittagorica, e Platonica.

Tom. III. Hha

Che

<sup>(1)</sup> Machabaor. Lib. 2. Cap. 1. verf. 10. = Populus qui est in Hyerofolimis, & in Judaa, Senatulque & Judas Aristobulo Magistro Prholomai Regis.

<sup>(2)</sup> Clement. Alessandr. Stromat. A. &c. = Πολλά των παρ ημίν . . . . multa, qua sunt in nostra disciplina, in setta sua dogmata transsulit.

<sup>(3)</sup> Clem. Aleffand. Strom. A. ... Leger, & instituta nostra sestant est ... Elect. Gins. contra Apionem Lib. 1. ... Plane nowie diciplinam nostram, sed etiam ciuse dem multa cupide est amplexus ... Eusleb. Prepar. Evang. Lib. 9. Cop. 6.

Che cosa mai potevano imparare in Egitto, e Pittagora, e Platone e Solone, ai tempi loro? Null'aliro, che empietà, ignoranza, e barbarie. Abbiamo sempre attestato è vero, e sempre replichiamo, che l'Egitto è il fonte di ogni sapere (1); ma ciò s'intende rispetto alla origine, e nei tempi veramente primitivi, ma non già nei tempi di Platone, e di Aristotile. Anzi a tempo loro erano le Atti, e le scienze molto più in Grecia, che in Egitto. Perchè benche sia verisfimo, che ivi fiano nate; contuttociò il di loro giro porta, che s' introdussero ben presto in Italia, ove acquistarono qualche perfezione maggiore, e poi dai Tirreni Pelasgi trasportate in Grecia, giunsero ancora a quel grado più eminente, in cui fotto Pericle; e molto più fotto il grande Alessandro sorpassarono ogni Nazione. Le scienze, e le Arti nate in Egitto, il lusso, e le fabbriche ftrepitosissime, e poichè sempre si parla specialmente della Religione, primo, e vero sonte della Giurisprudenza, di cui si tratta, ivi presto decaderono, e tutt' altro divennero. La vicinanza d'Ifraelle, e il commercio col Popolo eletto fece pio, e fece dotto l'Egitto, e vari lumi di verità ha tramandati anco a noi, e poi in tutta l'Europa. Ma poi, e ben presto l'Egitto idolatrò, e divenne l'asilo dell' ignoranza, e della barbarie,

I varj passi della Scrittura, che inalzano la scienza degli Egiziani sopra quella di tutte le Nazioni (2) s'intendono rispetto all'origine. Questo è il perpetuo, e sempre necessario ajuto della Cronologia, altrimenti s'imbroglia il tutto, e si seguita a sarlo continuamente. A tempo di Platone, e di altri gran Filosofi Italici, e Greci, l'Egitto, benchè stato maestro degli altri in secoli imperscrutabili, era allora il meno illuminato degli altri. Non sapeva nemeno l'immortalità dell'anima, che tutti i suoi vicini intendevano, e che Platone medesimo ben spesso ci accenna. L'istessa Scrittura distingue i tempi, e ci mostra, che la primitiva scienza, e la Religione degli Egizi, era poi divenuta una sentina di iniquità, e di barbarie la più grossolana. Si legga in Isaa (3) con questa distinzione dei

(1) Vedi Origin. Ital. Tom. 2. Cap. Delle Arti, e scienze.

Lib. 3. Reg. Cap. 4. verf. 39. — Dedit quoque Deus sapientiam Salomoni.... & pracedebat sapientia Salomonis scientiam omnium Orientalium, & Agriptiorum =
 Jaia Cap. 19. verf. 3. & seq. — Difrumpatar spiritus Agripti... superra chant superra ch

dei tempi. Eppure Isaia su anteriore a Pittagora di due secoli, e molto più di tre secoli a Platone, e ad Aristotile. Vuol dire, che l'Egitto era barbaro da molto tempo, quando l'Italia, e la Grecia erano divenute già saggie. Così era nelle arti. La scultura, e la pittura Egizia non è stata mai in sommo pregio; e la vediamo pur anco nei Monumenti, che restano. Nei tempi posteriori poi molto più deplora Plinio (1) l'audacia Egizia nel dipingere, e in mostrarci i loro cinocefali; e alle loro figure anco umane in apporle il capo di cane, o d'altri animali. Così la deplora Petronio alla fatira feconda, Questa barbarie Egizia, crebbe molto più in appresso. Luciano (2) nei fecoli posteriori lo fa quasi una selva di ladroni. Teocrito gli sa ladroni, e fraudolenti, e malefici (3). Si correggano adunque, o almeno si spieghino, e Grozio, e Clerck, e altri dottissimi uomini, che correndo sempre la strada solita, ed interpetrando questi istessi passi della Scrittura, e non distinguendo i tempi, nè le frasi, dicono precisamente dei sempi di Salomone, che la scienza era unicamente in Egitto, e che tutta l' Europa era ignorante. Molto più si deridano varj nostri moderni irrifori, che per far primitivi d'Italia i Circompadani, o i Liguri, e farci venire ora dagli Illirici, ora dai Celti, ed ora da altri, secondo il capriccio delle loro visioni, oltraggiano, ed Essi, e tutti noi, anzi tutti gli Europei, con farci discendere dai Celti, e dai Tedeschi in secoli tanto, e tanto posteriori (4), accumulando autorità, che nulla dicono; o che chiaramente dicono contro di loro.

Quando si citeranno gli Autori colla detta necessaria distinzione dei tempi, troveremo, che a tempo di Salomone vivevano in Gre-

finulacra sua, & Divinos suos, & Pythones, & Ariolos... Stulti Principes Tauros, sapientes Conssistai Pharaonis dederunt consilium inspiens... ubi muc Sapientes tui t... Stulti sasti sunt principes Taneos, emarcuerunt Principes Memphoos, deteperunt Æzyptum == .

<sup>(1)</sup> Thin. Lib. 36. Cap. 1.
(2) Lucian. in Alexand., fen Tseudomanthis pag. 468. 

— ἀναπλίστας, διεοιλιακό εξε Αλίγυστόν... Adolescentulus cum navigasset in Ægyptum... rathi videlicet, vel in Nilo navigantem interisse puerum, vel a latronibus (nam id temporis permutus grassabantus) esperantus grassabantus (per peremptum ...

<sup>(3)</sup> Teocrit. idil. XV. verf. 46. = doète unxespoe.... Neme malcheus ledit viatorem, doloje lubiens more Apptio =. (4) Bardetti dei primi dohatori d'Italia, ed altri nostri moderni-

cia molti grand'uomini. Viveva anco Omero, o più propriamente nacque Omero circa foli dodici anni dopo Salomone, Così fi ricava dalla vita di Omero attribuita ad Erodoto, che lo dice nato 168. anni dopo la rovina di Troja, e lo ratifica anco il detto Erodoro al fuo libro fecondo, e con fimili fondamenti, o supputazioni anco il Petavio (1) lo pone nato circa ai detti precisi anni dodici dono Salomone. Efiodo nella antica vita, che precede le di lui opere, nel fentimento di alcuni fu ancora di qualche cofa anteriore ad Omero, o almeno fu con lui coetaneo, perchè Egli stesso narra nelle sue poesse di avere avuta disfida poetica, e di canto col detto Omero, e di averlo superato. Così Stesicoro Siciliano, e d'Imera (2) parimente fecondo l'opinione d'alcuni si sa anteriore d'Omero, o almeno è antichissimo. Ma per dir cose anco più note, e Lino, e Mopso, e Macare, e Tirefia, e Amfiarao, e Orfeo Trace, ma Cicondo, o Cicone, di sopra commemorati, benchè non più esistano le diloro opere, e gl'Inni, ed i versi, che si attribuiscono al detto Orseo, patiscono giuste critiche presso gli eruditi, e fondatamente si credono fupposti, ed inventati dipoi da qualche dotto Scrittore; contuttociò questi grand'uomini sono esistiti, e sono o coevi, o per lo più anteriori di Omero, che vuol dire ancora anteriori a Salomone. Tanto fi ottiene col foccorfo della Cronologia! Lasciamo tanti altri sepolti nell'oblio dei secoli senza potere ad esti assegnare il loro luogo, o sia il tempo della loro vita (2). Ma tanti altri, e questi, che con un poco di esame cronologico possiam distinguere, è una barbarie il non volerli diftinguere. Il Fabricio nella sua Biblioteca Greca Lib. 1. cap. 20. nomina fettanta, e più poeti innanzi Omero. Ulisse quando arrivò in Sicilia, e nella Regia del Re Alcinoo ci narra il detto Omero. nel lib. ottavo dell'Odissea, che senti cantarsi dal Poeta Demodoco il poema sopra l'eccidio di Troja, e godè il detto Ulisse, e pianse

(2) Eliano Lib. X. cap. . . . 63. (3) Orazio Carm. L. 4. Ode IX.

<sup>(1)</sup> Petav. Dollrin. Temp. Tom. 2. Lib. 13. p. 293. Edit. Venet. ann. 1757.

Vixere fortes ante Agamemnona

Multi, sed omnes illacrimabiles Orgentur, ignotique longa Notte, carent quia vate Sacro.

di gioja in sentire fralle gesta degli altri Eroi celebrate anco le sue: Queste sono tutte cose innanzi Omero, e perciò anco innanzi di Salomone. Abbiam già detto con Erodoto (2), che Omero, ed Esiodo furono i primi Sacerdoti fra i veri Greci, ma che essi sono gli ultimi rispetto ai Sacerdoti Pelasgi, che già tanto prima avevano fiorito in Grecia. Infiniti adunque, e molto più antichi sono i tanti altri Sacerdoti, e sapienti, che già si ammirarono, e in Grecia, e in Tracia, ma colle vecchie tracce, che questa loro dottrina era provenuta dall'Italia per mezzo dei Tirreni Pelasgi, e che in Creta specialmente l'avevano portata e Minos, e Radamanto. In Italia Pittagora è certamente posteriore a Salomone, e ad Omero di più di quattro fecoli. Ma abbiam veduto, che questa sua dottrina era vecchissima in Italia, e che solamente Ei la raccolse, e l'ampliò, e che precisamente questa era secondo Livio (2) la vecchia, e tetrica, ed incorrotta Religione dei Sabini, Dardano Cortonese, e anteriore a Salomone di quattro secoli, professava questa Religione, la riscontrò în Samotracia (3), la portò in Ilio colli Dei Penati, che poi tanto dopo riportò Enea in Italia, come sopra si è detto. Sicchè si prova evidentemente, che anco prima di Salomone una gran dottrina era già disseminata pel Mondo, ed era non solo in Grecia, ma anco, e prima era in Tracia, e molto prima era in Italia; ed erano le vecchie tracce della Religione Noetica, o Japetica, dipoi divenuta Tirrena, o Sabina, in cui fu dotto e Numa, e Porfenna. Questa Noctica, o Japetica scienza si sparse così per tutto l'Occidente, in cui, e a tempo di Platone, e anco di Pittagora, che si fanno inoggi ammaestrati dall' Egitto, era appunto l' Egitto nella somma ignoranza, e barbarie. Il Poema del detto Demodoco intitolato 'Ilu & ansour fu cantato da Ulife in Toscana, come on Tolomeo Esestione citato nella

<sup>(1)</sup> Erodoto fopra citato.

<sup>(2)</sup> Levio L. 1. = Inclina jufticia; religioque ca tempefiare Neune Pempilli erat... Authorem doffrina ejus, quia noi extat alius, fulfo Samum Pyrhagoram edunt... Suopre lettur ingenio (Numa) temperatum animum fuife opinor magis, infrufiamque non tam pergrinis artibus, quam difipilina tetrica, ac trifti veterum Sabirorum, quo genere nullum quondam discorpatint fuit =.

<sup>(3)</sup> Macrob. L. 3. Cap. IV. = Dardanum refert (Varro) Deos Penates ex Samothracia in Phrygiam, & Aeneam ex Phrygia in Baliam detulisse =

Riblioteca di Fozio prova il Fabricio (1). Il detro Fabricio (1), come pure fi è detto, trova, e recita fettanta Poeti positivimente nnanzi Omero; e Cicerone con questo invincibile argomento ce ne afficura (3), Palefato, di cui ci resta il primo dei suoi cinque libri Ilest anieros fecondo Suida (4), è parimente anteriore d'Omero. Queste cole non fono contrarie, anzi fono uniformi, e molto meglio di quello si è fatto, e si fa, spiegano la detta Scrittura nel passo sopraddetto dei Regi (5), ove si paragona, e si sa maggiore la sapienza di. Salomone a quella di sussi gli nomini in generale. Eppure i facri Interpetri, e l'istesso Grozio, e il Clerck, e poi peggio ancora tutti i postri moderni, ristringono il detto paragone ai foli Orientali, e ai foli Egiziani, e cantano, che fuori dell' Oriente, e dell' Egitto non wi era fapienza in terra. A tanto, e a molto più ci conduce quefto battere perpetuamente la strada solita, cioè, che il solo Egitto, e poi la fola Grecia sia stata dotta in antico. Queste interpetrazioni fanno poco onore alla detta Scrittura, che afficurandoci, che la dottrina di Salomone era Divina, ed infufa, non foffre il paragone del folo Egitto; e la generalità di questo passo l'esclude, e ci insegna con una più giusta intelligenza, che la Scrittura celebra la scienza Egizia rispetto all'origine, ma non già rispetto a ciò, che allora era in effetto. Il fatto chiaro ci fa vedere, che la scienza degli Egiziani era nella fua decadenza, e che in grado più eminente era in Italia, ed in Grecia. A tutti questi Poeti, e grand'uomini, che io ho rammentati

(1) Fabric. Biblioth. Grac. Tom. 1. Cap. 1. part. 5.

(3) Cicer. in Brutum = Nes dubitari debet quin furrint ante Honcrum Porte. Quod ex eis Carminibus intelligi potes, quod apud illum, & in Pheacum, & in Procorum epulis canuntum =.

(4) Suida citato dal Fabric. Biblioth, Grec. Lib. 1. Cap. 21. \$. 1. = Palaphatus... quem Homero antiquiorem olim babitum fuise a nonnullis patet ex Suida =.

<sup>(2)</sup> Fabric. Ebbloth. Grac. Lib. 1. Cap. V. S. 6. — Hoc Demodeci Poeme This and over Ulifles in Tyrphenia ad Tybian connecti., T. cantando certans vicio, at refere Pholomans thepoficous Lib. 7. apad Photish —.

<sup>(5)</sup> Reyam Lib. 3. Cap. 4. verf. 29. — Desti avoque Deut Sapientiam Salomoni...

† pracedebut fapientia Salomonis feientiam omnimo Orientalium, & Exploir

rmm, & crat fapientios candiis homnishas fapientios Ethan Exrabita, & Eman.

† Calcol, & Drada fillis Mobal. Quessi fest di Babal, e questi nomi non si ri
reviano in Egitto.

tati fra noi, non troveremo in questi tempi, e non si nominerà in Egitto veruno, che ad Essi possa paragonarsi.

Al tempo poi del detto Platone, e anco di Pittagora fentiremo (1), che gli Egiziani erano derisi comunemente nella loro barbarie, ed ignoranza, e nella loro più stolta idolatria. Così gli trattano tutti i Poeti, e tutti i vecchi Scrittori, e l'istesso Cicerone (2) continuamente li paragona con i Siri, o Affiri, e li chiama barbari affatto. Sardanapalo fu fra quetti Re d'Aifiria, e benche per verità sia posteriore circa ad un secolo a Salomone, pure è nota la di lui vita effeminata, e barbara. Basta la di lui morte per distinguerla, e l'epitaffio, che ei si fece incidere sul suo Sepolcro (3). Tali erano allora gli Egiziani. Porri, e Cipolle erano i loro Numi, e lo erano egualmente i Cani, i Gatti, i Cocodrilli, i Bovi, e ogni più sozzo Animale. Recita anco Luciano (4), e deride, e il Cane Anubi, e il Toro Menfi, e le Corna di Giove Ammone, e le Scimmie, ed altre simili Egizie Deità. Belli oggetti da apprendere, e da imitare porgono i dotti nostri moderni a Pittagora, ad Aristotile, a Tom. III.

(1) Giovenal. Sat.

. . . . . . . . Quis nescit qualia demens Aegrptus portenta colat? Crocodilon adorat . Porrhum, & Cape nefas violare, & frangere morfu. Oh Santtas gentes, quibus bæc nascuntur in hortis

(2) Cicer. de natur. Deor. Lib. 1. Cap. 16. = Cum Poetarum autem errore coniungere licet pertenta Magorum, Aeyptiorumque in codem genere dementiam. = & al Cap. 19. — At non Aegoptii, nec Spri,nec fere tota Barbaria. Eirmiores enim videas apud eos opiniones esse de bestiis, quam apud uos de Sanctissimis Templis, & Simulacris Deorum. Etenim Fana multa expoliata, & Simulacra Deorum ex locis Santi-simis ablata videmus a nostris. At vero ne fando quidem auditum est Crocodilon, aut Ibim, aut Felem violatum ab Acceptio. Quid getur cenfes? Apim illum Sanctum Accoptiorum Bovem nonne Deum videri Accoptus =.

(3) Cicer. Tuscul. Quest. Lib. 4. Cap. 35. = Sardanapali opulentissimi Syria Regis error agnoscitur, qui incidi justi in Busto. ==

Hac habeo que edi , queque exfaturata libido Hausit; at illa jacent multa, & praclara reliffe.

Quid aliud', inquie Artfluteles, in bovis, non in Regis Sepulcro inscriberes ? (4) Lucian. Deor. Conviv. circa fin., & Lucan. in Pharlel. Lib. 8. Nos in templa tuam Romana accepimus Isin, 

Platone, e sempre i nostri più recenti li avanzano, e li confermano, per fare dall' Egitto intieramente ammaestrata la Grecia, e per fare l'Italia, el' Europa tutta barbara, ed ignorante sino a quei secoli.

Ogni altro riscontro Istorico smentisce questi discorsi. I Re d' Egitto fono stati magnifici, ed ammirabili nei di loro Edifizi ttrepitolismi, e sono ancora celebrati nella loro giustizia, e nelle loro ottime leggi. Ma sempre colla detta distinzione dei secoli. Diodoro Siculo specifica (1), che le grandi opere, e che la gran Giustizia, e Sapienza di quei Re primitivi furono innanzi ai Tempi Trojani, e fino al Re chiamato Miride, a Marone. Dopo di lui dice, che cominciarono vari Re negligenti, ed oziofi, che nulla fecero di buono, Talchè innanzi ai tempi Trojani (2) e per vari fecoli dopo non si trova in Egitto che ozio, ed ignoranza. Molto più poi ciò fu in appresso, e fino a noi, e per poco se ne può eccettuare Psammetico, che si aprì il commercio colle altre Nazioni, e con i Greci, aggiungendo il detto Diodoro (3) che esso il primo permise alle altre nazioni, ed agli altri Re stranieri di commerciare coll'Egitto, che fino a lui era inospitale, e non solo inaccessibile, ma ancora inaccesso. Contuttociò assicura, che è durata sempre in loro l'istessa barbarie di adorare le bestie (4). Onde se Solone è stato in Egitto, perchè ce lo assicura Pla-

Diod. Sic. Lib. 2. De Thebarum Ritih. ac Philosoph. Qui telfe quass l'Horis dell'antice Egitto, ove su personalmente, loda la giussizia, se opere incredibili, e le fabbriche shapende di quei Re primirivi, ma le cearta ai tempi antetiori alle con Frojane, e poi li sa cadere injuella burbarie, che abbium detta.
 Diod. Sic. los. cit. p. 28. Toggio Fibrent. interpret: = Eo Rey defundo Ac-

(3) Dud. Sie. ivi = Pfameticus cum Gracos plurimum diligeret filios difciplinis Gracis trudivis. Primus Augpptioum Regum cateras nationes ad importanda, que apud eos erant adlexet, securitate singulis adeuntibus prabita. Apud Acaptios enim externi Reges... Reges nulli ad Augpptium navivabant.

(4) Diod. Sic. ivi = Animantia penes Agyptios Sacra... non folum viva, fed etiam mortua, ficut Felem, hebneumones, Canes, Accipitres, ibides, Lupos, Crocodilos &c.

<sup>(2)</sup> Diod. Sic. loc. cit. pag. 183. Paggio Ftorent. interpret. 

Eo Rege defundo Aegppii. Regeme ex fuit crearum Miridem, quem Marenem alii comunant. Firum minime bellis aptiem. Toff quintum genus, cum Aegppius Rege carrete ex dia gnioribus quidam affamptus eft... qui Trojani belli tempore extitit.... Mortuo Protho filus fucceffit, qui per omnem vitam redigalibus, & adeumulandum undique thefaurum intentus. Fir pufilli animi, asque avarus.... Toff bujus obitum feptem fuere Reges in tantum otio dediti, & voluptati, ut facri libri nulla corum gefta contineati.

Platone, e se altri in questi tempi posteriori hanno fatto un tal viaggio avranno bensì offervate le vestigia della prisca magnificenza, e avranno investigato qualche barlume della vecchia dottrina, e cultura, null'altro allora avran trovato di efistente, e di attuale, che irreligione, e barbarie. Per altro si osservi, che il motivo, per cui Solone andò in Egitto, e in Cipro, e altrove, fu, perchè da se stesso si prese un volontario esilio suggendo la Tirannide di Pisstrato, che gl'insidiava la vita, come con Suida, e con altri osferva, e prova il Meursio (1). Ma non vi andò positivamente per apprendere dall'E. gitto quella fcienza, che allora non vi era.

Sarebbe anco desiderabile, che si dessero i giusti limiti alla Filofofia Caldea, ed Orientale, che dall'Egitto in loro si sparse (2). Abbiam veduto altrove, che Cicerone la deride altamente. Anco questa inoggi per la voga di credere la virtù sempre da noi, e dagli Avi nostri più remota, che sia possibile, si magnifica, è se ne cerca, o ci figuriamo d'indagarne l'essenza. Si celebra fra di essi specialmente l'Astronomia propagata loro certamente dagli Egiziani. Luciano (3) anco più deride questa Filosofia, o magia dei Caldei, o Babilonefe, c di altri Orientali. Racconta l'imposture, e gl'incantesimi di un certo Magaccio per nome Mitrobarzane, che era fra i discepoli, o fra i successori di Zoroastro. I supposti frammenti del detto Zoroastro, in-

Tom. III. fieme

<sup>(1)</sup> Meurs. Tom. 2. edit. Florent. 1744. in lib. de Solone Cap. 26. Itaque conscensa Navi peregre profectus Aczyptum abiit, inde Cyprum, hinc in Lydiam ad Crafum . Diogenes Laertius dicit factum iftud occupata a Pififtrato Republica ...... e poco fotto col dette Suida = infidiis vero petitus a Pififrato tyramno in Ciliciam secessit = e sotto il detto Meursio al Cap. 28. col detto Diogene Laerzio = 'Hon τθ αυτό (Πεισίστρατο) κρατόντος... lam vero ipfo ( Pififtrato ) rerum potiente, posuit arma ante Pratorium dicens. O Patria ego tibi verbo , & opere opem tu-li ; abnavigavit = A. Gellio lib. XVII. cap. 21. = Servio autem Tullio regnante, Pififtratus Athenis Tyramnus fuit; Solone ante in exilium voluntarium profello =.

<sup>(2)</sup> Diod. Sic. d. lib. 2. de Theban. Ducib. = Afferunt etiam Chaldcos Agyptiorum Colonos Aftrologie, ut qui cam ab Aegyptiorum Sacerdotibus acceperunt, peritos effe.

(3) Lucian. in Menip. seu Necjomantia = Quum Babilonem prosettus Mazorum ali-

quem ex Zoroastri discipulis, ac successoribus convenerim... quo cum venio di-versor apud Chaldaorum quemdam hominem... Nomen autem illi suit Mitrobarzanes... Post illam igitur incantationem ter mihi in vultum spuens... quamdam vellem induit Medorum vefti ut plurimum similem .

fieme con quelli egualmente finti di Filon Biblio, cioè i Frammenti di Sanconiatone, e altri di Ermete furono stampati forse la prima volta in Norimberga nell'anno 1661. Bel melcuglio di varie impoflure (1). Il Kirker nell' Obelisco Panfilio pag. Ill. disse di aver quefto frammento di Sanconiatone scritto in lingua Aramea, la qual lingua forse non è stata giammai, nè forse mai si troverà citata dai buoni, e vecchi autori, se non che si trova citata dal Fontanini, e altri nostri per ostentare erudizione. Giuseppe Ebreo nomina molti scrittori-Egizj, Fenicj, e Caldei; nomina (2) Manesone, Beroso, Mocho, Effico, Girolamo Egizio, ed altri, ma non nomina mai Sanconiatone. Eppure tutte queste visioni occupano tanti, e tanti dei nostri dotti, e moderni eruditi. Ma non ostante i nostri sforzi quanto poco troviamo, e in Caldea, e in Egitto, e fra di loro! Non si trova in essi giammai veruno dei poco fa addotti grandi ingegni, nè venendo ai secoli anco più bassi, ed abbracciandone molti in un fascio, non si trova nè un Pittagora, nè un Archimede, nè un Galileo, che la noftra Italia ci ha dati. Lampeggia, e si ravvisa anco l'Astronomia fra gli scolari Italici, e Pittagorici. Timeo Locro o di Locri in Italia fra questi è dichiarato da Platone, e da Proclo ἀσρονομικῶτάτος, che noi direbbemo il sommo, e massimo Astronomo (3). Prosonda Filosofia abbiamo ancora negli altri Frammenti di Ocella Lucano, altro Italiano, che fra i bravi Pittagorici è celebrato da Luciano (4) insieme con Archita Tarentino, Ma l'impegno, che pur dura contro di noi, vuol tutti questi chiamar Greci onninamente, e molto più tanti altri, e Jasio, e Dardano, e il detto Archimede, e Filisto, e Dione Siracusani

(1) Ved. fopra di ciò il Fabric. Biblioth. Grac. Tom. 1. Lib. 1. Cap. 28.

(4) Lucian. pro lapsu inter salutand. Divinus Tythagora ille tametsi ipse nil proprium suorum scriptorum veliquerit, quantum tamen ex Ocello Lucano, & Archita.

<sup>(</sup>a) Gisl, Ebreo Lib. 1. Cap. 4.
(3) Platon. In Timaum circ. init. = Timaus bit ex Loris, qua urbs in Italia julisfilme zubernatur, nobilitate, & optibus prastantissimus, summit Massistratibus, & bonoribus fantilus est, & da simma Philosphia ut opinor alcendit. Critiam quoque comparature me e poco fotto = Visum nobis est ut Timaus saaquam in Altronomia nostrom nomium peritissimus, maximeque in rerum natura eognoscenda versatus.

ni (1). E così Diodoro, e Teocrito, ed Epicarmo, e Pelope, e Filemone, ed Empedocle Agrigentino, e Parmenide parimente Siciliani (2); e Alexide Turio Zio paterno di Menandro, e tanti, e tanti altri da noi altrove, e secondo il filo Istorico commemorati, o da commemorarsi, e che il genio, che corre li fa Greci, senza riscontrarne il vero, che nati, o vissuti in Italia, o in Sicilia, e veri maestri dei Greci ce li dimostra. Basta che abbiano scritto in Greco per dirli Greci, dicono alcuni, e tanto ci si oppone. Anco noi talvolta scriviamo in latino, o in altra lingua, nella quale non siamo nati. Eppure istoricamente abbiam dimostrato (3), come i Greci furono introdotti in Italia da quei Tirreni Pelafgi, ed Aborigeni, che erano gli antichi, e veri padroni della Magna Esperia, che poi il fasto Greco volle chiamar Magna Grecia, e come la lingua, che era ivi affatto Etrusca, e Pelasga cominciò a corrompersi per questo commercio degli Ellenisti, talchè cominciossi a parlare mezzo Greco, e mezzo Osco, o Etrusco, come dice Festo (4), e poi il puro Greco rimale, e primeggiò, come inoggi anco fra noi relta, e primeggia il Latino, almeno nelle cose Sacre, e in quei Trattati, o libri, che ad una lettura, o intelligenza universale sono destinati. Così Apulejo Metam. Lib. II. chiama trilingui i Siciliani, e ben lo spiega Platone (5) dicendo, che oltre alla lingua Greca (che egli amava e professava) ivi regnava ancora la Fenicia, e l'Opica, o Errusca, perchè fino ai fuoi tempi restavano nel possesso di una parte della Sicilia, e i Greci, e i Tirreni, e i Cartagineli; bramando di discacciare questi ultimi, come scrive a Filifto, e ad altri amici del morto Dione. Ma questi, che ho nominati, e tanti altri da nominarsi a suo tempo, ancorchè dal genio corrente proscritti dall'Italia, con tanti Popoli, e 100-

(1) Cicer. in Brut.

(3) Vedi Orig. Ital. Tom. 2. Lib. 6. Cap. 4. pag. 224.

<sup>(2)</sup> Diod. Sic. Lib. 1. Cap. de Thebar. Ritib. = Olimpiadis tertia, & fexagesima, qua victor in stadio fuit Parmenides Camarineus.

<sup>(4)</sup> Festo in Verbo Brutaces , & Bilingues = Ennius dicit , quod Brutii Grace , & Volsce loqui Soliti Sunt .

<sup>(5)</sup> Platon. Lib. VIII. = Tota Sicilia in Grace lingua oblivionem lapfura videtur ad Phoenicum , & Opicorum potestatem transatta = e nel fine di detta Epist. = Proinde fi ad votum res procesiffent Colonis ( Græcis ) reliquam Siciliam replevissem ; barbaris quidem ex his locis, que nunc occupant, expulsis.

Buoght trasfigurati nella prifca Geografia, questi grand'uomini, dissi, erano Italici, o Siciliani. Anzi tanti fra i migliori Greci autori, che restano, le loro insigni Opere le hanno composte, e scritte in Italia. Tralascio Omero, e non ardisco dire, che così sia. Ma fralle tante Partie, che si contrastano il di lui natale, trovo in Eustazio (1), che anco l'Italia è salita a questa pretensione. Ma oltre a ciò, che di Platone si è detto, sappiamo, che Erodoto scrisse in Italia, e fra i Turi la sua Istoria. Dionisso di Alicarnasso, Licostrone, Strabone, Dion Cassio, Plutarco, ed altri, ciò che di loro ci resta lo hanno scritto in Italia (2). Demostene ancora mori in Calabria [3]. Il detto Erodoto, benchè d'Alicarnasso è chiamato contutociò il Turio specie δερισο λεργοπείος dal lungo soggiorno, e dall'avere scritta la sua stroi in Turio d'Italia [4].

Abbiamo in Diodoro Siculo [5] un Trattato intiero sulla supputazione degli anni degli Egiziani, e da questi apparisce, che esti non seppero nè la Cronologia, nè l'Astronomia. Tanto ancora essere accaduto fra i Greci per un pezzo, e circa la detta Astronomia, e circa la Geometria ci dice l'istesso Platone [6]. Così, e per gran tem-

<sup>(1)</sup> Euflaz, dell' ediz, fatta dal Padre Politi in Proem. ad Iliad. 4:— iστι..... 1, 16: τρι, κζ. Σμυγικίς, κ, 'Αδγαίας, κζ. Αιγυντίς, κδ. δ. 1 ταλεί. Ε. Εβ.... σ. εκ πρίμα eft h., σ. πυπεσβί, σ. Διέρκευβίς, σ. etiam Italius.

<sup>(</sup>a) Queffe cofe sono manifestate a chi legge i vecchi autori, se non che si giunge al sommo, cioè di voleril leggere, o trapassarii, antenufigurarii nelle Citazioni, che se ne sa per non creder niente, o per proscriversi in materia di cost italich, mentre si abbracciano ciecamente in tutte le altre materie pocialmente Greche.

<sup>(3)</sup> Lucian. in Demosthenis encomio . .

<sup>(4)</sup> Mazzoc. in Tab. Heracleen. Prodrom. Cap. IX. pag. 57. in Not. num 105. — Nes certe ufguam latio eff Italia apud Θεριον λογιπούν Turium hiftorieum, ut elim ab horum locerum incolatu Herodotus vocabatur, — Φ alla pag. 75. in not. n. 12. \$\int Ex \text{ bit vides.} =

<sup>(5)</sup> Died. Sie. Lib. 1. Cap. Aegy priorum opinio de Annor. Jupput. — Aegypti Sacredotes a Oslis regno ufque ad Alexandri 1 trupus . . . . annos computant fere vigipti mille . . . . Fabulantur queque prifos illos Doos regnaffe annis ampitus mille, & duentis . . . . Et cum annorum numerus fide carree videatur conantur quidam quum apud antiquiores nordam Solis motus effet, ad Lune acquim annum metri.

tempo fu in effetto fra tutti i Greci. Strabone offerva [1], che Omero non seppe per niente, che cosa fosse del Sole, o dove andasse dopo che da noi è tramontato. Cicerone deride Epicuro [2] perchè credeva, che l'ampiezza del Sole non fosse maggiore di due piedi. Tanto basterebbe per reprimere la voga corrente di citare i vecchi Greci, come infallibili anco in materia di Cronologia, nella quale appunto sono fallacissimi. Platone istesso racconta guerre, o cose di diecimil'anni avanti a se. Se scambiano così i Greci autori, così parimente scambiano i loro monumenti, e così ho provato altrove, che accade nei marmi Arundelliani, o di Oxford, citati ciecamente da tutti i nostri. Nè si dica, che se scambiano i vecchi Codici, e Monumenti siamo di ciò allo scuro anco noi, o lo siano parimente i nostri Cronologi Petavio, Scaligero, Usferio, ed altri, Questo è ciò; che non è vero, perchè i detti nostri insigni autori hanno scartato bensi le supputazioni, ed i calcoli dei Greci, scoperti falsi evidentemente, ma hanno dedotti i loro Calcoli migliori, e più veridici da una migliore Astronomia, e dai fatti Istorici, prima della Sacra Scrittura, e poi dei profani scrittori, nei quali fatti bisogna crederli, e noi non possiamo immaginare cosa alcuna più sicura. Poi questi fatti combinati colla vita, o dei Santi Patriarchi, o di altri, e nei profani autori, e anco con chi è stato coetaneo a quegli Eroi, dei quali favellano, ci conducono a quella certezza, di cui per ora non abbiamo cosa migliore. Se qualchecosa di nuovo andiamo anco noi toglien. do all'oblio, o rintracciando in questo genere, non è altro, che il metodo di combinare al possibile il tempo, e le cose.

Italico adunque, e per lo più Pittagorico (giacchè nei tempi più bassi raccolle, e dettò Pittagora le dette Tradizioni) è il sondamento della Religione, e delle scienze, e fra queste ancor della Legge. In Italia restavano i prischi semi della Religione portata da Giano, che anco con i profani autori era Noè, e che paragonata anco nei tempi po-

e-

<sup>(1)</sup> Strabon. in Epitom. omnium Libror. in princ. Lib. 1. e così al Lib. 1. p. 9. cita quessi verss di Omero così tradatti. Me latte, ob Socii, tenebra locus, aut ubi Eous, Aut ubi sol terras subcae mortalia lustrans,

fleriori con quella di Mosè, serbò con quella, e fralla introdotta Italica Idolatria non poca fimilitudine. Questa è la primitiva notizia universale della Legge, e della comune Giurisprudenza, la quale è scolpita nel cuor nottro, e nella nostra mente, come si è detto, e perciò è nata con noi, e dove prima noi siamo stati disseminati. Si deduca perciò, e si osfervi il corto nostro vedere, in quanto che l'Origine delle Leggi particolari (che Jus Civile si dice) non si sa estendere oltre le XII. Tavole, e non si sa indagare, che in Grecia. Pomponio nei Digesti dice, che prima del Jus Decemvirale vi era il Jus Papiriano, e che questo conteneva le Leggi Regie fin da Romolo promulgate. Vi erano ancor le Leggi del pio, e del giustissimo Numa, e molte di queste surono poi trasportate, ed inserite nei Digefti. Anzi furono poi accresciute dai Senatus Consulti, dai Plebisciti, e dalle risposte dei Prudenti, e in altri modi, che registrano e Francesco Balduino, e Scaligero, e Cuiacio, e simili Espositori. Fulvio Orfini (1) comincia il suo Trattato ad Leges, & Senatus Consulta da varj Frammenti di Leggi di Romolo, di Numa, di Servio Tullia, e di altri Rè di Roma. Festo parimente riporta una Legge di Romolo [2]. Se fono finceri alcuni Frammenti, che pur fi leggono delle XII. Tavole, esprimono quell'ispida, e sincera antichità, che Italica si ravvisa. Si sono dette per lungo tempo scritte in Osco, che vuol dire Errusco, ma Cicerone ne scioglie il dubbio, dicendole feritte in quel Latino antico, che tanto dell'antico Etrusco partecipava (3). Aulo Gellio conferma questa rozzezza, e aggiunge ancora (4), che erano piene di oscurità, e di leggerezze. Diciamo ancora di crudeltà, e di fierezza, qual era il Jus della vita, e della morte del Padre sopra i Figli, e del Padrone sopra i Servi. Perciò Cicerone (5)

(2) Feft. in voce Sacer Mons, & Sacra Via.

<sup>(1)</sup> Questo Trattato è inserita nel Corpo del Grevio, e Gronovio Tom. 2. pag. 334. Edit. Venet. Ann. 1732.

<sup>(3)</sup> Cicer. de Orat. Lib. 1. = Plurimum, inquit Crassus, est in XII. Tabulis antiquitatis essistes, quod & verborum prisca vetusas cognoscitur.

<sup>(4)</sup> Xul. cell.nost. Actic. Lib. 20. Cap. 1. = Eas leges cum fex. Cacilius exquifitis, exploratifyue multarum Civitatum legibus.... fed quadam ifthic animadvertuntur obfenvifima, aut levia.

<sup>(5)</sup> Cicer. Tujc. Quaft. Lib. 1. in princ. = Non quia Philosophia Gracis literis percipi non

paragonando l'invenzioni Italiche colle Greche, e specialmente le prische Leggi, non dubita di preferirle alle Greche.

Il Meursio ha fatti due libri (2) sulle prische Leggi di Atene. Le fa derivare da Cerere, perchè Cerere ammaestrò Triptolemo nell' Agricoltura. Ogni erudizione raccoglie, che a questo oggetto sia confacente. Ma nè Cerere nacque in Atene, e nemmeno in Grecia, nè la di lei prefidenza fopra l'Agricoltura, nè l'invenzione dell' Aratro, o l'attributo della Falce possono farla Legislatrice. Della Legge si parla, che vuol dire Jus Civile, o Publico, e della loro origine, il che è ben diverso dall' Arte (e fossero anche precetti) per ben coltivare il terreno. Cerere in fomma esaminando ogni vecchio Autore era Siciliana, dipoi paffata in Grecia; che vuol dire, che quest' Arte di seminare, e di raccogliere le biade è nata in Sicilia, e dipoi paisata altrove; e quest' Arte ancora presso i prischi Idolatri meritava bene un Nume protettore, e questo è stato la detta Cerere. Questo conferma quello, che sempre offerviamo, cioè, che il dottissimo Meursio (e così fanno tanti, e tanti dotti nostri Autori de' due secoli a noi precedenti) raccolgono tuttociò, che trovano attenente alla gloria Greca; ma l'essenza, l'origine, e i veri attributi delle Divinità, e la spiegazione letterale di tanti fatti favolosi non si cura, e si tralascia. E' ben vero, che l'istesso Meursio (1) nell'altro trattato intitolato il Solone, dove pure, e pienamente parla della Greca Giurifprudenza, dice, che questo fommo Legislatore imparò da Epimenide le Leggi di Creta, e che quelto è il vero fonte delle Leggi in Grecia. Questo è ciò, che perpetuamente diciamo anco noi. Questa opinione è ben più istorica, e più vera, e non è favolosa come l'altra origine delle Greche Leggi da Cerere, e da Triptolemo. Ma per la Grecia ogni favola è buona, e non si cerca altra spiegazione, nè una migliore, o più profonda intelligenza per sapere come, e dove Tom. III. que-

non possit. Sed meum semper judicium suit omnia nostros invenisse per se sapientius, quam Gracos, aut accepta ab illis secisse meliora . . . . Rem vero publicam Majores nostri melioribus temperarunt institutis, & legibus.

<sup>(1)</sup> Meurf. Themis Attica.

<sup>(2)</sup> Meurf. Tom. 2. pag. 250.

questa favola è nata, e quale sia il di lei principio, e come debba intendersi. Per noi non vaglion più l'autorità dei vecchi Poeti, si vuole i foli Istorici, e simili, e quando anco questi si adducono precilissimi, prima si storcono con cento sossimi, e sottigliczze, e quando queste non servono, s' intuona la folita cantilena = Noi non crediamo ne a Livio, ne a Polibio, ne a Plutarco, ne a simili = Che ottinazione, che secolo è mai questo? Quando con i letterali vecchi Autori spieghiamo, e scartiamo la favola, e ne prendiamo il solo, e nudo fatto, questa spiegazione non è più buona, e non importa, nè il principio, nè la chiarezza. In Grecia, ed altrove la Favola è verità, ma in Italia la verità divien favola, anzi dee disprezzarsi, e non dee cercarsene il principio, e l'essenza. Mille cose bellissime, ed eruditissime ci dicono i detti nostri recenti Autori, e per due cento anni ne hanno pieni i libri, e le Librerie. Ma se qualcuno tenta di esaminar le cose dai suoi principi fra pochi ammiratori, e feguaci incontra l'avversità di altri, che vuol le cose, come in questi recenti Autori le ha lette, e non vuole altre spiegazioni dei vecchi Autori, e non vuol riscontrarli originalmente.

Dico dunque, che non da Cerere nasce in Atene, o in Grecia l'origine delle Leggi, come or vedremo, e parlandosi del detto Jus Decemvirale, non tutto su preso questo dalle sole Città Greche (1); ma da molte altre Città. Livio, e Dioniso, è vero, che col linguaggio allora, e nel secolo di Augusto corrente, e in cui tutto attribuivasi alla Grecia, le dicono appunto prese di Grecia. Ciò è vero rispetto a molte di quelle Leggi, ma non a tutte. Ve ne furono inferite alcune di Solone, altre ve ne surono di Rodi, e si vedono nei Digesti, e alla Legge Rodia de Jassu. Ma anco in Rodi erano i prischi semi dei Telchini Pelasgi, e vedremo, che Livio, Dioniso, ed altri, quando dicono del Jus Decemvirale tratto di Grecia, intendono anco della Magna Grecia Italica, che Greca affatto volle chiamarsi. Quivi specialmente risuonarono i precetti, e le Leggi dei primitivi Italici Legislatori. Si rissetta inoltre, che il supplemento

<sup>(1)</sup> Aul. Gell. Lib. 20. = Quid falubrius regatione illa Solonis? . . . Quid utilius Plebifcito Stolonis = ed altre leggi cita fuori del Jus Decembirale.

delle XII. Tavole fu preso dagli Equi, o sia dai Falisci Etrusci, come Servio, e come l'istesso Dionisso assersicono (1). Anzi Dionisso osferva altre Leggi Italiche, e dei primi Re di Roma trasportate, ed inserite dipoi nel detto Jus Decemvirale (2).

Gli aurei Libri di Platone, e le politiche di Aristotile durano ancora, e perciò non abbiamo noi altrettanto da contrapporli; ma Cicerone di sopra ci ha detto, che il gran Platone ha imitato in quelle e Zaleuco, e Caronda vecchi Italici Giureconsulti (3). Platone istesso consessa di aver trasmesse queste sue sante Leggi a Dionisso Siracusano, e di averle consultate nella sua Regia. Le Leggi di Licurgo non sono in Grecia le più vecchie, benche siano ivi antichisme. Ce lo dice Platone (4) asserbado, che le Leggi di Grecia non sono in sossano diverse da quelle dei Barbari. Ma che i primi loro Legislatori le hanno imparate in Creta; in Creta, ove reguarono Minos, e Radamanto, e che in Gnosso ampla Cietà di Creta Minos confabbilò con Giove sopra di quelle. Perciò altrove inculca, e rammenta ai Greci di tener conto delle Leggi peregrine. Fra queste pare (5),

Tom. HI. Kk 2 che

<sup>(1)</sup> Serv. ad Pirgil. Lib. 7. Vers. Aequosq. Faliscos = Aequos dicit; ides justos :
Onia Populus Romanus missi Decemvers, ab ipsis Jura secialia sumpsis = Dionis.
d'Asicarn. Lib. X = A Faliscs nonnulla supplementa XII. Tabularum accepit =
Pedi Origin. Ital. Tom. 1. pag. 215.

<sup>(2)</sup> Dionif. Lib. 2. pag. 97. =: Hanc legem primi illi Reget observabant.... cum primum visam est Romanis patrias Leges una cum abscititiis in Foro proponere.... Decemviri, qui a Populo receperant poessatem colligendarum legum, & conseribendarum; banc quoque retulerunt inter cateras.

<sup>(3)</sup> Cicer. de Leçib 3. Cap. 2., e lib. 2. Cap. 6 — Quod idem, & Zaleucum, & Charondam fecific video, cum quidem illi non findu, aut delectationis, sed Reipublica cansa leçes civilus usis freiperum. Quos imistrus Petay.

<sup>(5)</sup> Plato de Legib. Lib. fen Dialog. 3. in fin. == Radices Montium Dardani habitationemque Maritimans, primos praterea illos qui a vafitiate villavii relitii fuerant ... Maxima profetto Cretenfium pars Coloniam deducere quamdam cegitavut, ac Gnoffis ejus cumam committis ... edicique nobis ne peregrinas leges burreamus.

che di nuovo rammenti le Leggi di Greta, e che queste ancora le riduca ad una più alta sorgente, come a quei Dardani, o Frigi, ed altri, che dal Diluvio universale scamparono. Questi abbiamo di sopra sentiti rammentare sotto quegli ispidi, e prischi nomi di Maghi, d'Indovini, Coribanti, Telchini, e di altri ai vecchi Pelasgi convenienti. Così si raffigurano in qualche sorma derivate dall'Italica, o Noetica, o Gianigena Giurisprudenza. Onde se le Greche, e le Romane, e Decemvitali hanno radici prosonde, e vecchie, sempre per altro la prima derivazione si riduce ad un principio Italico, e a quella prima tradizione Divina, di cui si parla. Perciò Massimo Tirio (1) alludendo all'eternità della Legge dice, che questa è nata col mondo, che innunzi a qualunque Legge (cioè scritta) si trova sempre la Legge (cioè non scritta) e che innunzi a qualunque legislatore si trovano altri legislatori più mansaeti, più giussi, e più vecchi.

Ma poiche da Creta deriva ogni Giurisprudenza di Grecia, ma colla spiegazione dataci da Aristotile, cioè che prima che in Creta, e prima di Minos, ed anco prima di Sesostri erano in Italia le leggi, e le Tribù; per chiarirci anco meglio, cerchiamo un poco chi sossero quei due primitivi Legislatori Minos, e Radamanto. Omero (2) dice, che ambedue sono Giudici dell' Inferno. Questa è la favola, e questa noi scartiamo al solito, e perciò vediamo, che altro non significa, che la loro incorrotta giustizia, con cui vissero in terra, e regnarono. Così dietro a Platone spiega anco Strabone (3) che chiama il detto Licurgo scolare, o imitatore di Minos, il quale ebbe la sua Regia in Gnosso di Creta, e che da Lui, e da Creta provenne quassi intieramente tutta la Greca Giurisprudenza (4).

Massimo Tirio Dissert. XII. \$6. 6. = <sup>†</sup>Ω νόμων νόμων Πρεσ-βότεροι . . . . o legibus leges antiquiores; o legislatoribus manssuetiores legislatores!

<sup>(2)</sup> Ömer. Odiff. Lib. XI. verf. 176.
"Ενθ ήτοι Μίνου ἔδον Διος ἀγλαού διού Χεμαένο σκήστερυ έκουτα. Τεμίττευυντα' νεκυδασιν Ibi fane Μίποεm vidi Joris inclium filium.

Aureum sceptrum tenentem, Justicentem mortuis.

(3) Strabon. Lib. XPI, pag. 902. — Minos quoque per novemium, ut Plato dicit, in Jovis Antrum descendens, & ab illo pracepta accipieus, qua ad homines perferebat. Eadem Licurgus ejus imitator fallitabat.

<sup>(4)</sup> Strabon. Lib. X. pag. 325. = Eximit vero landibus extollit Gnossum Homerus, quam ingen-

Ma Minos non era Cretense; e forestiero pare che lo ravvisi Natal Conti (1). Erodoto ce lo dice morto in Sicilia, e che per le arti di Dedalo, e per gl'inganni delle figlie di Cocalo su ucciso (2). Tanto ancora con Zetze spiega, ed afferma il detto Natal Conti (3). Diodoro Siculo nomina la Città di Minoa espressamente fabbricata da Minos (4); e altrove parlando del detto Minos, dice, che perciò si riconoscevano per affini, o per Cognati fra di loro i Cretense, e i Siciliani (5). Questa età di Minos, e di Cocalo, coevi fra di loro, combinandola inseme ci conduce ai cento anni prima della Guerta Trojana. Se dunque vi fabbricò quella Città, pare, che Cittadino di Sicilia fosse Minos, e non forassiero, perchè non la poteva avere sabbricata nell'atto d'inseguir Dedalo (6). La favola ci rammenta ancora gli amori di Minos con Scilla, che così finta una Ninsa (o che così da una vera Ninsa ebbe il nome) esprime, che Minos su per gran tempo abitatore della Sicilia.

Aristotile nelle sue Politiche (7) conferma, che le vecchie Leggi di Licurgo, e dei Lacedemoni sono sondate nelle più vecchie di Creta, che surono di Minos. Dice di più, che Esso ebbe l'imperio del

ingentem, & Minois regiam vocat . . . De Creta vero illum univerfa confentuut Gentes, quod prifeis temporibus optimis esfet instituta legibus, ejuque amulos, & settaves Gracorum optimos, atque primarios.

(1) Natal Conti Mitolog. lib. 3. Cap. de Minoe = Fuerunt, qui dixerint Minoem fuisse bospitem Creta, alii putant fuisse indugenam.

(2) Erodot. Lib. 6. pag. 428. = Siquidem fertur Minoem quum Dedalum investigans in Sicaniam (qua nune Sicilia dicitur) perveniset, vi ejus vita allata occubuise.

(3) Natal Conti d. lib. 3. Cap. de Minoe in fin. = Minoem a filiabus Cocali per dolum fuisse ita necatum, cum sugientem Dedalum insequens venisset in Siciliam.

(4) Died. Sic. de geft. Philippi Regis Cap. fen anno quarto.

(5) Diod. Sic. de Antiquor. Gestis Lib. V. Cap. de Dedado == Cretensibus, qui defunsto Minoe in Sicilia absque imperio remanserant . . . . Post captam vero Trojam Merionum Creti, & cum eo Cretenses navibus in Siciliam delatos, veluti cognatos in civitatem suscepte.

(6) Natal Conti loc. cit., Giuftino citato da Enrico Stefano in Thefaur. Ling. Latin.

verbe Ageus.

(7) Arift. Polis. Lib. 2. Cap. 8. = Lacedemones . . . fusceperant autem, qui in Colomam venerant infliusta Legum; que tunc ab antiquis habitatoribus obtinuerant. Quapropere, & nunc accole codem modo legibus sutuntr, quemodo cas Minos conflictuit. Quare imperium Maris obtinuit Minos, & Infalarum, alias fubecti, alias dudum incultas babitare fecit. Tandem Siciliam aggressis circa Camarinam desuntus ef.

del Mare, e che foggiogò molte Isole, alcune delle quali restavano disabitate, e da gran tempo deserte. Imperatori del Mare, e sigli, e di Nettunno, o di Giove abbiam veduto (1), che si chiamavano quegli Italici, che venivano in Grecia dalle Isole, che essi dissero suavano in Grecia dalle Isole, che essi dissero suavano in Grecia dalle Isole, che essi dissero suavano in Grecia molti forestieri; e che essima de gli medesimo andato all'Isola di Ce, e in Egitto al Re Tolomeo, su subvio chiamato ancor Esso in quelle parti Figlio, e Prosapia di Giove (2). Omero chiama generalmente tutti gli Ospiti figli di Giove (3). In questo istesso monte cita Aristotile varie Leggi Italiche, o di Locri, e pare, che le assomitato ancore su su su care la corte di Creta (4). Pesto (5) narra vecchia società di commercio fra i Cretensi, e fragii Illirici, con i Salentini, e Locressi d'Italia, e sopra abbiamo avvertito, che anco Teseo conduste da Creta le sue Colonie nel Regno di Napoli [6].

Radamanto pure su Legislatore di Creta, e Natal Conti con i versi di Teognide pare, che lo faccia parente di Sisso, e con siaccio poi lo dice in Creta profugo dalla sua Patria [7]. Sisso su signio di Eolo, il quale prima di aver regnato in Sicilia lo abbiamo veduto altrove Padre di Ulisse, che poi su figlio adottivo di Laerte, ma Sisso vero suo Padre, su finalmente Toscano [8]. Virgilio an-

cora

(2) Tecerit. Idil. VII. (3) Omer. Odiff. Lib. VI. verf. 207.

Πίος γαρ' Διός είσιν ἄπαντες Ξείνοι Ab love cuim funt omnes hospites.

Non tibi si ipsius temperantia sit Radamanthis, Pluraque cognoscas Aeolide Sysipho. Radamanthum tamen exulem a patria prosugise scribit Isaacius.

<sup>(2)</sup> Voff. de Orig. & progref. Idolol. Lib. 1. Cap. 18.

<sup>(4)</sup> Ariflot. Polit. Lib. 2. Cap. 5. = Proprias facultates alienare vetant Leges, ut est apud Lorros lege cantum.

<sup>(5)</sup> Festo in voce Salentinos = Salentinos, Cretas, & Illirios, qui cum Locrensibus navigantes Societatem secerunt ejus regionis Italia.

<sup>(6)</sup> Strabon. cit. dal Mazzoc. in Tab Heracl. Diatrib. I. Cap. P. Sect. 4. S. Brundussum — Inter cateras Strabonis narrationes legitur, Cretenses These Ducc primum mux Japics buc deduxisse Colonos.

<sup>(7)</sup> Natal Conti d. lib. 3. Cap. de Radamantho = Radamanthum . . . . Teognis ce-

<sup>(8)</sup> Ved. Orig. Ital. Tom. I pag. 415. = Suid. in verbo E100Qos.

cora [1] pone Radamanto giudice dell'Inferno, che si finge presso a Pozzuoli fra Baja, e Cuma, Qul si figura l'Inferno dai vecchi Autori Omero, Virgilio, ed altri; ed Ovidio [2] narrando di Bacco disceso pure all'Inferno dice

Aeloii.... Postes fremuisse feruntur

Ma Radamanto secondo i buoni Autori non su già fratello di Minos, ma su a questo molto anteriore. Così con Estoro asserice Strabone (3), e adduce la ragione per cui Minos siasi detto fratello di Radamanto, cioè perchè su imitatore, e studioso delle Leggi di Radamanto, e perchè questo antichissimo Re di Creta rincivisi quell'Isfola con quelle Leggi, che si vantava, o singeva di aver ricevute da Giove. Così con verità da Dio l'ebbe Noè, savolosamente rassigurato in Giano, e così con egual verità l'ebbe da Dio anco Mosè. E i nostri prischi Idolatri nelle loro salse jattanze imitavano le più vecchie, e Divine tradizioni. Perciò Natai Conti (4) conclude, che Minos su propriamente imitatore, ma non già fratello di Radamanto; e così Omero non lo chiama fratello, ma bensì discepolo del primo (5). Lo chiama per altro Re di Creta, e delle novanta sue Cit-

ta,

<sup>(1)</sup> Virg. Eneid. Lib. 6.

Gnossius bic Radamathus habet durissima Regna.

<sup>(2)</sup> Ovid. Metam. Lib. 3. pag. 211.

<sup>(3)</sup> Strabon. Lib. X. pag. 325. — Autor Ephonus eff., enjudiam antiquismi Radamanthos mitator extint, viri quondam justitia, o quitate celeberrimi, qua appellatione himois frater fuit. Ille primum legibus infulam, & babitandas Urbibus, & Cruitatibus inflituiti ad mansutivores ritus virendi perduxit. His posita in medium describedingual a proce as serve commentabatus. Hane igitur (Editum Minos &...)

<sup>(5)</sup> Omer. Gdiff. Lib. 19. verf. 172.

Κρήτητις γαὶ ἰστὶ ... ἐν δι ἄιθχωτοι ... Αλλιά δι ἀλλιαν γλάσσα μεμιγμένὶ ἐνμεν ' Αναιοὶ Εν δ' Τετλεφγετς μηγαλήτορες, ἐν δι Κυδώνιε Δοφίει τὰ Τρικαίμες, διοὶ τὰ Πελασγοι Τοῖσι δ' ἐν Κικῶσος μεγάλη πόλιε ἐνθα τὰ Μίνος Εντεώρος Βασίλενε Διος μεγαλῶ 'Οαμίστης.

tà, e specialmente di Gnosso abitata da vari Popoli, che Egli nomina, e specialmente dai Divini Pelasgi, e sempre altrove col titolo di Divini li commemora.

Ma sia Radamanto fratello di Minos, o sia suo Ascendente, o maggiore, come colle addotte autorità può credersi, Strabone per altro [1] ci dice, che dai Feaci Italici fu trasportato in Eubea. Un tal fatto, già di fopra accennato, merita maggior riflessione, perchè produce delle altre notizie. Bisogna però schiarirne anco l'Epoca. Se è fratello di Minos, e perciò suo coetaneo, sarebbero ambidue figli di Europa, e di Giove [che secondo le più volte addotte autorità vorrebbe dire un forestiere, e venuto dalle Isole dominatrici del Mare l. Europa di loro madre si pone negli anni del mondo 2528. e dopo il Diluvio 88 2. [2]. Dunque ponendosi questi due Eroi in questi anni, e poco dopo, farebbero vissuti circa a 262, anni prima degli affari Trojani, che cadono negli anni del Mondo 2800. [2] Se poi Radamanto è anteriore di Minos dee effere anteriore di molti secoli. Così porta la circostanza, che qui ci accenna Strabone, cioè che Radamauto fia stato condotto in Eubea dai Feaci (certamente Italici) per aspessare Tizio figliuolo della Terra. Perchè Tizio non è altro che Prometeo mandato, e conficcato per ordine del Padre nel Monte Caucaso, come il primo complice fra i ribelli Giganti. Perciò Roberto Stefano (4) chiama l'Eubea la Terra dei Tirani. Licofrone (5) ram-

Novem per annes regnabat, Jovis magni discipulus.

(1) Strabon. Lib. 9, pag. 286. — H.merus quidem resert, ut Phoaces Radamanthum in Eubaam deduxrunt, ut Titium expellaret Telluris ssilum — E col detto Omero sa è provuto di sopra, che Italici erano quessi Feasi trasportatori di Radamanto.

(2) Petav. Dollrin. Temp. Tom. 2. Lib. 13. pag. 298.

(3) Petav. Dolfrin. Temp. d. Lib. 13. pag. 291.
 (4) Robert. Stefan. verbo Aegon. = Et omnis Terra Euboea Titanum Regnum.

(5) Licofron. in Caffand. verf. 804. cos) tradetto dallo Scaligero. Sed mortuum illum Perga mons Tyrrbenius In Gortinaco condet

rammenta un Monte per nome Perga, e lo chiama Tirreno espressamente in Gortinia di Creta. Con queste autorità, e con queste Epoche si ritorna all'età del mondo primitivo, ed a questa età appunto si conduce la prima denominazione dei Fraci, che è sinonima di Giganti. Omero li chiama Fraci, e Betarmini (1) e saltatori. Questi Betarmoni, e Feaci li abbiamo riconosciuti altrove per quei primi Pelasgi, che popolarono la Tracia, e la Frigia, e la Grecia, e l'altre Provincie Europee. Questi per altro da Omero sono posti ancora per veri primitivi abitatori della Sicilia (1). Vuol dire, che quelle prime Colonie Pelasghe Italiche, che popolarono la Sicilia in breve tempo, e quasi contemporaneamente popolarono anco la Tracia, la Frigia, e la Grecia (3). Più che queste cose si riducono all'unità, e al loro principio semplice, e solo, debbon sempre essere più facili . Si determini quale, e dove, e come è stata la Colonia Japetica, e si vedrà quanto facilmente, e quanto attestati da tutti gli autori ne vengano quei quattro Popoli primitivi Umbri, Titreni, Aborigeni, e Pelasgi, che si dissero scampati dal Diluvio, e con tante altre specificazioni di veri primitivi, che altrove si sono addotte. Così si rav-Tom Ill. vife-

(1) Omer. Odiff. lib. 8. verf. 2 90.

Αλλ άγε Φαιήκων βητάρμόνες ότσοι άριστοι

Sed age Pheacum Saltatores quot quot optimi (adfunt).

(2) Oner. Odiff. d. lib. 8. verf. 5. 11. 23., ed altrove. (3) Omer. Odiff. Lib. VI. verf. 2.

bat ab Pheacum Wirorum, Populum yee, Urbemque, Qui antea olim habitabant, in spatossa Hyperea Prope Cyclopas. Ande excuso (eos) deduxit Naussitous Deo similis Celecavitque in Scheria procul ab hominibus ingenioss.

Circa al nome d'Inerea V. Orig. Ital. Tom. 1. al Cap. Ricerche sopra i primi, Aintrori della Sicilia pag. 430., & seq., ove si prova, che Omero con tai nome intende l'Italia.

viseranno tanti altri Italici quasi contemporaneamente da questi prodotti, Liguri, Euganei, Aufoni, o Aurunci, Croni, o Saturni o Opici, quali figli della Terra, e d'Opi, come disse Eliano [1]; che altri non riconoscendoli, e sempre in ogni nome imaginando diversità di secoli, e di sostanza imbroglia questa materia. Quanti vecchi autori ho addotti, che in generale hanno attestata questa unicità di Popoli! Dietro a questi vecchi autori così gli anno riconosciuti anco molti de' nostri. Il Cluverio [2] molti così ne riconosce, e specialmente dice che Opici, Opici, Aufonj fono una fol cofa. Licofrone [3] chiama Ausoni anco i Pelasgi, ed i Giganti. I buoni autori Siciliani rintracciano, ed io pure ho cercato di rintracciare nelle Origini della Sicilia, che Lestrigoni, Ciclopi, Leontini, Feaci erano divisi di meflieri, e di incumbenze, ma che erano una fol gente, ed erano quei primi Feaci, e Siculi, e Sicani, e Iberi, che nativamente furono prima in Italia [4]. Gli Aborigeni furono Umbri direttamente. Da questi vennero i Latini, ed i Romani. I Sabini furono Umbri parimehte [5]. Da questi i Picentini, i Lucani, i Bruzi, gl' Irpini, i Marti, i Sanniti, i Peligni, e si aggiunga Ovidio [6], che ciò conferma, chiamando i Sabini Progrei, o vecchi ascendenti dei Peligni. Così tanti altri dell'odierno Regno di Napoli. Le autorità, che abbiamo addotte sono molte, e sono patenti. Così dunque questi primi abitatori della Sicilia sono anco da Omero chiamati con vari nomi. Li chiama anco Ciclopi, o coabitatori con i Ciclopi. Dice che in Sicilia erano andati dalla spaziosa Iperea, che certamente è l'Italia, e chiama gl'Italici nomini ingegnosi in quei tempi remotissimi, nei quali oltre ai nostri primitivi nomi di Umbri, di Tirreni, di Aborigeni, e di Pelafgi, erano indi per nuove abitazioni, e nuovi Principati fopraggiunti gli altri di Feaci, di Betarmoni, di Ciclopi, e di Giganti.

Ram-

(4) Sil. Italic.

(5) Dionif. d' Alic. Lib. 2. pag. 122. (6) Ovid. Fastor. Lib. 3.

<sup>(1)</sup> Elian. Cap. 6. S. 2. = Opici ab Opi, Ops.

<sup>(2)</sup> Cluver. Ital. Antiq. Lib. 3. Cap. 9. (3) Licofron. in Caffand.

Aufonia pars magna jacet Trinacria Tellus.

Et tibi cum Proavis miles Peligne Sabinis.

Rammenta qui la Colonia dei Feaci dall'Iperea, o sia dall'Italia condotta in Sicilia da Naustroo, ma ben si vede, che in Italia erano più vecchi assa, e che però giusta il Geografo doveano molto prima aver trasportato in Eubea il detto Radamanto.

Il medesimo Strabone, e sempre dietro alle tracce del detto Omero, descrive più chiaramente anco in Creta i detti Feaci, e li chiama Cureti, e Coribanti, e Dattili Idei, e Telebini, e congiunti di univoca discendenza fra di loro (1). Oh quanto sarebbe necessario, che avessero osservate queste provenienze tanti libri (2), che per mostrare erudizione, e senza averne investigato alcun principio nominano questi popoli, perchè li trovano scritti nei vecchi autori; ma nei vecchi autori medelimi non hanno faputa indagarne la qualità, ed il principio! Sono tutti nomi, ed essenze dal detto Strabone, e da altri spiegati con molta chiarezza per raffi gurarli discendenti dall'Italia; ma quasi da tutti non osservati, e non curati, perchè convengono ai Pelafgi Tirreni. Racconta con maggior chiarezza, che effi, ed i loro Sacri Riti erano in Samotracia, ed in Lemno, che erano Regioni Tirrene Pelafghe intieramento. Dice especifamento, che tali, cioè, che Cureti si chiamano in Eubea, e cita le presche letorie di Creta per mostrare, che Radamanto poteva quivi aver diffusi quelti popoli, questi Riti, e queste Leggi. Così si chiamarono ancora nelle ivi vicine Regioni, cioè in Etolia, e in Acarnania (3). Quindi abbiam veduto coll'istoria, e colla istessa bocca degli Etoli, e degli Acarnani, che essi erano discendenti dall'Italia, e però come essi dicevano, e si vantavano, discendenti dai Romani, perchè i Romani nella loro posteriore potenza avevano asforbiti, ed incorporati tutti i nomi, e tutti i titoli dell'antica. Italia.

Siegue Strabone (4), che questi Coribanti, e Betarmoni falravano.

Tom. III.

L 1 2 come

<sup>(1)</sup> Strabon. Lib. X. paz. 317. Quidam vera res Cretenses edidere, & Phrzeias....
alti egschem esse Curetas, & Coribantes, & Chaberos, & Mass Dasilios, & Telchinas ostendunt. Alii Cognatos inter se.... Hac & Samothracum esse mille in Lemma,
& alia plura .....

<sup>(2)</sup> Bardetti pag. 53. e fpeffe altreve.

<sup>(3)</sup> St-abon. d. Lib. X. pag. 318. — Curetas ipsos appellari, qui in Eubaa sunt, quique in Actolia, & Acbarnania —

<sup>(4)</sup> Strabon d Lib. X. pag. 321., & seq. = Hac insuper de Diis, corumque nominum varietate reperies .... Aiii antem non curetas, sed Coribanthes Phrzes esse sillo illos

come inspirati, e fanatici intorno all' Are, e che erano venuti di Frigia in Creta, e in Eubea, ove con Radamanto furono condotti dai nostri Feaci, e quivi la prima volta avevano vestite le armi di Bronzo, talchè Calcidesi si dissero; nomi tutti, che ebbero in Grecia da primo i Pelafgi, e che anzi anco in Italia così chiamaronfi-Dice, che si chiamarono ancora Sobole dei Titani da Rhea mandati in Cresa, aleri li chiamarono Telchini, se che questi furono gli istesse, che i Cureti (1); e paffarono pure in Samotracia, e che queste cofe le ha ricavate ancora dalle vecchie Istorie di Creta. Matteo Egizio nel Grevio, e Gronovio, e nella aggiunta del Poleni Tom. XXIX. pag. 763. li chiama Dattili, Telchinj Cureti, qui sunt Titanes . Pan saltatore fu nella Guerra dei Giganti, e compagno di Bacco nelle Indie (2). Si scarti al folito la favola, e neghi chi può l'essenza dei primi Pelasgi dall'Italia, e non già dall'Egitto diffusi a tempo dei Titani, e di Rhea a popolare la Tracia, indi la Frigia, e poi la Grecia, ed altre parti di Europa. Specifica ancora più individualmente (3) che questi pasfarono specialmente in Lemno, e in Imbro, Terre propriamente dei veri Pelasgi Tirreni, come con evidenti autorità abbiam veduto. Abbiamo ancor veduto con Dionisio di Alicarnasso (4), che questi Cabiri erano dai Pelasgi venerati anco in Italia, e per maggior riprova li leggiamo anco nelle Tavole Eugubine con questo preciso nome.

Platone parimente ci ha avvertito, che quando Omero, ei vecchi noftri autori nominano i Giganti, e i Titani, ovvero i di loro finonimi di Feaci, Retarmoni, e fimili, intendono di parlare del mondo bambino, e Strabone quando parla di questi addita non oscuramente quelle prime Colonie Italiche, che popolarono la Tracia, e

la Fri-

<sup>(1)</sup> Strabon. Lib. X. pag. 318. = Curetes tidem & Telebinii .

<sup>(2)</sup> Huet. pag. 115., e 117.

<sup>(3)</sup> Strab. d. Lib. 8. pag. 323. = In Lemno vero prafertim, & in Imbro Chaberos honori habitos, fed & in Troja =.

<sup>(4)</sup> Dionif. Lib. 1. pag. 19. = Laborantes sterilitate Pelasgi omnium rerum decimat Jovi, Apollini, & Cabiris voveruns = parla dei Pelasgi in Italia.

la Frigia, e la Grecia, che per tanti riscontri rassembra popolata dopo di quelle (1).

Abbia dunque la Giurisprudenza di Grecia il suo principio, o da Radamanto, o da Minos, non l'avrà mai dall' Egitto direttamente . L'ebbe da Creta, e questa l'ebbe dall'Italia. Combina tutto ciò colle dette notizie dateci da - Macrobio, e da altri, cioè, che Giano viempie l'Italia di Religione, e di Leggi, Combina cogli altri autori, che ci hanno mostrati gl'Italici intesi della Legge Mosaica, e perciò non lontani, anzi molto uniformi a quei Divini Precetti. Combina molto più colla Filosofia Pittagorica, che fu affatto Etrusca, e che discese, o su in gran parte l'istessa della tetrica, ed incorrotta Religione dei Sabini, nella quale con Livio, e con Plinio, e con altri abbiam sentiti anco dotti, e Dardano, e Numa, e Tarquinio, e Porfenna.

Questo gran Pittagora, che appunto per la santità dei suoi Precetti tanti nostri recenti eruditi, e anco tanti nostri santi Padri (ignari allora delle intime tracce Istoriche) hanno satto. Mosaicizzanse, anzi Ebreo, e fra gli Ebrei nato, e circoncifo; non negherò, che negli addotti suoi viaggi non sia stato in Egitto, e fra i Caldei; ma fu con Epimenide anco in Creta; e come da Cicerone si ricava vi furono ambidue Legislatori (2). Con Epimenide consultò Solone (3) circa alle leggi che ei promulgò in Atene. Quindi da Platone abbiamo udito, che le Leggi tanto di Licurgo, che di Solone avevano origine da quelle di Creta, come poi per altri riscontri abbiam provato, che quelle di Creta l'avevano dall'Italia, perchè anco Epimenide fu scolare di Pittagora. In Creta adunque consultò Pittagora quelle auree Leggi, che tanto colle Sabine, e colle Italiche in generale erano uni-

<sup>(1)</sup> Fedi fopra al Cap. IX. S. Vedendoli. pag. 108. e feg.

<sup>(2)</sup> Laert. Vit. Philosophor. Lib. 8. = Atque apud Chaldaos conversatus est; deinde in Creta una cum Epimenide descendit . . . inde-redit Samum , offendensque Patriam a Tyramno Policrate incubari , Crotonem in Italiam petite , ibique leges Italis dedit = Cicer, de Legib. Lib. 2. in fin. = Nam illud vieiofum Athenis , quod Cilonio scelere expiato Epimenide Creta suadente fecerunt contumelia fanum, & impruden. tia . Virentes enim , & non vitia confecrare decet .

<sup>(3)</sup> Plutarc. in Solone citat. dal Fabric. Lib. 1. Cap. 17. S. 2. = Epimenidet Pythagoram audivit, & quidem Senem juvenis .

uniformi, e che poi da lui raccolte furono tanto celebri fotto il detta nome di Filosofia Pittagorica. Da lui (1) anco in Grecia denominoffi da prima la Filosofia, ed ei da se stelso denominossi il Filosofo. Ma circa a questo tempo fiorirono i Celebri fette Savi della Grecia, fra i quali fi conta anco il medelimo Solone, dal detto Epimenide ammaestrato, come questo da Pittagora. Anzi anco Epimenide istesso si pone fra i detti sette Savi da alcuni autori, che da questo numero escludono Periandro, come dice Plutarco (1); il quale ci avverte la qualità Pelasga del detto Epimenide, perche lo fa oriundo non di Gnosso in Creta, come lo pone il Fabricio, ma di Phestia (forse oggi Pesto: e prima Posidonia) e perchè lo ghiama il nuovo Curete. finonimo, come fi è veduto, di Coribante, di Betarmone, di Feace, e simili nomi antiquati, che ai Patidici Pelasgi si attribuivano. Scrisse in fatti Epimenide la Teogonia dei detti Cureti, e dei Coribanti, che fi dicevano figli dei Numi; e Laerzio (3) la chiama la storia dei Telchini, confermandoci tutti questi sinonimi convenienti ai Pelasgi.

In fomma innanzi a Pittagora era barbara, e poco dotta la Grecia. Vediamo perciò Solone ammaeftrato da un foreftiero, e Platone dai Pittagorici d'Italia, e da fe chiamoff Piesagorio affatto. Dunque anco prima di Pittagora (e perciò molto prima, che in Gre-

cia

(3) Plutare, in Pericle — Epimenides Phoftius ex Creta Athenas venit accerfitus ab Atheninglius, your feprimum quidam, qui Periandrum reitiami, inter fapientes anumerarani. Exilimadatur autem bis circa res divinua per multup religione, fapientiaque en praflave, qua affatu Numinis, mysteris[que concipitur. kleiro Baltha Nimpha silum, yi, vive vujera, a. k novum Curetem, per di emporis vocitaba Nimpha silum yi, vive vujera, a. k novum Curetem, per di emporis vocitabant. Cum ivitur se contuilise Athenas in solonis amicitiam receptus in multis illi adiputo suit ad Legum condendarum retiosem.

(3) Increzio cutata dal Fabric. Biblioth. Greca Lib. 1. Cap. 6. S. 2. = Scripta ejus (Epismendii) hac a outeribus memoranur Kupirus, 14 saphasvas yushus, 2, suryona, verf, 500. Hoc Paoma Lertja memoratum, aliud non fuille videtur a Telebiniaca biflota. . . . Telebines enim a Curtubus, 4 Covidantibus parum diversi.

<sup>(1)</sup> Diegen Leert. Lib. I. Cap. 1. — Philosphiam vero Pribagonal primus appellaris fower Philosphiam dixir . . . anta enim Xela, box est saprentia, que none Philosphia dixinr = Enfeb. Lib. X. Cap. 2. — A. Grazis autem minh habusser. Tanta dostrine, ar bonerum artium penaria in Gracia sucras, antequam Pribagoras omnia docuit; a quo Philosphia processis, que multilicap, quosiam bis maxime dacuit appellans . . . . Solonem doceri cum a barbara videmus . . . . Plato quoque 195 c com talicam Philosphiam busseris.

cia) era in Italia questa scienza incorrotta, e vi era fino das secoli impenetrabili. La Grecia, che fu da prima ignorante e barbara, fecondo la confessione dei Greci autori (1), e tal su ancora salmen rispetto all'Italia] in mezzo ai nostri Pelasgi Tirreni veri suoi Popolatori per le prove altrove addotte; cioè, che dall' Italia vi andava per così dire, il puro scarto, ed il superfluo di lei, per diminuire così la moltitudine del Popolo, e per togliere le sedizioni; come si ricava dall'intiero contesto di Dionisio (2). La Grecia, dissi, in materia di Legge primitivamente da Creta, e molto prima aveva appresi in Dodona altri Riti, e Leggi facre, che perciò Piatone, o Ciprie, e Tirrene politivamente chiamolle. Innanzi al Tempio, e alla Selva Dodonea non vi era in Grecia idea di Religione, perchè non vi erano abitatori, e tali, ed i primi furono i Pelasgi Tirreni. E innanzi a Radamanto in Creta, non vi era in Grecia idea di Legislatura.

Se distinguiamo i tempi troveremo, che possono verificarsi le autorità contrarie, che ci si oppongono, e che dicono le Arti, e le scienze riportate dai Greci ai Romani, e forse riportate anco più perfette di ciò, che dai primi Italici le avessero ricevute. Ciò è verissimo, ma nei secoli assai posteriori, perchè da primo, ed arri, e scienze, e Religione, e Leggi ebbe la Grecia dai Pelasgi Tirreni. Quindi poco farà ostacolo il vedere il detto Jus Decemvirale in gran parte preso di Grecia, anzi Città intiere in Italia, e specialmente nella Magna Grecia (allora di Greci ripiena) fondate con Leggi Greche. Basta, che noi nei secoli molto anteriori abbiam stabilite le loro Città con leggi Italiche. Abbiam provato altrove (3), che le prime XII. Città del Peloponeso furono piantate quando vi erano

Tucid. in proem. Lib. 1. in princ., ed altri altreve citati.
 Dionif. d'Alicar. Lib. 1. pag. 19. = Πεώτοι μεν δή δυτει.... Primi quidem ist relista Italia Grecia, barbararumque Regionum magnam partem pervagati sunt. Elos mox sequuti sunt alii, idque quotannis perseveraverunt sacere: Non enim de-sistebant Civitatum Principes ex adulta juventute primitias d'ligere, tum ut Diis, quod jure debehatur redderent, tum quod vererentur, ne quis ex eo numero clam remanentes novas seditiones cierent . Multi etiam per simultates sub specioso pratextu pellebantur . Itaque multe migrationes fiebant , & late per terras difperfum eft genus Pelafeicum .

<sup>(3)</sup> Ved. Orig. Ital. Tom. 2. pag. 391., & feq.

i nostri Pelasgi Tirreni, detti dipoi anco Egiali; che così secero pot gli Jonj, gli Achei, ed altri. Il tutto ancorchè nato in Italia, e trapassato in Grecia, che poi nell'abbassamento della prima divenuta saggia, e potente, ha riportate nei tempi più bassi in Italia, e forse anco con maggior persezione tutto ciò, che da lei aveva ricevuto. Sono remoti, e sono quasi inperserutabili questi principi, ma i vecchi Autori ce li adombrano, e quasi ce li descrivono con chiarezza (1).

Questa Italica, e primitiva dottrina, replico adunque, che era universale, perchè Pittagora su Astronomo, su Filosofo, e Teologo, ed abbracciò ogni scienza. Fu ancora gran Poeta; e Platone (1) in confronto delle di lui infigni Poesie, pare, che derida quelle del grande Omero. Ma al nostro proposito replico, che la di lui scienza comprendeva colla Religione anco la Legge. Noetica, o Janigena, o Japetica potè dirsi, e si disse quetta scienza, e poi Etrusca, e Sabina, e Pittagorica in fine chiamosh. Fragli illustri personaggi, e fia i gran Legislatori Italici pone Aristotele (3) Zaleuco di Locci, e Caronda di Catania, che diede Leggi a tutte le Città Calcidiche, che sono in Italia, e in Sicilia. Cita anco Onomacrito, che benchè esercitato in Creta era contuttociò Italico, e di Locri ancor esso. Tutti questi erano Calcidici, o Calcidesi, che vuol dire Italici, e non Greci, perchè anzi i Calcidesi di Grecia erano Italici di origine, ed erano Pelasgi, come altrove abbiam provato, e come accenna Strabone (4), che chiama questi Calcidesi d'Italia veri Indigeni del paese; anzi i

(1) Ved. Orig. Ital. Tom. 1, pag. 368.

<sup>(2)</sup> Plat. de Rep., vol de joffo Lib. X. in prine. — Quod pracipue bellum Homeri remposibus ipfo confutore commemoratur? Nullum praterea, quae viri hujus tamquam in his rebus fapientis invents ad officia vite, ant artis referantur tit Thaletis... demnadmodam, & Tythagogas in hoc funuma tum authoristate v.x.i... neque tale quid runfis de Homero marratur.

<sup>(3)</sup> Ariflot. Politic. Lib. 2. in fin. = Fuerunt autem legum positores Zeleucus apud Locros Occidentales, & Charondas Cathanishis Crobus sus scattrique Chalcusbus Civitatibus, qua sunt circa Italiam, & Siciliam. Tensant vero quidam inducere quassi Onomacritus suerit primas Legis peritus. Hunc vero exercitatum, in Cictam cum essential superitus de Thaletem per artem Divinationis, ejus samiliarem fussife.

<sup>(4)</sup> Strabon. Lib. X. pag. 303. = Italia quoque, atque Sicilia, pleraque a Chalcidensibus posita loca tenent.

Calcidesi passati in Grecia, quali erano gli Etoli, e gli Acarnani (2) non si arrischia di chiamarli vefi Greci, e dice = fi & ipfi appellandi funt Graci = perchè serbavano sempre la memoria della loro discendenza Italica (2), come abbiam veduto, che anco nel tempo della Romana Repubblica la ricordavano ai Romani, e che fi chiamavano loro discendenti, cioè discendenti dai vecchi Italici. L'istesso Strabone poi gli altri luoghi, e Isole della Grecia, che per un lungo, e più stabile soggiorno erano divenuti veri Ellenisti, li chiama Greci (3); Tucidide ancora schiarisce questa Istoria [4] dicendo, che questi Calcidesi d'Italia, o di Sicilia erano propriamente quei Tirreni, che già in autice abitarono, e Lemno, e Atene. Lo confessa anco chiaramente Dionisio [5] dicendo, che non è da maravigliarsi se i Cortonefi di Tirrenia varlavano, l'istessa lingua dei Placiani, e di altri Calcidefi, e di Tracia, e di Grecia, porche gl'uni a gl'altri erano Pelasgi, a provenivano dai Pelasgi. Intende, che parlassero tanto in Grecia, che in Italia l'istessa lingua Pelasga, che era Errusca, cioè in antico, e da prima, perche poi sopravvenuti nel Regno di Napoli tanti altri Ellenisti, cominciarono a corrompere la prisca lingua Etrusca, e come dice Festo [6] cominciarono a parlare mezzo Greco. e mezzo Osco, o Etrusco, e poi a parlare, e a scriver Greco incieramente. Perciò il detto Dionisio in questo luogo per imbrogliare al suo solito, cita Erodoto, quasiche dica, che i Cortonesi parlavano una lingua diversa dagli Etrusci, il che è falso, perchè dice Erodoto, che parlavano i Cortonesi una lingua diversa dai suoi vicini, che vuol dire dai Latini, e da quelli della Magna Grecia, che già Tom. III. M m come

(1) Strab. d. L. X. pag. 305. — Abantes . . . Urbemque Enbaam condiderunt, cujus nominis, & altera in Sicilia fuit quam Chalcidenjes indigena adificaverunt.

(6) Festo in verbo Brutaces .

<sup>(2)</sup> Strab. d. L. X. pag. 305. — Actoli, Acharnanes, G. Athamanes loca Thessalvarum, Octheorum in Occasum vergentia tenent, si & ipsi appeiland; sunt Graci

<sup>(3)</sup> Strabon. loc. cit. — Milciamus finitimos profertim Gracia, quas incolunt Gracia.
(4) Tuid. Lib. 4. — Tav 6a Niquov more, Abhuar Uppywo dinggarūv — Ex illis Tyrchenis, qui Lemam, & Abhuas olim babitaverunt.

<sup>(5)</sup> Dissuf, d'Alicar, Lib. 1. pag. 13. — At qui, miretur, aliquis. Placianis quidem a qui circ Hellespontum habitant Crotoniatus (nempe Curonenses) Sermonem habitafe se personnem, urrique enim a Pelassis oriundi suns.

come lopra avevano corrotta in quei paesi la prisca lingua. Ma ciò non vuol dire, come pare che intenda Dioniso, che la loro lingua in Cortona sosse diversa da quella degli Etrusci, e i Cottonesi erano Etrusci ancor ess.

Con Aristotile adunque abbiam sentiti per gran Legislatori, e Zaleuco di Locri, e Caronda di Catania, e Onomacrito, che benchè di Locri ancor esso contuttociò su efercitato, e diede Leggi anco in Creta. In questo sitesso luggo (1) cita il detto Aristotile anco Androdamante di Reggio, che passò a dar Leggi in Tracia, che vuol dire fra quei Calcides, che anco in Tracia serbavano l'istessa agnazione Pelasga, e come affini mantenevano fra di loro, anco nei secoli posteriori continuo commercio.

Platone celebra per sommo Legislatore Caronda in Italia, e Solone in Grecia (2). Ma si è veduto, che Solone si ammaestrato da Epimenide. Ecco col testimonio del detto Platone il paragone stalia Grecia, e l'Italia dei gran Legislatori, ma l'antichità, e il principio l'abbiam veduto in Italia. Così Cicerone [3] paragona a Platone Archita Tarentino: L'uciano sra i gran Legislatori Italici (4) rammenta Salera, o Salera, il quale fralle altre cosè diede ai suoi Crotoniati leggi severissime contro l'Adulterio, ma poi caduto ancor esso in simil sallo, eseguì la sua Legge, e si abbruciò volontariamente, ancorchè i Crotoniati suddetti gli avessero dato l'arbitrio di permutare la detta pena nel solo essilo. Chi mai non vede in queste prische, e severe leggi Italiche le tracce, sulle quali hanno di-

poi

<sup>(1)</sup> Ariflot. Politic. d. Lib. 2. in fin. = Fuit autem Androdamas Rheginus legis conditor Chalcidensibus, qui sunt in I bracia.

<sup>(1)</sup> Plato de Rep. vel de justo lib. X in princ, = Charondam quidem Italia, & Sicilia selebrant, nos Solonem.

<sup>(3)</sup> Cicer. Tuseul. Quast. Lih. V. Cap. 22. Platonis, & Archita vitam comparabo dostorum hominum, as plane sagientum

<sup>(4)</sup> Lucian. Orat. 2 de Mercede conduila — Similim effe tuam caufam dierem Saleti illini yadicin, qui corrar adultero etum (tem duriffumm Crotonatis tuffer, & boc multis admirationi effec) paulo post cam fratris fai Uxore in Adulterio deprehensus suit. Quae non iucpus quidam te Saletum illum dierete; nist quod illius fathum est televabilus, qui quod fecis, quod amore captus sius, & voluntarius in itema amimo magno infilit, samessi Crotoniate bominis miserabantur, & exulandi si luberte sacultatem permitteban.

poi formate le loro, e Ulpiano (1), e Trifonio [2] Giureconsulti, e che si leggono inserite nei Digesti?

Se ascoltiamo i moderni, o non nominano giammai questi grandi Italici, o fe li nominano li fanno al folito Greci tutti quanti. L' Uezio nomina Caronda, e senza nemmen dubitarne facendolo-Greco; ancorche lo dica legislatore dei Turi, contuttociò lo dice coniatore dei Salmi di David [3]. Ma noi fuggendo l'odierne visioni ci attenghiamo agli antichi, con i quali diciamo, che le Leggi di Caronda sono citate, ed imitate da Platone nei suoi libri delle Leggi, e da Aristotile negli altri delle sue politiche. Le celebra anco Cicerone [4], e le preferisce a tutte le leggi Romane, il che vuol dire anco implicitamente alle Greche, dicen lo, che sucto le Leggi Romane in paragone di quelle non posevano dirfi Leggi propriamente, perchè queste in un fol punto fi abrogavano, e si mutavavo: ma quelle di Zalenco, e di Caronda erano immutabili, e perpetue, perchè non erano dettate per puro studio, o per piacere, ma fondate full'intima ragione, e sul vero bene della Repubblica, salcho anco senza i Listori, e senza la forza dei Magistrati ognun faceva a gara per eseguirlo. Queste (e non già quelle di Egitto) imità propriamente Platone, e perciò chiamò anco quelle di Creta immutabili, ed eterne, come dalle Italiche derivanti. Coll' autorità di Scimno Chio, ci moltra il Fabri-Tom. III. Mm 2 cio

(1) Ulpian. L. 1. ff. de Servo corrupto — Quod quifq. juris statuerie in alium, ut ipse codem june utatur. Quis enim aspernahitur idem jus sibi dici, quod ipse aliis dixit, voel dici effect.

<sup>(2)</sup> Triphonius L. 37. ff. de minor. = non est excusatio adversus pracepta Legum, qui dun leges invocat, contra eas committit.

<sup>(3)</sup> Huet. Demonstrat. Eving. Propos. 4. de Libra Psalmorum S. 6. in fin. = Psalmi quinquagesimi essato Charonda Turiorum legistatoris petitum illud veor.

<sup>(4)</sup> Cieer, de le jib. Lib. 3. Cap. 6. Exp. of le x julloum, injustrumque distinctio, a illam antiquismum, & verum omnium expession naturam. ... Nec vero jam alam ullam kegem pauto. ... Iştiur ut Titist, & Apulcjas keges mullas esse put as i ... & rectle qui presservim uno versiculo senatus puncto temporis stuliata funt. Lex autem illa cuju vime exoticavi, ne que tolli, ne que abrogeri potest ... tripius quam ipsam levem rectiem, de ejus lande dicam i quod idem, & Zaleucum, & Charondum secisile video, cum quidem illi non studii, ac desclations, sed segio lande causas civibus sin sirisferumet. Quas simicatus Plato, videlitet bos qua lexis putavis esse persuadere aliquid, non omnia vi, ac minis cogere ... spis enim rebus imbuta mentes haud sane abborrebunt ab utili, & a vera sententia. & de le Lesti. Lib. 3. Cap. 2.

cio (1), che per la non curanza, o disprezzo delle Leggi di Zaleuco perirono i Sibariti.

Siegue Cicerone (2) a narrare varie leggi antichissime, e pare che intenda appunto di queste, e forse anco delle Etrusche specificatamente, perchè si aggirano incorno alla Religione, ai Sacerdori, e circa al Jus Feciale, e dei Legati, e circa ai pasti, e leghe in guerra, e in pace, e circa ai fulmini, ed ai portenti, e dice = Prodigia, & portenta ad Etruscos fi Senatus jufferit deferunto, Etruriaque Principes disciplinam docenso .... Notturna mulierum sacrificia ne sunto, prater olla, qua populo rette fiant =.

Erano bensi quasi obliterate, e neglette, ma pure restava in quei tempi qualche memoria delle vecchissime leggi degli Aurunci, e dei Sicani. Ce ne danno qualche barlume A. Gellio, e Macrobio, e Marcellino (3). Siegue Cicerone a rammentare altre Leggi circa ai publici giuochi (4), e specialmente circa a quelli, che si fanno col canto, e con istrumenti musicali, quasi in quella forma, che altrove abbiam veduto praticarsi in Frigia, o in Tracia dai nostri Betarmoni, o Coribanti, o Telchini, o infomma Pelasgi, Valerio Massimo comincia i suoi libri dalla Religione, e dalla Legge, e siccome ai fuoi tempi tutto s' imparava dai Greci, così distinguendo appunto i tempi medesimi, dice, che da principio non su così, ma che il tutto s' imparava, e il tutto si spiegava giusta la disciplina degli Etrusci (5). Questa è sempre la necessaria distinzione Cronologica, secondo la quale anco Livio (6) ci dice, che quanto ai suoi tempi si

(4) Cicer. ibi = Ludis publicis qued fine curriculo, & fine certatione corporis fiant, popularem latitiam in cantu, & Fidibus, & Tibiis moderanto, camque cum Divum

borore jungunto .

(6) Liv. Lib. 9, pag. 108. = Habeo. authores vulgo tum Romanos, ficut nunc Gracis, ita Etrufcis literis erudiri folitos.

<sup>(1)</sup> Fabric, Bibliot, Grac. Lib. 2. Cap. 4. S. 1. = Vicissim Sybarita neglecti Legum Zaleuci periecunt, nominante Seymno Chio verf. 345., & feg.
(3) Ceer, de Legib. lib. 2. Cap. 8. & Lib. 3. Cap. 3.
(3) Bareellin, Lib. 3. Cap. 4. == iii nt altius videantur jura callere Trebatium loquun-

tur, & Cascellium, & Alphenum, & Auruncorum, Sicanorumque jamdin leges ignotas. = Aul. Gell. Not. Att. Lib. 1. Cap. X.

<sup>(5)</sup> Valer. Max. Lib 1. Cap. 1. = Majores noftri Statutas, folemnefque ceremonias Pontificum fcientla, bene gerendanum rerum authoritates Augurum observationes, Apollinis pradictiones, Vatum libros, portentorum depulsas, Etrusca disciplina explicari

deferiva alla Grecia, e il tutto si apprendeva da lei, altrettanto nel prischi tempi si apprendeva il tutto dagli Etrusci. Il Marliani (1) nella sua Urbis Roma Topographia, fralle altre vecchie tavole di bronzo riporta così incise ventidue leggi di Romolo, e adduce le sue autorità, per le quali intende di provare, che in antico erano appese in Campidoglio, e che benche promulgate da Romolo, avevano per altro una traccia antichissima, Queste sono Leggi anteriori alle XII. Tavole, e fono appunto quelle, che Cicerone chiama [a differenza delle altre] cterne, e non cancellabili dalla mente degli uomini, e dai Decreti del Senato. Ma queste sono appunto le cancellate dal genio corrente, che sdegna ancora di leggerle nei vecchi autori, e che per la fola diloro estrema antichità disprezza, e deride. Così ancora proscrivono tante altre prische memorie, e tanta Istoria, e nomi illustri, che anco ai presenti nostri studi possono dare, e norma, e precetti. Strabone cita Eforo, che i primi fra tutti i Popoli, che abbiano avuta la legge Civile, ridotta in Scrittura, o fia in corpo, o Codice intiero, fono stati i Locri d'Italia (2); e le di loro Leggi (come le ha chiamate Cicerone) le chiama ottime, ed utiliffime, e che fu il detto Zaleuco quello, che le ridusse in scritto confrontandole, o prendendole da quelle di Creta, di Sparta, o dall' Areopago d'Atene già, come si è veduto, dedotte da Creta. Così dice anco Marciano, Eracleota, ovvero Scimno Chio (2) confermando.

Τύτυς δὲ Πρώτυς Φασικρήσασθα νομοις Γιαπτοϊσιν Ες Ζαλευκος ὑποθέσται δοκεί.

Così Clement. Aleffandrin. Strom. pag. 300, == così Suida in Zaheunce == Cotì anico radric. Lib.; cap. 14, == Primi Gracorum leges scriptas habusse dicuntur Locorrestes, non illi qui Phocidi proximi sunt, sed Epizephicii, qui magna in Italia
anthore Zaleuno == Con. che-viene a correggessi da se stesso e la litelo, e corrente errove, con cui aveva detto rimin, Gracorum, perche Zaleuno era Italia, e di Lori;
e quivi diede Leggi, e prima di Lui non si strovano Leggi scritte, nè in Italia, nè:
in Gracia.

<sup>(1)</sup> Martiani = è riportato, nell' Edizione del Grevio, e Gronovio Antiq. Roman. Tom. 2. pag. 148. Venet. ann. 1732.

<sup>(2)</sup> Strab. Lib. 6. pag. 172. — Nam e Rhegio usque Locros . . . cos autem primos legibus seripits usa este opinio est, & plarimum temporis Remonblicam optimis rezisse institutis . . . Episeus describeds legibus memoriam facienz quas ex Cretesshux, & Spartanis, & Accopagitarum institutis Zaloucus conscriptis.

<sup>(3)</sup> Marciano. Eracleuta , o Scimno Chio verf. 313.

do, che prima di Zaleuco non si trovavano Leggi scritte, o in Codice ridotte. Così pure con Clemente Alessandrino, e con altri affer-

ma il Fabricio (1),

Abbiamo già veduto di fopra con Platone, e con altri chiariffimi autori, che la Legge in Grecia proviene da Creta, e che quella di Creta non aveva, che un principio Italico. Onde non faccia equivoco quella autorità di Strabone, quafiche dica, che Zaleuco copiò, e portò le leggi di Grecia. Abbiam veduto il giro necessario, e l'aumento, o decremento, che fanno le arti, e le scienze, e che, se anco noi tornassemo ad essere guerrieri farcbbemo bene ad apprendere, o con-Sultare l'arte Militare dai Francesi, o dai Tedeschi, che in altri tempi apteriori anco in ciò ci anno trovati dottissimi. Il principio si osserva, e sopra di questo ho trascritte queste puntuali autorità. Anco Dardano, come si è detto, prima di andare a Troja si portò in Samotracia a consultare con quelle le sue Leggi, ma quelle di Samotracia erano Pelafghe, ed uniformi alle Terriche e Sacrofante Leggi Sabine. che in sostanza erano Etrusche. Strabone (2) istesso viceversa ci dice, che i Mazaceni, i Cilici, e quelli del Ponto, e altre regioni rimotissime si servirono delle Leggi di Coronda Italico. Tuttociò prova l'intima bontà delle Leggi di Caronda, e di Zaleuco, ed il commercio, e la di loro transfusione in tante parti diverse, ma non ne altera il detto principio Pittagorico, e prisco Italico.

Aristotile comincia le sue politiche da quelle di Caronda. Le mostra utilissime, e, come pare, le assomiglia, o le consonde con quelle di Eslodo, o del detto Epimenide in Creta [3]. E siccome Platone le ha chiamate immutabili, ed eterne, così Aristotile conserma [4], che anco ai suoi tempi i Cretensi usavano l'issessima leggi di Minos, da cui.

(1) Fabric. Bibliot. Grac. Lib. 1.

(4) Ariflot. Politic. Lib. 2. Cap. 8. == Cretensium vero Respublica . . . . Quapropter, & nune Accola codem modo illis legibus neuntur , quomodo cas Minos constituit primus ..

<sup>(2)</sup> Strabon. Lib. XIL pag, 363, = A Ciliciis portis . . . . Mazaceni Charonda legibus utuntur .

<sup>(3)</sup> Ariflot. Politic. Lib. 1, Cap. 1, E. Ex his duabus societatibus domus prima. Rello Hessoulus dixis domum inprimis temparandam, multer-mque & bovem aratorium, quos Charqudas quidem θροσιτύουs idest cadem area utentes. Epimenides vero Creteusse δροσιας idest consubernales.

cui, come si è detto, le copiò Licurgo, e le portò in Sparta, e Solone in Atene, e nel di lei Areofago. Recita talvolta il detto Ariflotile varie leggi di Caronda [1], altre ne rammenta dei Turi, e dei Locri [2], ed altre ancora dei Tarentini [3]. Seneca conferma, che queste di Zaleuco, e di Caronda provenivano tutte da quella gran scuola di Pittagora [4], cioè erano l'istessa scuola Pittagorica, perchè veramente Zaleuco era anco prima di Pittagora, ma ammaestrato nella prisca disciplina Italica, Sabina, ed Etrusca. Tralascio di individuare alcune di queste precise Leggi, riserbandomi forse a farlo altrove. Offervo, rifpetto fempre al di loro principio, anzi replico che il regolamento delle Città, e la di loro antichissima distinzione in Classi. e in Tribù, è stata prima in Italia, che in Grecia, per chiarissimo attestato del detto Aristotile. Questo Istituto, in cui quasi si depositavano le Leggi per eseguirle in ogni Città, replico, che è nato al folito fragli Ebrei, e poi in Egitto si sparle. Ma prima che ad altri nopoli Occidentali si propagò in Italia, anco prima che il detto Minos regnasse in Creta. Così attesta la sopra addotta autorità d'Aristorile(5), che più distesamente mi fa qui d'uopo di trascrivere. Se si leggessero, o si curassero queste vecchie, e infallibili autorità, riscontreremmo sempre l'origine, e il progresso delle popolazioni, e delle arti, e delle scienze: cioè che dagli Ebrei, e dall'Egitto son venute in Italia, e da questa poi per tutto il resto di Europa si sono propagate. Poiche egli dice, che un primo Italico fu Re di Enoria (o d'Italia) da cui mutato il nome invece di Enotri furono chiamati Italici. Questo insegnò l'agricultura, e questo istitut le Compagnie (o fiano le

<sup>(1)</sup> Arift. Politic. Lib. IV. Cap. 13.

<sup>(3)</sup> Arift. ibi. Lib. VI. Cap. 5.

<sup>(4)</sup> Senec. Epift. 90. = Zaleuci, Carondaque leges laudantur. Hi fion in Foro, nec in-Consultorum drio, sed in Pribagora tactic illo, Santique secessi este didecerunt sura, qua soccuti tune Scille, & Per Haliam Gracia ponerent.

<sup>(5)</sup> Arifor. Politic. Lib. 7. Cap. X. — Per genera Civitas sit distinguenda . Nam in Asypto, usque ad bac tempora in hunc modum se babet. Sessifire legum serent, un Creta vero Minoc. Antiqua, videtur, institutio commessationum, nam Sodalitatum) quod in Creta sadum est Minoa regnante. Sed multo print hoc in Italia, quam in Creta constitutum ost — si deduca adanque l'imperscrusabile (e come pare) sino dai temps Babelisi siliucaine, e principia.

Tribù.) Abitavano gli Opici verso la Tirrenia, e si dissero ancora Ausoni, L'altra parse verso la Japigia, e il Mare sonio abitavano i Chaoni (che in altri autori si trovano chiamati Chonj, o Cronj, che vuol dite Saturni), ma enteti dagli Enosti descendono. (Ecco l'unico principio da Enotro, che secondo i migliori autori è Giano, o Noè) Aduaque così cominciarono le Tribu, cioè cominciarono dall' Egisto. Nou parchè il possesso dei beni debba essere comune interamente, ma con uso amichevole dee esser comune al solo essere, che ciascuno abbia il suo alimento [1]. Siegue poi a prescrivere i modi con i quali devono dividessi tutti i beni, acciocchè siano divisi, e destinati ai sacrifizi, ed al culto Divino, e al pubblico vitto, e alla publica tranquillità. E questo è quello si decideva nelle Tribù, oltre a varie altre Magistrature per la buona direzione della Città.

L'istesso nome di Tribù già dipoi trapassato in tutto il Mondo, significa come ognun vede istituzione Ebrea, o Egizia, e poi propagazione in Italia, e poi nel resto dell'Europa. Cento altri nomi di Riti, e di leggi, e di popoli, e di Regioni Italiche, ma antichissime indicano l'istessa provenienza, e ne abbiamo additati altrove una gran parte (2). Si stimava incolta, e barbara una Città, che non avesse la sua Tribù (3), Quindi si osservi di ciò la propagazione uni-

ver-

(2) Orig. Ital. Tom. 2. pag. 367., & feq.

<sup>(</sup>v) Arifto, sie vi. = Tradunt enim periti bomines illorum locorum Italum sussi quemdam Ocnorira Rezem, a quo mutato nomine pro Ocnoriris Itali sunt vocati. Oramque illam Marittuma, que est sintes Scilaticum, & Lamesicum. . Ralia nomagrecepise. Hunc erzo trasum tradunt Agriculturam Ocnoros docussife, & Scidaitaret
(vest Tribus) institussife . . . mocloban autem eam halia partem, que ad Tryrbeniam versa est, opici, qui nunc exsonenta Aussonii. Alteram vero partem, que
ad appigiam, & Jonium perinet incolebant chaones . . . & 10ss quoque do Ocnotrius oris. Inventio igitur Commessationum (vest Tribuma) bine primam exitits. Divuso que communes omnium censemus este debere possissiones se des anticabili comunaes
feri, neque desse ul li Croium alimenta . . . Tretree in Sacristii. & Cultus
Dovum sumprius communes esse debecan tesius Civitatis. Est igitur necossation in
duas partes regionem dividere, & aliam publicam osse, diam privatorum. Uraque
illarum partim russis dividenda est. Illius namque partis quam publicam osse
lidarum partim russis dividenda est. Illius namque partis quam publicam osse
(Sadditatum) imperius.

<sup>(3)</sup> Arifot. Politic. Lib. 1. Cap. 2. == Et qui abfque Civitate eff. . . . aut neguam eft, aut pejor quam bomo. Ut ab Humero per contumeliam increpatur. Sine Tribu, fine Lege, fine domo.

versale, e questa, come tante altre cose, e tante altre Leggi, e Riti anco Sacri trapassati in Grecia, e primitivamente in Creta, ma parstiti dall'Italia anco prima di Minos, e perciò anco in Grecia chiamate da Platone sino dai tempi imperscrutabili, e Ciprie, e Indigene, e vecchissme, e anco Tirrene.

Con questi principi an lerebbe nuovamente tessuta l'Istoria del Jus Decemvirale. Tante, e sempre più vaste notizie ci scopre lo studio, e l'investigazione della prisca Italia, e chi anco mediocremente ci si immerge le riconosco, e le vede. Il dotto Mazzocchi, lo riconobbe parimente, e lo attestò. Si lamenta in questo proposito, che l'Istoria, e l'origine del detto Jus Decemvirale è troppo maltrattata dai nostri ancorchè dottissimi espositori, poichè doveano considerare, che i Legati per raccogliere le dette leggi andarono non solo in Grecia, ma anco in Italia, e specialmente nella Grecia Italica, che magna Gresia chiamossi, le ricercarono, e le prefero (1). I Greci venivano in Italia ad impatarile, come si è detto di Platone, che tanto celebra quelle di Zaleuco, e di Caronda, e quelle dei Locri, Patria del suo Timeo (2). Concortevano in quella scuola Italica, e Pittagorica tanti altri d'Italia, e gi glisses suo ma considera chiamossi, la ricerca del studio di Italia, e gi sissessi quelle dei Locri, Patria del suo Timeo (1). Concortevano in quella scuola Italica, e Pittagorica tanti altri d'Italia, e gi glisses suo ma suo procesa del considera chiama latri d'Italia, e gi glisses suo procesa con la considera chiama latri d'Italia, e gi sisse suo procesa con la considera chiama latri d'Italia, e gi sisse suo procesa con la considera chiama con la consider

<sup>(1)</sup> Mazzoechi ad Tab. Herael, in Prodom. Diatrib. I. Cap. 6. Self. 11. pag. 49, edit. Neap. 1754. — Nee mihi quiquam illud criput, quin quo tempore Legati Romani ad difendas, collignadajue Gracorum leges mifi jarmat, bi in Traujmarinam tantum Graciam enavigariat, non adita interim Balue Gracia, qua fibi ex faptentia gloria. ... nomen etiam apod exteros conciliglet. Imo nibil verofimilius; quam etiam Graciam Italicam juiffa de tis peragratam, Lotros prajerim Urbim a Zaleuco faptentiffimia legibus (quas Demofibenes, defidoteis, Polibius, Strabo, Diodorat, alique fufficiebans) inflittatum, nee ab adeudis tot aliis forentiffimis robus publicis fuffe cellatum. ... Cur non Crotona, & Methapontum, in quibus diu Pythogoras fuffitist eur non Thorinos, Reginofque, quas Charondas formaverat fuis legibus? eur non Locros Epyzephiros, quibus Zaleucus leges graviffimas ferisferat t... Hac cum int effic eten ombi perfusifiem, indignaba Decemvarlem Hiforiam ita paffim fuiffe vulgatam, quafi tres vori ad leges petendas creati, in Graciam ulteriorem tanuammodo aditzati fuiffert, negleta interim citeriore nofira, ex qua Plato isfi in fama Rempoliticam corrivoffet — E pos potta il paffo di buniffe, che qui fotto recitiamo, per cui fi vede, che anco nella Magna Grecia prefero i detti tre Legati e dette legati e dette legati e dette legati e fatte legati e dette elegati e det

<sup>(2)</sup> Tlaton, in Timao in princ. = Timaus bic ex Locris, qua Urbs in Italia instiffime Zubernatur.

<sup>(3)</sup> Dioren, Laerz. in Pittagora fegm. 14. così citato dal Mazzocchi in Produnt Diabrib. 1. fett. 2. pag. 42. in not. n. 82. = Diogen. Laert. in Pithagora fegm. 14. 2.

formare la raccolta del detto Jus Decemvirale trascurassero affatto le leggi Italiche? Benchè, come ho detto, e Livio, e Dionisio dicano da principio generalmente, che il detto Jus Decemvirale su preso dai Greci (stoto il qual nome generico intendevano ancora la Magna Grecia) contuttociò il detto Dionisio (1) spiega, che secondo il parere di Romilio non solo dalla Grecia, ma anco dalle Città Italiche furono prese. Abbiam già detto, che dai Falisci, o dagli Equi su preso tutto lo Jus Feciale (2), e il supplemento delle XII. Tavole.

Molte di queste cose, che nuove affatto appariscono, anzichè i moderni Critici (ai quali sono ignore) vorrebbero proscrivere affatto, non è che da altri ancora non siano state osservate, ma sparsamente, ed ora in uno, ora in un altro breve racconto. Onde non sono io il primo a condannare anco in questa parte i detti illustri autori, che narrano l'istoria, e il principio del detto Jus Decemvirale. Ma perchè noi abbiamo presa la fatica di raccorre, e di unire insisteme tante chiare citazioni, ma sparse come sopra in altri, e poco considerate; perciò questa diligenza, e sarica si ascrive a delitto dai detti odierni Critici, perchè una specie d'istoria, o almeno un racconto continuato di memorie ad essi nuove, e diverse dai loro principi, si prende per un insulto alla loro dottrina, o a quella di tanti intermedi servici per cio della prisca Italia.

LIBRO

(2) Si è provato di sopra al S. Dico dunque con Servie, e con Dionisso di Alicarnasso.

<sup>=</sup> Atque adibant illum (Pythagoram) fludiorum gratia, & Lucani, & (Nucitio), κ Nucitio), κ Nucitio), γ ε ξ Ρωμαίο) & Peneciii, φ Meljani, φ Romani = Ε la fenola Titiagoria, e le fue Leggi per marzo dei fui diferpoli erano diffufe per tutta Italia, come fi è provato i e come anco il detto Marzocchi fique, e prova eraditamente trataca o molti Giurconfulti, fipercalmente Italia.

<sup>(1)</sup> Dionif. Lib. X pag. 676. Edit. Francespart. An. 1386. è coì portato dal Mazzocchi pag. 50. in not. n. 85. . . . Dionisfias Lib. X nobi dia Romilium pro sententia loquentem fecilite; it and extremam perorantem induct = Quod vero fundionis mecaput est itta censo. Legatos mittendos esse partim sinte Eλλείται πόλεια τά lib Itrakia al Gracias Quo in Italia sunt ovivitates partim Athenas, a Gracia Leges optimas, & institutis nostris convenientissimas petitutos. E siegue il detto Mazzocchi mostrando, che non folamente coi s su prorato da Romilio, ma che così lu stato, e che acco varie Legis di Haila sunno prese.

## L I B R O IX.

I Circompadani sono ancor Essi prodotti dagli Umbri, o Etrusci. In questa Classe sono anco i Liguri, i Veneti, i Taurisci, ed altri Popoli di quelle parti; e si specificano varie vecchie loro Città.

Ovendo noi ridurre questo esame, e questo Epilogo delle vere Origini Italiche al confronto di varie altre contrarie opinioni; perciò di mala voglia, e non mai per censurare gli altrui scritti, ma per pura necessità passamo avanti, e diciamo, che anco i Circompadani (come tutti gli altri Italici) sono prodotti dai Tirreni, o dagli Umbri, che sono gl'istessi. Anco ciò siamo costretti a dirlo in confronto di altre diverse opinioni, e del Cap. VI. del Padre Bardetti, che ha questo Titolo = Primi Circompadani, e perà meri primi Avisatori d'Italia farono i Ligari, gli Umbre, e i Taurisci, Da questi tre Popoli nacquero enesi gli altri più antichi di quessita pare ===.

Se nelle Origini Italiche si è dimostrato, che la prima Golonia Japetica produsse subito quei quattro Popoli Umbri, Tirteni, Aboriagoni, e Pelasgi, che riempierono totto l'Italia intieta; qui sempre con similitudine, ma sempre in distruzione di quelle si vuole provare, che non quattro, ma che tre surono i popoli primitivi, cioè Liguri, Umbri, e Tanrissi, e sempre con quella amena ragione, cioè, che questi son verci circompadani. Quassiche senza l'attestato di alcun vecchio autore sia chiato, ebe i Circompaduni siano i primi Isalici. Per Circompadani ognuno intenderà gli Abitatori intorno al Pà. Si veda Strabone (1), e Plinio, che fralle varie divisioni dell' Italia parlano Tom, III.

<sup>(1)</sup> Strabon. Lib. V. pag. 149. — Regionem igitur Transpadanam incolunt Veneti, & alii usque Polam. Super Venetos Carni, & Cenomani, & Medoati, & Scimbria. Gipe.

anco delle Regioni Traspadane, e Cispadane, additandole per altro fempre Tosche, ed Umbre (1), ma vi pongono quelle, che veramente possono dirsi vicine al Pò, e non lasciano inoltre di additare in quelle , chiaramente un principio Etrusco, o Umbro, perchè questa è la vera loro derivazione. Eppure dal Padre Bardetti per Circompadani si prendono anco quelli, che ne sono molto rimoti, cioè i Liguri, gli Umbri, e i Taurisci, intieramente. Poca altra maggior distanza dal Pà troverassi in Italia; perchè i Taurisci, benchè in qualche parte vicini al Pò, erano contuttociò anco in Francia, come altrove si è detto; e vi erano per verità anco i Liguri. Ma si avverta sempre, che quei Pelasgi sotto Deucalione, nei quali parimente, e malamente si vuol fissare la prima Epoca Italica, sbarcarono nel lido Adriatico, e in un mare molto rimoto, perchè sbarcarono alle Foci del Po, ove erano i fette Mari, e le foffe Filistine, stupende, e fin d'allora vecchissime opere dei Toschi, ed ove parimente era Adria antica Colonia dei medesimi (2), che Tosca sempre si disse. Talchè le veramente prime Origini in quei luoghi altre non fono, che Tosche, o Umbre. Ma l'Istoria specialmente ci fa vedere, che era molto lontana dal Pò la sede degli Umbri, perche erano gl'istessi Tirreni, e l'Umbria era una parte della Tofcana (3). Eppure anco gli Umbri nel

(1) Plin. Lib. 3. Cap. 16., e 17.

Cispadanam vero obtinent... Quantam Montes Apennini ad Alpes circundant usque Genuam, & Sabatios... Igitur Tusci adversus Incolas Padi barbaros exercitum emittentes... Nec minus Umbri quidam dicuntur, & Tusci, quemadmodum Venei, Ligures, & Insubri ...

<sup>(3)</sup> Liv. fopra cit. Lib. V. = Idriaticum Mare ab Adria Tufcorum Colonia, vocavere ltalica gentes = F6f0 in voce Arrium = Dillum autem Atrium; quod id genus adificii Arriu primum in Eturia fi infitutum = Varron. Ling. Latin. Lib. 1. feu 4. = Atrium appellatum ab Atriatisis Tufics. = Tim. Lib. 3. Cap. 16. = Omnia e a Flumina [offaque prime in façus fecere Tufic (sefto annis impetu in Atrianorum Taludes quae [prem maria appellature, Nobili Testu oppidi Tuforum Atria, a quo Arriaticum Mare antea appellaburur, Nuco Adriaticum.

<sup>(3)</sup> Przil. Georg. Lib. 2. Perf. = Hine alibi Clitumne greges = ivi Servio = Clitumnus fluvius est in Mevania, que pars est Umbria partis Tuscia = . E nell' Encid. Lib. XII. verf.... & vividus Umber.
Hares bians.

Ove parimente spiega = vividus Umber = Acerrimus Tuscus, nam Umbria pars Tuscia est.

nel contrario progetto si vogliono Circompadani. L'istessa Istoria ci fa parimente vedere, che da questi massimamente si sono diramati tutti gli altri Popoli Italici. Dagli Umbri (che erano anco Toschi) ne vennero, come si è detto, gli Aborigeni, ovvero tali si disfero gli Umbri medesimi nel dilatarsi, o nell'occupare altre sedi. Da questi i Sabini, e poi i Latini, e poi i Romani, e i Piceni, e i Sanniti, e tutti i Popoli dell'odierno Regno di Napoli. E di là dell'Apennino con altre XII. Colonie piantate parimente dai Toschi fu popolata tutta la Lombardia, per quanto vasta siasi infino alle Alpi, e le Alpi istesse in tutta la loro estensione erano di Tosca Origine . Bifogna bene non aver paura di tante autorità letterali, e saperle stravolgere, come si fa in contrario, asserendo, che dalle Alpi, e prima dalla Germania, e dai Celti è venuta l'Italica popolazione, mentre tutti gli autori dicono, che dall'Italia, e dai Toschi si è partita, e che ha popolate le Alpi, e poi alle altre genti più rimote è passata. Così il detto Livio [1], e Servio (2) e Plutarco [3], ed altri coltantemente ci dicono.

Che fcempio continuo è questo, che si sa dei vecchi Classici, che sono noitri, e che di noi sono pieni da capo a sondo, e non di varie Regioni, che ora sorgono in aria di primitive? Eppure i detti Classici attestano la di loro origine da noi. E se la rrtrovano di poco a noi posteriore, e con quasi ignoti: principi la chiamino verità, surse anco in gloria, e non in odio. di loro, perchè in questa patte gli accrescono, e non gli tolgono. l'antichità; e non le chiamino ingiurie, dalle quali ne ricevono solamente sepito gli autori (4). Questo è il loro linguaggio comune; scopriamo solamente il nostro debole, se intendiamo di contrastare ai detti Fonti di ogni notizia.

<sup>(1)</sup> Liv. Lib. V. pag. 63. — Tufci.... — Trans Padum omnia loca excepto Venetorum Angulo, qui, finum circumoquim Maris ulque ad Alpes, senuerunt. Alpinis quoque Centibus eaden haud dubie orgo (Ernigla) est maxem Rechis.

<sup>(2)</sup> Serv. ad Lib. 2. Georg. verf. 534. — Nam constat Tuscos: usque ad Fretum Siculum omnia loca possedise —.

<sup>(3)</sup> Plutare. in Cammil. — Illi (Galli) irruentes quam primum universam, antiquamque Resionem Trrebenorum sub corum imperio ab Alpibus usque ad utraque. Maria redegere —.

<sup>(4)</sup> Bardetti pag. 260.

Onde questo loro universale linguaggio, perchè mai si vuole da alcuni oppositori rivolgere contro di noi, che ne siamo innocenti, perchè puramente lo riferiamo, e che a noi tocca di ascoltarlo, e pazientemente riceverlo? E che pur siamo i Progenitori degli altri, ancorchè inoggi dalla lor potenza foggiogati, e che contuttociò ubbidiamo, e benediciamo così i tratti dell'Onnipotente, che ludit in Orbe Terrarum, trasferendo per nostro vantaggio i Regni ora in un' Popolo, e in un Monarca, ed ora in un altro? Ma questo sconvolgere così le vecchie autorità non è folo in danno nostro, è in danno di loro ancora; e se ne avvedranno una volta, che nell'imbrogliare i nostri, imbrogliano maggiormente i di loro principi, e gli abhassano orrendamente; e senza poterli provare, o sostenere, non sapranno più ove rivolgersi per indagare chi essi siano. Noi parliamo per noi, e per loro ancora. Non hastano ne Leibnizio (1), ne Clerck, nè Calmet, nè altri, che noi rispettiamo per la loro dottrina, ma non fempre per l'ufa, che ne hanno fatto.

Questa non è solamente Istoria Etrusca, ma è ancora Istoria Romana patente, e chiara; perchè Livio, e Dionisio, e gli altri grandi Istorici Romani, e che non dal solo Romolo, ma dall'arrivo d'Enea deducono ogni lero racconto, cominciano a descrivere l'antico stato d'Italia da Enea, e dicono, che tutta quanta era Etrusca senza alcuna eccezione (2). Dunque lepido principio è questo in faccia a tutti questi listorici, che dicono Etrusca, o Umbra l'Italia autta colle Alpi inclusivamente, le quali secondo le vecchie descrizioni, comprendono, e i Rethi, e i Vindelici, e i Norici, e altre Provincie Germane, e poi gli Euganei, e gl'Illirici, e i Taurisci, e ante altre genti, che ora malamente si fanno nostre progenitrici, e

fi face-

Leibnitz, Collett. Etymolog. Part. prima pag. 58. — Net dubito ex Germania in Galliam, & Italiam primos babitatores venific —.

<sup>(2)</sup> meends Etrusco il tutto prima della venuța di Ausenore, come dice Livio în principio, perchè venuto il detto Ausenore, ce cacciati gli Enganei veri Etrusci, fondò il lon Regno di Peneti, ne eccettu giullamente il detto Livio al Lib. N. l angolo dei Veneti = excepto Venetorum angulo = che perciò non più fu Etrusco. Perchè flaccatosi dalla lega universiale Atalia, fi reggevoa con Leggi su prepric, e sommò un Regno diverso. Pedi Origin. Ital. T. 1. pag. 25.1, e seg.

si facevano arrivare le Alpi fino a Genova [1], per additare, che ancore esse ard'origine Etrusca; e viceversa volere ora che i Circompadani non siano Etrusci contro tutti gli Istorici, e contro ogni naturalezza, perchè se erano Etrusci i Rethi, e tutte le genti Alpine, molto più dovevano esserbi Liguri, e altri alle Alpi intermedi, e assai più prossimi alla vera sede degli Etrusci. Se Livio dice [2], che era Etrusca tutta quanta — Ab Alpibus ad Freeum Siculum per totam Italia longitudinem — e se dopo la venuta di Antenore, che cacciati gli Euganei Etrusci divise, e separò i Veneti dalla comunione Italica, e perciò dice, che era Etrusca l'Italia = Excepto Venetorum angalo — Dunque era Etrusca anco la Liguria. Così il detto Plutarco [3], che dice gli Etrusci antichissimi Padroni d'Italia ussqua ad utraque maria, nei quali sono anco i Liguri, e tutti gl' Italici, e così Servio, e così Polibio.

In questi contorni il detto Strabone (4) colloca anco gli Japodj, o Japodici, che anco da altri autori sono riconosciuti circa ali'origine per quei Japetici, che sotto nome di Umbri, di Tirreni, o di Aborigeni, o di Pelasgi per tutta Italia, e perciò anco in quelle parti di dilatarono. Nè osta, che siegua Strabone (5), che per andare essi aromati di bronzo diano qualche coniettura di essere di origine Greca. Perchè torna sempre il discorso, dopo tante spiegazioni già sattene, che qui per origine Greca intende origine Pelasga, che vuol dire Tirrena.

<sup>(1)</sup> L'antica estensione delle Alpi, era anco mazziore dell'odierua. Alle radici d'Italia si fiaceva arrivare asilvavo, e asil'altro Mare superiore, e instrunce; onde stri, Carni, e tanti altri si qu'alo gren restato situati, come nel tratto opoglo sono i Liguri, e i soio Coreavuiciai, erano compresi in questa descrizione. Col si ricava da Plinio Lib. 3, Cap. 20., cote lo prova aucora, con man ovechia sicrezione. = Ron altesum vidrur sibilicere instrupionene e Trophan Aspissi, que est salte morratori calari Divi Aspissi Fillo.... S. P. Q. R. quod ejus dassa, ampicissique, Castar Aspisso omnes, que a Mari supero ad inspresso perturbana suba

imperium P. R. sint redasta = .
(2) Liv. Lib. V.

<sup>(3)</sup> Plutarc. in Camil. fopra citat.

<sup>(4)</sup> Strab. Lib. 4. pag. 136. = Namque hoc tempore in Japodes Mins. excelfus horum ultima attingens, & Alpes ipsas Albium nominant =:

<sup>(5)</sup> Strabon. d. Lib. 4. e detta Paz. 136. = Aereis ntentes Parmis, unde conjettu. ram prabent se se Gracos esse = .

Gli autori bisogna conciliarli, altrimenti si citano male a proposito, e non s'intendono; e se tutti gli altri dicono, che erano Umbri, e Tolebi, tanto appunto intende di dire Strabone con quell'origine Gre-64, perchè Greci (ma di puro domicilio, e dopo un lungo foggiorno in Grecia) si dicevano i Pelasgi, benchè d'origine fossero veri Tirreni . Si spiega da se stesso il detto Strabone (1) dicendo, che questi armati di ferro, o di bronzo erano i Calcideli veri Pelalgi, e che questi erano tanto in Italia, che in Sicilia, e si chiamavano anco Cureți, e che erano creduti di una antichità simile a' Giganti, o Tizani, o Ciclopi, e che si dicevano gl'istessi, obe i Cabirj, i quali erano specialmente onorati in Lemna, e in Imbro, dove abbiam sempre provato, che abitarono i Pelafgi Tirreni. Ecco spiegate quelle incomprensibilità fino ad ora esagerate, e credute nei vecchi autori, anco nell'istoria Greca, perchè ogni varietà di nomi ci ha spaventati, e non si è voluta approfondare la di loro sostanza. Dionisso di Alicarnasso aggiunge (2), che questi Cabiri erano veramente propri dei Pelasgi. Onde queste assersioni nei vecchi autori di qualità Greca, e di origine Greca, nel tempo istesso, che la folla degli autori li spiega Tiereni, a Pelafgi, bisogna una volta intenderla, e vuol dire rispetto all'origine veri Tirreni, o Pelasgi.

Etrusca adunque era l'Italia tutta non solo all'arrivo di Enea nel Lazio, ove erano gli Aborigeni veri Umbri, e Tirreni, e cho d'indi in poi cominciarono a chiamarsi Sabini, e Latini (3); ma Etrusca ancora era sino all'arrivo dei Galli sotto Tarquinio Prisco, perchò i Galli appunto tolsero ai Toschi tanta parte del Dominio d'Italia, e come conserma il citato passo di Plutarco = usque ad utra-

аке

<sup>(1)</sup> Strabon. Lib. X. pag. 393. — Italia quoque, & Sicilia pleraque a Chalcidensibus posita loca tenes — e sotto alla pag. 333. — Curetes Dros Iuspres, & Saltatores dici... alli voror Terrigensa & χαλχάντολιο, idst are clustato... isso Chalcidenses dicio... Alii Rhea ab Titanibus tributo.... Qui quadem aj uno eossem esse e clem e le qui, & Cabiri,... in Lemno vero prasertim, & Imbro Caberos bonori babitos —.

<sup>(2)</sup> Dionif. Lib. 1. pag. 19. = Laborantes enim sterilitate Pelassi, omnium rerum Joui, Apollini, & Cabiris decimas omnium proventuum voverant =.

<sup>3)</sup> Dionif. Lib. 2. pag. 112. - Mutatoque cum Sedibus nomine Sabinos pro Umbrig appellatos -

que Maria = Lo comprova Livio (1), aggiungendo, che Galli dapoiche ebbero vinti i Toschi alla battaglia del Tesino, vinsero ancora, e batterono gli Umbri, additando, che il Dominio in quelle parti era comune, e promiscuo fra gli Umbri, e i Toschi, che sempre erano una istessa gente, e che tutti i Circompadani provenivano da quelle XII, Città, che i Toschi avevano ivi piantate. L'origine anco in quelle parti era una fola, e non era faltuaria nei Rheti, e nei Germani, con lasciar vuote, e disabitate le altre regioni intermedie, e Circompadane, che espressamente dai detti autori sono chiamate Tofche, e perciò Toschi parimente erano i Liguri, e gli altri. Altrove dice Strabone (2), che i Liguri non discendono dai Galli. Tanto doverebbe bastare per confutare le nuove Origini Italiche, che si vogliono far nascere in oggi,

Si ascolti di nuovo da Strabone (2), in comprova del detto Livio, ed altri il come, e quasi il quando Umbri, e Tirreni produsfero i Liguri, e anco gli Euganei, che poi furono Veneti, e tante altre Genti ivi contigue. Descrive il Geografo le regioni Traspadane, e Cispadane fino alle Alpi, e nella prisca intelligenza, e originaria loro qualità Tirrena, sempre vi comprende Genova, e i Sabazj, e tutti i

Tom. III. Ligu.

<sup>(1)</sup> Liv. d. Lib. V. pag. 64. = Fussque (a Gallis) acie Tuscis haud procul Ticino flumine .... Post hos Sallii, qui prater antiquam gentem Lavos, Ligures incolentes citra Ticinum amnem expulere. Penino deinde Bui, Lingenefque trangreffe, cum jam inter Padum, atque Alpes omnia tenerentur, Pado rathibus trajecto, non Etruscos modo, sed etiam Umbros agro pellunt =.

<sup>(2)</sup> Strabon. in Episome in princ. del Lib. 2., & in fin. del med. = Quod Ligures non fint e gente Gallica ; illi tamen similes genere vita = .

<sup>(3)</sup> Strabon. Lib. V. pag. 145. = Regionem igitur Transpadanam incolunt Veneti, & alii usque Polam. Super Venetos Carni, & Cenomani.... Cispadanam vero obtinent plagam universam alii, quantam Montes Apennini ad Alpes, circumdan-tesque Genuam, & Sabatios. Plurimum autem Boil, & Ligures, & Senones, & Gessata possidebani.... Ligurum natio restat, & Romanorum Calonia. Romanis autem, & Umbrorum immixta gens est, & aliquibus in locis Tustocum Urraque enim horum gens priusquam Romanorum ampliaretur Imperium de prioris loci dignitate decertabant ... leitur Tuscis adversus Incolas Padi barbaros exercitum emittentes, & re bene gesta .... postea de locorum Imperio per successionem quamdam propuguantes, multas Colonias partim Tuscorum, partim Unbrorum esfece-runt.... & nunc universi Romani sunt. Nec minus autem Umbri quidam dicuntur, & Tufci, quemadmodum Veneti, Ligures, & Insubres =.

Liguri fino all'intiera loro estensione, cioè con vari popoli Senoni, Gessati, e simili, che inoggi si comprendono nelle Gallie, Dice, che questi due Popoli Umbri, e Toschi (ai suoi tempi soggetti ancor essi al Romano Imperio ) prima del detto Romano Imperio combattevano talvolta tra di loro ( non per opprimersi, perchè erano congiunti, ed erano gl'istessi ) ma combattevano circa al primato dell'Italia, e circa la maggioranza fra di loro. Che prima i Toschi in tutte quelle regioni si estefero, e poscia gli Umbri vi formarono varie Colonie, che Umbre, e Tosche promiscuamente si distero. Che tutte ai suoi tempi servivano al giogo Romano, ma che fino allora si chiamavano quelle genti Umbre, e Tosche, e cosi s'intendevano i Venezi, i Liguri, e gl' Insubri. E' molto chiara questa autorità, ed è in sostanza la medesima di quella di Livio, di Polibio, di Servio, e di Plutarco di sopra addotti. Perchè tanto è il dire con il Geografo, che tutti i Circompadani, e i Liguri, ed Infubri, ed anco Veneti sono prodotti dalle vecchie Colonie Tosche, e Umbre, quanto è il dire cogli altri autori, e specialmente con Livio, che tutto quel gran tratto fino alle Alpi, e tutte quelle Genti provengono da quelle XII. gran Colonie, che i Toschi vi piantarono, sempre a similitudine delle altre XII. più antiche dell' Etruria interna, e che chiama matrici, e capi di tutta la generazione Italica. Si leggano pazientemente nei di loro originali queste citazioni, e specialmente si legga Livio nel citato libro V. ma si spieghino fedelmente, e non si storcano con sottili, ed artificiose interpetrazioni, e si veda una volta, e si confessi, che i vecchi autori sono chiarissimi. Perciò Plutarco aggiunge, che i Liguri insieme con altri popoli si sono detti Ambroni (1), quasi Umbrones, & Umbri , Così li chiama anco Strabone

<sup>(1)</sup> Phetare. in Mario. Guarino Interpret. = 16-flet bellicospines.... Ambrones appellabantur.... Atque ana gradientes Ambrones; Ambrones sipe iterabant... Ligures primi Italorum se se opponentes.... contra patria appellatione clamabant ipsi quoque, num seipsio gentili appellatione cliques vocant = Nella Traduzione Italiana di Lodovico Domentich piu chorarmente si dice, che Ambroni si chiamaro num tanto i Nemici, cioè Cimbri, e Teutoni, quanto i Liguri. I nemici più bellicos si chiamano Ambroni, e caminando inseme gridono spesso mobioni, Ambroni... I primi Italiani, che andarono loro incontro surono i Liguri... i gridando anche sis Ambroni, perciocchè i Liguri usano anche Essi quel nome per cagione dell'origine, ce del Paeso loro.

bone (1). Queffi vecchi nomi di Aborigeni, di Tirreni, di Umbii fi vedono tramandati, e diffusi per tutta Italia, e ne spiègano ancor essi a maraviglia l'origine. Il fiume Ombrone, o Umbrone in Toscana, che traversa tutto il Senese, si ha da Polibio, che tragga il suo nome digli Umbri, che erano con i Toschi una sol gente. Tra i Sanniti vi era un luogo per nome Imbrinio, al dire di Livio, così come pare dagli Umbri, qui ab Imbribus dicebantur, denominato. Simili nomi in antico si leggono sparsi per tutta Italia. E' un bel contradire adunque a tante autorità sì precise per formare una nuova storia tutto opposta alla vera, e per dire al contrario, che gli Umbri provengono dai Liguri, e questi dai Galli. Tolti, o non curati i vecchi autori, e chiamandoli incoerenti, o favolofi, quando con tante notizie importantissime si sentono alcuni odierni Pirronici stretti, e convinti dalla chiara lettera dei medefimi; è vero in tal caso, che siamo subito in quel bujo, che si cerca, e si vuole per ridurre tutto alla confusione, e per fare, che i fatti chiari diventino un sistema Filosofico, per poterlo scindere in cento contradittorie sentenze.

Lepida perciò può dissi questa divisione dell'Italia in Circompadana, e non Circompadana, mentre pone nella Circompadana quali tutta l'Italia. Ma quale sarà mai la non Circompadana se per Circompadani si vogliono nelle lor parti opposte i Liguri, e i Taurisci, anco fin dove, come si è detto, si estendevano in Francia? E se per altra parte, e per Circompadani si vogliono parimente gli Umbri, che con i Toschi, oltre a tutta la Toscana si stesero ai Piceni, at Sanniti, e a tutti i Popoli dell'odierno Regno di Napoli, e si estesero ancora in tutta la Lombardia, come si è detto? Gli antichi, come pur si è veduto, dividevano ordinariamente l'Italia di quà, dall'altra di là dell' Apennino, ma sempre, come si è udito, la chiamavano Etrusca tutta quanta. Queste Tracce, e queste divisioni sono state seguite dai noftri Eruditi in tal materia, anco fra i nostri moderni. Alcuni altri con altre vecchie autorità l'anno divisa in tre Errurie (che è quasi l'istesso) cioè oltre all' Etruria interna, che in antico era più vasta, e che Tom. Ill. 0.0.2

e che, come fopra chiamano Matrice dell'origine, anno chiamata Etruria di quà dell' Apennino tutta quanta l'estensione Italica fino al Fa-10, o stretto di Sicilia; e terza Etruria, o sia Etruria di là dell' Apennino, anno chiamata l'altra estensione di tutta la Lombardia fino alle dette Alpi (1). Così con buona, e vecchia Istoria la divide oltre al Maffei, anco il Mazzocchi (2), che la chiama anco Etruria Circompadana. Questo è stato il linguaggio dei vecchi Classici, e dietro a loro così hanno scritto ancora altri nostri recenti eruditi. Così il Gagliardi nell'antico stato dei Cenomani, così il Denina, e così altri. Ma questa divisione dell'Italia in Circopadana, e non Circompadana, per comprendere nella Circompadana quasi tutta l'Italia, e che i Liguri, e che insieme i Taurisci, e che i Celti, e che i Germani siano nostri Progenitori, non si era udita giammai. Potrà forse opporsi, che le divisioni possono farsi arbitrariamente, ed a piacere di ciascuno, e tagliar largo, o corto, come gli aggrada. E se i Greci divisero il Mondo (inegualmente per altro, ed ingiustamente) in Greco, e barbara, così anco l'Italia si possa dividere in questa forma, e come piace a ciascuno. Ma contuttociò non si negherà, che una tale divisione non sia nuova, non sia contradittoria fra tanti popoli creati insieme Progenitori d'Italia, e non sia falsa in faccia alle autorità precise, che militano in contrario, e che non hanno mai prefi per Circompadani quei molti, che qui si prendono per tali.

II

(2) Mazzoc. nel Tom. 3. dell' Accad. di Cortona Differtaz. 1. pag. 7., e altrove, e nelle Tavole Eraclensi spesso.

<sup>(1)</sup> Massei Osservaz. Letter. Tom. 4. paz. 39., e sez. così ci dice dice lenco le altre due Etrurie ebbero le loro XII. Citta, in quella di là (dell'Apennino) vana delle XII., e anzi principal di inter sosse l'esque poi alla paz. 4.: Di qui dell'Appen nino diciotro Città tenean cosservo (Etrusci) quando furono sissei alia Galli. ... Principal Città dell'Etruria affecile Chini; che si Bologas, dove pri sede, che c'era Etruria di quà dell'Appensino, niente meno che di là. Città del Tochi afferma Egli ancora, che si Marina ... Con alquanto più di verissimissimaza una delle prime XII. edificate dai Tossei voleva il Panvinio, che sosse e con indica attes il sito, e l'anticibità immemorabile, e l'esservi si l'avute Articaglie Etrusche ... Ben tali furono da quella parte alquante Curà, e Popolazioni delle Aspi; e in moste, e ampie Palli adjacenti alle Aspi; dalle quali venne a cossituiri la Rezia. Gli Etrusci circompadani batunti presso al Tomo dai Gallia Tarto dice il Massei con sono autorità, ed in termini simili anno parlato, e ferita tutti i nosti Etruschi sino ad ura Cori; Lami, Mazzocchi, Passeir, ed altri.

Il mirabile si è, che in questo contrario sistema si fradicano, e si tolgono affatto gli Etrusci, che sono fra i quattro Popoli veri primitivi, si tolgono perciò anco gli Umbri, e di progenitori degli altri, e positivamente dei Liguri, si fanno prodotti da quelli, Il Maffei (1), si replica, pone fragli Etrusci Circompadani e Bologna, e Mantova, e con buone autorità si studia di porre fra questi anco la sua Verona, e le Valli adiacenti alle Alpi, e la Rezia tutta quanta, Così il detto Mazzocchi, così il Dempstero, ed il Buonarroti. Perciò se si è provato colle dette vecchie, e precise autorità la popolazione satta dagli Etrusci in tutta la Lombardia in generale, si patrebbe provare anco in specie rispetto a quelle Città Circompadane, purchè siano veramente antiche, e che abbiano avuta o potenza, o nome nei secoli Etrusci. Qual principio (se non Etrusco) si assegnerà alla detta Mantova, che Plinio (2) dopo le vittorie dei Galli, chiama l'unica Cierà, che allora resto ai Toschi de là dal Po? Così Virgilio (3), che era Mantovano, e bene informato dei principi della sua Patria, la dice Tosca espressamente, e edificata da Ocno figlio di Tiberino, e della fatidica Manco, che le diede il nome. Perciò Virgilio iltello da qualche vecchio autore si chiama il Poeta Tosco, come si legge nella vita di lui, che fece Foca Grammatico (1). Così conferma Servio (5), aggiungeni do, che il di lei nome di Mantova, e di Manto è pretto Etrusco.

Cosi

Fatidica Manthus, & Tusci filius amnis, Qui Muros, Matrisque d'dit tibi Manthua nomen Ipsa caput populis Tusco de Sanguine vires —.

<sup>(1)</sup> Maffei nella Nota precedente .

<sup>(2)</sup> Plin. Lib. 3. Cap. 19. = Manthua Tuscorum, trans. Padum, sola reliqua.

<sup>(3)</sup> Virgil. Lib. X.

<sup>(4)</sup> Foca Grammatico nella vita di Virgilio , che fuol porfi nelle buone edizioni di lui .

Retegenda vita est

Vatis Etrusci . . . . E nei versi Esametri in princip.

Quis tantum eloquii potusset ferre nitorem Acmula Virgilium tellus nisi Tusca dedistet.

<sup>(5)</sup> Serv. ad Virgil. Lib. X. verf.

Così Etrusco è il nome di Eridano, come prova il Mazzocchi nella fua dotta Differtazione inferita nel terzo Tomo di quelle di Cortona. Questi nomi ancora confermano a maraviglia le prische origini in quelle parti. Tosca parimente si dice Bologna, dal detto Ocno sabricata, come dice Silio Italico (1). E Plinio la chiama Città Capitale, che vuol dire potente, e principale dei Toschi (2) in quelle parti, E Livio (3) dice, che Bologna fu tolta agli Etrusci dai Galli Boj. Parma ancora, o almeno il di lei Territorio, come generalmente fu tutto il tratto Circompadano secondo il detto di Livio (4), non ha più vecchi possessori degli Etrusci. Onde il Cluverio (5) crede Città Etrusche tanto Parma, che Modena . Rimini dall' istesso Plinio è chiamato Sabinorum Oppidum (6), cioè di quei Sabini, che erano Aborigeni, e perciò erano Umbri , e ben lo spiega Strabone, chiamandola insieme con Ravenna Colonia degli Umbri (7). Anzi spiega la sua apparente contradizione, ove poco prima la dice edificata dai Teffali, perchè vuol dire secondo la perpetua, e necessaria intelligenza dai Teffali Pelasgi, che erano Tirreni, e perciò Umbri. Onde in questo istesso luogo, che Strabone la dice edificata dai Tesfali, ci mischia i Toschi, e gli Umbri [8] per non apparire contrario a fe stesso, mentre ivi parimente la dice Colonia degli Umbri. Si vedano le Medaglie Etrusche di queste due Città per maggior riprova della vera di loro origine [9], e rispetto a Rimini si vedano ivi le forti conietture, che la dicono specificamente edificata da Arimno Re Toscano, ed insieme Pelasgo, che dal Massei, e da altri si giudica ante-

(1) Sili. Ital. Lib. 8.

Ocni prisca domus, parvique Bononia Rheni. (2) Plin. Lib. 3. Cap. V. = Bononia Felfina vocitata, cum Princeps Etruria effet.

<sup>(3)</sup> Liv. lib. 37. Cap. 57. = Ager captus de Gallis Boiis fuerat. Galli Tufcos expulerant. (4) Liv. Lib. 39. C. 55. = In acro, qui proxime Bojorum, antea Tuscorum sucrat. (5) Cluver, Antiq. Ital. Lib. 1. Cap. 1.

<sup>(6)</sup> Plin. Lib. 3. Cap. 15. (7) Strab. Lib. 5. pag. 145. = Eft autem Ariminum Umbrorum Colonia, ficut, & Ravenna.

<sup>(8)</sup> Strab. d. Lib. 5. pag. 144. Ravenna a Thessalis condita perhibetur, cum autem Tuscorum injurias ferre nequiret =.

<sup>(9)</sup> Vedi Orig. Ital. Tom, 2. alle Medaglie di quefte Città, & alle pag. 259., e 261., e il Mazzocchi Tab. Heracl. Diatrib. 2. Cap. 7. pag. 117.

anteriore ad Elleno figlio di Deucalione, il che proverebbe in Rimini una grande antichità. In fomma ogni Terra ogni Città d'Italia, e specialmente di Lombardia, non si trova nei vecchi autori commemorata, se non che con un principio Tosco, o sia con una origine Etrusca; e innanzi agli Etrusci non si trovano altre Genti, nè Conditrici, nè Popolatrici di quelle Regioni. Siegue Strabone (1) a dire, che Ravenna, e Rimini si connumerano nell'Umbria. Così la Medaglia Etrusca di Padova (2), e le vecchie inscrizioni di Verona ritrovate nei Colli Euganei, e nella Venezia antica, e fra i Carni [2]. Le Medaglie ancora colla testa bicipite di Giano, e l'istesse molte Medaglie di Adria [4] vecchissima Città Toscana, e le fosse Filistine, e i sette Mari scavati dagli Etrusci alle bocche del Pò [i], come si è detto. Così le varie Medaglie di Acerra, o Acera, scritte con lettere Etrusche = VABNA = AKERV, una delle quali Acere, come il Mazzocchi, e l'autore delle Origini Italiche afferiscono [5] può spettare a quell' Acera, che fu vicina a Cremona, e intorno al Po. Migliori prove si desiderano in alcuni odierni scrittori, che asseriscono varie, e molte Città della Lombardia edificate dai Galli . Si ricordino di Polibio, che chiama i Galli Artinitro, che vuol dire fenza muri, o abitatori campeltri, talchè piuttosto ristoratori, o frequentatori debbono dirli, che veri fondatori. Gli Orobi in quella parte popoli molto estesi, secondo Plinio [7] comprendevano Cremona, Brescia, ed altre Città; sono popoli anteriori ai Galli, ed ai Cenomani secondo

<sup>(1)</sup> Strabon. d. Lib. 5. pag. 147. = Caterum in Sabinia, & Tuscia Medio Umbri jacent, mont-sque transgress, usque Ariminum, Ravennamque procedunt.

<sup>(2)</sup> Vedi Orig. Ital. Tom. 2. alla Medaglia di Padova pag. 249., & feq.

<sup>(3)</sup> Maff. Off. Lett. Tom. 5. p. 321. = fono ancora inferite in una fresca Differtazione del Sig. Almericotti Ginstinopolitano, e negli Arunsi Letterarj di Penezia, o sia Mazzazione talano del anno 1768. alla par. 1991.

gazzino Italiano dell'anno 1768. alla pag. 199. (4) Sono riferite, e riportate nel Gori, e nel Demplero, e ultimamente nelle Origini Italieb Tom. 2. alle Medaglie di Advas, e pag. 195.

<sup>(5)</sup> Plin. Lib. 3. Cap. 16. — Omnia ea flumina, fuffafque primi a Sagis feetre Etrufci exeflo Annis impetu per palud: Atrianorum, qua leptem Maria appellantur, Nobili Tortu Oppidi Tufcorum Adria. A quo Atriaticum Mare, quod nunc Adriaticum appellatur. Inde offita plana: Carbonaria, & fossiones. Philistina.

<sup>(6)</sup> Orig. Ital Tom. 2. pag. 193 , & feq.

<sup>(7)</sup> Plin. Lib. 2. Cap. 19. = In Mediterraneo Regiones decima Colonia Cremona, Brixia Canomanorum agro = .

do questo nome Greco [cioè Grecizzato, e fatto divenir Greco | e nel di loro vocabolo di Orobi fono finomini di Aborigeni, o fia di abitatori dei Monti. Tali erano gli antichi Umbri, e Tirreni fino ai tempi dei Ciclopi, e dei Giganti parimente loro Sinonimi. Gli Orobj dissi, e i Cenomani sono potti da Polibio (1) intorno al Pò παρατάν ποταμόν. Da questi Orobj dunque ratifica Plinio (2), che discendevano i Comaschi, e i Bergamaschi, e altri ivi contermini. Cadono tutti in quella estensione, che Polibio in quell' istesso libro chiama Etruca (3); o sia cadono in quella gran pianura, che Livio chiaramente dice popolata dai Toschi [4], e non può intendersi, che fino dai primi tempi del mondo bambino. Plutarco parimente attesta (5), come fi è detto, essere stato l'antico, e imperscrutabile dominio dei Toschi fino all' uno e all' altro Mare, che include tutta la Lombardia, ed ogni Paese Circompadano; ed esso, e tutti gli altri autori intendono prima dei Galli, prima d'Enea, e d'Antenore, e d'ogni più vecchia memoria. Anzi dopo di queste Epoche non possono verificarsi i loro palfi precifi, nè si trova, nè vi è altra Epoca, in cui pollano entrarvi posteriormente gli Etrusci.

La voce Eridano è un nome Etrusco, come abbiam asserito col detto eruditissimo Mazzocchi (6), e non è Greco in origine; e da Metrodoro presso Plinio (7) si ricava, che il nome di Pado non viene dai Greci, ma viene dai Galli, i quali sostituirono questo nome al pri-

Adriatico Mari terminari diximus olim habitavere Tyrrheni.

(6) Mazzocchi nel Tom. 3. delle Diserrazioni di Cortone pag. 7.

Polib. Lib. 2. Cap. 17.
 Plin. Lib. 3. Cap. 17. Orobiorum stirpis esse Comum., atque Bergomum.
 Polib. Lib. 2. Nicholao Perotto interprete == Campos omnes, quos Aprenino, atque

<sup>(4)</sup> Liv. Lib. K = Tufci . . . . trans Padum omnia loca nfque ad Alpes tenurer. = Livo ilfesso fpieza altrove quell'excepto Venetorum angulo, cioè, che ciò su dopo la venuta d'Antenore, perchè esso sond il Regoo dei Peneti, mentre pr.ma tutta quanta l'Italia era Etrussa, come Essi dice nel principio del libro primo . . . . Ab Alpibus ad frestam Siculum.

<sup>(5)</sup> Plutare. in Camillo = illi (Galli) irruentes quamprimum universam, antiquamque regionem Trrebenorum, sub corum imperium ab Alpibus usque ad utraque Maria redegere.

<sup>(7)</sup> Plin. Lib. 3. Cap. 15. = Pudet a Gracis rationem Italia mutari. Metrodorus tamen seepsiur dicit quoniam circa sontem Arbor multa sit picea, quales Gallice vaçantus PADI.

priftino Etrusco di Eridano, che forse significava l'iftesso. Silio Italico (1) chiama il detto Eridano Padre dell'acque Ausonide, che viene a significare l'istesso, che Etrusche.

Farei un Istoria Patria, che qui non cade, e non posso, nè debbo farla, se a parte, a parte rammemorassi lo stato Etrusco, e primitivo in quelle Regioni, e di quelle Città, che per la loro antichità, o potenza possano raccapezzarsi negli Autori. Ma tanto basta per sar vedere gli equivoci del Libro, che porta il nome del P. Bardetti, e quanto è digiuno delle notizie, non folo di tutta Italia, ma di quei Circompadani ancora, dei quali più specificamente ragiona.

Per provare, come Ei crede, che dai Liguri discendano gl'altri Italici, e che prima di ciò i detti Liguri discendano dai Galli porta per decisivo un passo di Eliano (2), e aggiunge, che è il più considerabile di tutta l'Italica antichità, e che ingiustamente è stato mal concio, e si poco apprezzato dagli altri, perchè porta, e decide, che il primo nomo veduto in Italia fu un certo Mares, o che questo fu Ligure, e di quei Popoli Muriei, ch' Ei vuole primi in Italia. Che bel passo adunque è mai questo? Riscontriamolo di grazia in Eliano, per riconoscere questo primo nostro, ed universale progenitore! Ma al solito delle altre citazioni, che Ei fuole addurre, parmi, che nulla provi, se pur non prova contro di lui. Prova espressamente, che i primi Italici furono gli Aufoni, che Egli medesimo altrove ammette, che sono sinonimi di Umbri, e di Tirreni, o per dir meglio dagli Umbri, e dai Tirreni immediatamente prodotti. Dice poi, che fra i detti Ausoni anticbiffimo fu un certo Mares . Questo epiteto di antichissimo non vuol dire, come Ei vanta, il primo uomo di quanti furono in Italia; perchè cento altri antichissimi vi sono stati, che per altro non sono stati i primi. Se Eliano dice ansichissimo, non gli facciamo di grazia dire anco primo, perchè corre una gran differenza fra anti-

(1) Sil. Ital. Lib. 9. = Aquarum Aufonidum .

Tom III.

Pn

<sup>(2)</sup> Elian. Variar. Histor. Lib. 9. Cap. 16. = την Ίταλίαν ωκησαν πεώτοι Αὐσόνες...: Italiam primi habitaverunt Aufonos indigena. Antiquissimum vero fuisse quemdam dictum Marem, cujus anteriora homini, posteriora equo similia = Questo Passo, e di quefto le pretese conseguenze sono più volte replicate, e magnificate dal Padre Bardetti, ma specialmente alla pag. 186., & feq.

sich simo, e fra primo. E poi il retto senso di questa citazione porta ansichissimo fragli Ansonj, ma non già fra i Liguri, e molto meno fra i Galli, dai quali, e prima di Belloveso intende pure il Bardetti di porte la prima Epoca degli Ausonj, e degli Etrusci in Lombardia. Ossevino perciò gli Oppositori dei veri principi Italici i loro Anacronismi, e gli abissi dei loro errori. Lungi dalle nostre verità

producano pure giulivamente queste loro chimere.

Siamo incontentabili. Ognun vuol essere il primo, e ciascuno per attribuire il primato alla sua Patria, o a chi più si consacra, sceglie quelle autorità, che gli aggradano, e lascia, o non avverte tutte le altre, che gli dispiacciono, perchè contrarie al suo assunto. Non è immune affatto da questa censura anco il Mazzocchi, per provare, che il nome d'Italia si adatta, e si verifica solamente nelle sue Regioni, ed in ciò, che i Greci per loro jattanza vollero chiamare Magna Grecia, e quella Regione, in cui Essi poi si allignarono, vollero chiamare Italia (1). E' vero, che i Greci introdotti in quelle part; dai Tirreni Pelasgi circa ai tempi Trojani vollero chiamare Italia, ed Esperia, e Saturnia quella sola regione, che poi possederono. Così hanno fatto modernamente, e i Re di Spagna, e gli Austriaci, quando alternamente hanno posseduto, o il Regno di Napoli, o il Milanese, e parimente, e l'uno, e l'altro hanno chiamato Italia, e appresso di loro questi tali Magistrati si sono intitolati il Configlio d'I. salia. Con tale linguaggio rispetto alla Magna Grecia hanno parlato i Greci, e anco qualche Autore Latino. Questo è l'istesso, che dare all'Italia (nel sentimento contrario) un estensione di misere venti miglia

<sup>(1)</sup> Mazzacchi Tah. Etrael. paffin, & Diatrib. 2. Cap. 8. pag. 85., e feg. ove giu-flammet chiama mendace dinnifo di Aliarraffo nelle Greche preventerze in Italia, che ci ba ovendute, e in quell' Enotro de lui supposto Greco, e che beue chiama da Lui solo inventato. Ma per attro è troppo integrato il detto eruduissimo Mazzocchi, e troppo prossissi in rigetatalo, ove con tanti attri dice, che l'Italia comprende tutta quella grande estensione, che è fra e Aspi ul Faro di Scilita, e non comprende la sola Magua Grecia detta prima Magna Essperia. Così spitta, e non comprende la sola sola grande activa della parte d'Italia statto ciò, che in generale narano dell' Italia i successi Musici. Anto Statobon Lib. P. in princip. fa principare l'Italia dopo le Aspi, e spicza, che la denominazione d'Italia, data dai Greci alla sola Magna Grecia, è una mera loro justanza.

miglia in circa, cioè il Paese dei Bruzi con una piccola parte della Lucania, o sia l'ultima parte d'Italia allo stretto della Sicilia, che farebbe stato il seno Scillatico, ed il Lamerico, detto in oggi Golfo di Squillace, e di Santa Eufemia. Tanto prova (rigettando un tal. sentimento) il Bochart (1) coll'autorità d'Aristotile, che è fra i più vecchi Greci, che pomposamente abbiano attribuito il nome d'Italia a quel piccolo paese. Ma ciò non produce, che la vera estensione dell' Italia non sia dalle dette Alpi al Faro di Sicilia. Anzi si proverà altrove, che si stendeva oltre le genti Alpine anco ad altri Popoli della Germania, e dall'altra parte si stendeva anco in Francia. Onde malamente la contraria opinione attribuisce per tutti gli effetti, e per tutti i vecchi racconti il nome d'Italia alla fola Magna Grecia. Lo potrebbemo fare molto più noi altri, giacchè Etrusca, e Tirrena si è detta tutta l'Italia, eppure, ciò che appartiene ai Volsci, ai Sanniti, agli Euganei, ai Latini, ai Liguri, e a tanti altri giammai ce lo siamo attribuito.

Non bisogna tanto insistere sopra il modo di esprimersi di alcuni autori, quando in sostanza si vede il di loro sincero sentimento.
Caler, o Caleno si è detto da Plinio (2) e.Tere nell' Etruria. Eppure
era un Municipio nella Campania. Perciò quell'Oleno Caleno, chiamato dal Senato Romano per sapere, che sguissease un Capo umano
ritrovato nel cavare i sondamenti di un Tempio nel Monte Tarpejo,
si chiama dal detto Plinio = Celeberrimo Indovino dell' Etruria = Oleno era il nome, e Caleno la Patria. Nola (3), Capua (4), e Marcinna (5), e tante altre si chiamano Città Tossebe. Il Fano di VolTom. III.

<sup>(1)</sup> Bochart in Chanaau Lib. 1. Cap. 33. pag. 658. — Porro res aperta fiet si print conflet priscam Italiam nibil fussis quam Brutiorum agrum cum parte Lucatie, idest Italia partem extimam ad Fretum Siculorum niter sinum Scilletium, & Lameticum, vel Lametinum, hodie Golso di Squilloci, e di Santa Itusemia, ut regio cohartatur inter asgustissimos siner, nee paret plus viginti milliaria. Ita asserti Philosophus Politic. Lib. 7, Cap. X.

<sup>(2)</sup> Plin. Lib. 3. Cap. 2. — Cum Tarpejo fodientes delubro fundamenta caput bumanum invenifient, miffis ob id a Senatu Legatis, Etruria celeberrimus Vatas Olenus Calenus

<sup>(3)</sup> Fellejo Paterc. Lib. 1. Cap. 7. (4) Liv. Lib. 4. pag. 96. = Fulturnum Etruscorum Urbem, que nunc Capua est .

<sup>(4)</sup> Liv. Liv. 4. pag. 16. = Pulturum Etruscoum Croem, que nom est Tuscorum edifi-(5) Strabon, Lib. 5. in fin. = Inter Sirenas, & Pesum Marcinna est. Tuscorum edifieium.

tunna, che era presso a Bolsena, o Volsinio, si è detto essere situato nel mezzo dell' Etruria (1), e che quivi perciò si teneva il Consiglio universale dell'Italia intiera, come luogo comodo a tutta la Nazione Etrusca. Eppure inoggi è fuori della Toscana. Adria, e gli Adriatici da Festo [2], e da Varrone, e da altri si pone in Toscana colla folita generica, e vecchia intitolazione. Per verificare tutte queste espressioni, non vi vuol dire altro, che ricordarsi, e sapere, che tutta l'Italia si è detta Etrusca, ed Etrusco si è detto l'antico Regno Italico, sì perchè l'origine fu Etrusca, sì ancora, perchè la Republica, e il Regno Italico visse in quella lega, o comunione, che chiamossi Etrusca. Ma non perciò diciamo mai, che la vera Etruria sosse nel Regno di Napoli, e fra i Veneti, e in tante altre parti d'Italia chiamate Etrusche, nè ci attribujamo le di loro gesta, e nemmeno quelle dei Circompadani, benchè ancor Essi chiamati Etrusci fino ai Veneti, fino ai Liguri, fino ai Rethi, e a tutte le genti Alpine inclusivamente. Quelto chiaro discorso prova, che è un puro equivoco di alcuni l'infitter tanto sulla denominazione d'Italia data da certi Autori alla Magna Grecia. Ciò non ha altro principio, che la vanagloria dei Greci [3]; che chiamati dai Tirreni Pelasgi, nei tempi posteriori si stabilirono in quelle parti. Ma la vera denominazione dell'Italia, tanto nei vecchissimi autori, che nei recenti sanco sotto il nome di Esperia, o di Enotria, o di altri ] e sempre, e più comunemente si intende dalle dette Alpi fino al Faro, Così con Varrone, e con Timeo vecchi Scrittori Italici ferma ancora Aulo Gellio (4).

Se si opponesse all'Autore delle Origini Italiche, che ancor esso feeglie quelle sole autorità al suo proposito confacenti, risponderei, che è vero in quanto all'addurre quei passi, che a se crede convenien-

<sup>(1)</sup> Alexand. ab Alexand. Dierum Gen. Lib. 3. Cap. 18. — Quod Confilium apud Voltumna Fauum Etrufica Dea . . . in tolius Etrufica medio babebatur . . . prope Vulfinium baud procul Ciminiis jugis. Quippe in agro Pulfinienfi, ut facilior effet aditus Convertus toti Etrurice, fi qua confulto, opus effet indicebatur.

<sup>(2)</sup> Festo in voce Atrium = dictum autem Atrium, quod id genus adificis Atria primum in Aetruria sit institutum.

Plin. Lib. 3. Cap. P. = Ipfi de ca (Italia) judicavere Graci, genus in gloriam fuam eff-fiffirmm, quotam partem ex ca appellando, Greciam Magnam.
 Aul. Gell. Nocl. Attic. Lib. XI. Cap.

nienti; ma che è vero egualmente, che Esso ha addotte anco quelle autorità, che gli erano contrarie, ma che le ha spiegate, e conciliate. Anzi si è sempre protestato, che il nome Etrusco provato con i vecchi Autori in tutta Italia non vuol dire Etrusco propriamente, ma vuol dire Italico in generale, perchè tanto allora suonava (1), e non è gloria dei soli Etrusci, ma degli Italici tutti quel di loro Regno, e quella potentissima Republica, che dalle trentasei Città, e Republiche subalterne era formata, e che per Regno, e Republica Errusca ordinariamente s'intese. Così fu, e si disse per un puro accidente di effersi quella prima Colonia Japetica più stabilmente fortificata nell'Etruria, e nell'Umbria, che erano una fola Provincia, e che subito, o quasi subito si suddivisero in Aborigeni, e Pelasgio che inondarono l'Italia tutta, Così parimente subito, o quasi subito formarono altri Popoli, come si è detto, cioè Sabini, Latini, Piceni, Sanniti, e tutti gli odierni Napolitani, e di la "dell' Apennino formarono, e gli Euganei, e i Liburni, e i Liguri, e questi formarono i Taurisci, ed altri secondo quelle istantance diramazioni altrove commemorate. Si è detto, e si è confessato, che Japeto non condusse già di Oriente quella sua primitiva Colonia per possedere la sola Umbria, o Etruria, ma per possedere prima l'Italia tutta, e poi tutta quanta l'Europa, che era la sua porzione. Così si concilia colla sacra la profana lítoria, che evidentemente l'addita, e lo prova. Onde null'altro più tocca ai Tirreni in tanta antica gloria d'Italia, che di avere avuta fra di loro, e fra gli Umbri la prima, e più stabile fede di quella primitiva Colonia Orientale, che subito per altro, e quasi contemporaneamente per tutta Italia si sparse, e che perciò Etrusca, o Tirrena per questa prima, e accidentale sede si disse.

Inutile poi si d'l'indagare, se questa Colonia Japetica, comecchè venuta di Oriente, e dall'Adriatico, debba dirsi, che nei lidi Adriatici di Napoli, o Adriatici del Piceno, o altrove abbia fissata la pimitiva sua abitazione; talchè debba dirsi, che ivi si verifichino i veri primi

primi Italici, come prima il Mazzocchi, e poi il Padre Bardetti con gli istelli principi, ma in diverse vedute, nei suoi Circompadani supposti primitivi vanno equivocando. Questo è un puro raziocinio in cui molti si smarriscono; perchè può stare insieme, che in detti Littorali Adriatici siano sbarcate le primitive Colonie Orientali, ma che i detti veri primi Italici non siano essi, ma i Tirreni, e gli Umbri, come con tante autorità si è mostrato. Le dette prime Colonie Papolatrici, replico, che possono essere sbarcate in detti lidi Adriatici; ma se ciò accadde fu per altro un puro sbarco, ma non vi si fermarono, e non lo scelsero per loro soggiorno. A questo effetto scelsero l'Etruria, e l'Umbria, e quivi vennero, e si stabilirono. Nò si dica, che io a questo raziocinio rispondo con un altro raziocinio, perchè anzi rispondo col raziocinio, e coll'Istoria; mentre Livio (1) nell'addotta autorità chiama i Toschi veri, e primi Popolatori d'Italia. Sicchè effi, cai Piceni, non i Latini, o i Sabini, non i Napolitani, e non i Circompadani, e non i Liguri, nè i Taurisci, o altri piantarono le XII. Città di quà, e di là dell'Appennino per tutta Italia .

E' cosa strana, che i nostri moderni, e chiari ingegni sopprimendo l'Istoria manifesta si aggirino in questi raziocini. Il Mazzocchi (2) se ne serve più volte per attribuire alla sua Magna Grecia il nome

(1) Liv. Lib. 3, pag. 63. — Hi (Etrufei) in utrumque Mare vergențes incoluere Urbibus, doodenis Terras prius cis Apennium, pollea traus Apennium totidem, quot Capita Originis erant Coloniis miffis, qua traus Padum omnia loca, except Penterum Augulo ufque ad Alpes tenuere. Alpinis quoque Gentibus ea baud dubie origo cft.

<sup>(2)</sup> Marzocchi Tab. Iterael. in Prodrom. Diatrib. 1. (29, V.p. 31. Crean occurrit Magna Gracia lumen ... sie bet de qua agimus uzz Esous kopi à, ides tube, els gibus conditoribus ex Chanaca professi vocata suit. ... Chi mai già duce, che gil Japig (che Egli intende per Japetici) soffeno cananci, e prosse in Cananca E cri gli dice, che gil dice, che gil dice, che gil dice, che gil origi, abbiano sociala la Cercona della Magna Creza i slatemo i primi raziocio, e sentiamo la vera isforica sondazione della suc Cortona. L'abbiano in Dioniso itò. 1. pag. 1.1. ... Rondam erat Crotoniatarum Ubis, quando Ruma Rongam acticus dis. Integra cinus quadriennio pel assimptima Ruma principatum Misclus cam condidit XVII. Olimpiady anno tertio. Unde satis apparte eum, nec postulfe assicus condita. Professoram, quatumo postum erat condita. ... Terebi dinque il detto Marzocchi tralsfata i lisoia pa funte per dar luago ai raziocinj, che in agni parola contengono un errore? Percho se se se se se contra se se contra se condita.

nome, e la qualità, di tutta Italia, e specialmente per afferire, che la sua Crotona sia più antica della nostra Crotona in Tirrenia, che poi si disfe, e anco in oggi si chiama Cortona. Per provare l'antiquiorità della detta Crotona, siegue a dire (1), che quella debba essere edificata molto tempo avanti, perchè se le prime Colonie sbarcarono, come ei suppone in quei lidi, quivi, ed in essi debbono essersi per necessità stabiliti, e non nell'interno dell'Italia.

Replico, che questo è un altro raziocinio bello in apparenza, ma in effetto è contro l'Istoria patente, e contro ogni più sano raziocinio. Livio, e gli altri Istorici di sopra addotti ci hanno detto con gran chiarezza, che dalle XII. Città dell'Etruria (che essi chiamano Capi, e Matrici della Origine Italica) si sono diramate l'altre XII. prische Città del Regno di Napoli, e poi le altre XII. della Lombardia fino alle Alpi, e colle Alpi inclusivamente; dunque è un falso indovinare sul supposto, che le prime Orientali Colonie sbarcassero nei lidi Adriatici, e Napolitani, e che quivi piantassero le loro Città, e il di loro primo foggiorno. Dunque egualmente è un falfo indo-

fiegue, come si è detto Kopra idest Urbs a Japigibus Conditoribus ex Chananaz profugis vocata fuit = E falso che i Japig) sossero i Conditori di Cortona, o Crotona. E salso ancora, che i detti Japig) sossero profugi di Cananca, per sare en trare in Napoli, e in Italia i Fenicj, e i Cananei suddetti. Se erano Japig), dunque non erano Cananei, perchè ognun' sà, e il Mazzocchi medesimo spesso afferma, che Japiej vuol dir Japetici, e fizli, e discendenti di Jaset. All' incontro Cananci vuol dire un altro Popolo diversissimo, cioè i Discendenti di Cam. Gli Japiej, o Japetici si collocano nei veri primi Secoli dopo il Diluvio, e viceversa i Cananet (con quella circostanza, che Ei pone ex Chananza prosugi ) non possono percuottre se non che il tempo di Giosuè, e quando li cacciò di Cananea, e per conseguenza otto , e più Secoli dopo il Diluvio. Troppo dunque con questi raziocinj si maltratta l' Moria, e la Cronologia.

<sup>(1)</sup> Mazzocchi ivi. paz. 32. = Cum hac autem Crotona, Cortona illi in Etruria similis fuisse cognominis comperiatur, utra antiquior fuerit non audeo dicere. Verum Japiges, qui bub, uhoi Tyrrhenorum, erant verosimilius est in hac ora maritima, qua se prima navigantibus dabat, prius fundasse Urbem, quam in Mediterranea, & remotiora loca penetrarent = poi in detta pag. nella Not. 42. a questo raziocinio accop-pia le simili etimologie. To K Graco Hebraicum Coph respondet Hebraice Virgam, aut baculum fignificat. At fi Caph literam ibi accipias, tum id Siriace Scram aut velles notabit. = Ameni deviamenti degli Uomini anco dottissimi sono questi contro l'Istoria chiara; e poi finisce = Silente historia nihil de ratione vocabuli tradi affirmative poteft . = Ma Historia non filet, anzi l'Iftoria, egl'Iftorici parlano con evin dente chiarezza, come fi è detto.

indovinare col Padre Bardetti, che sul supposto delle sue prime Colonie sbarcate alle soci del Pò abbiano quivi parimente sissate le loro sedi primitive per sar diventare i Circompadani veri Itali primitivi. Tali surono sempre gli Umbri, e i Toschi per le chiare, e da noi ripetute autorità. La qualità di primi si defume non da quello sbarco passeggiero, ma dal luogo, ove veramente si stabilirono, e d'onde tramandarono in ogni altra parte d'Italia le loro subalterne Colonie, e ciò s'intenda rispetto alla veramente prima Colonia di Jases, e non già di queste altre sognate eruzioni sotto Deucalione, che surono tanto posteriori, e che già trovarono popolatissima l'Italia.

Ma questi, e simili raziocini sono smentiti evidentemente da Strabone (1), che istoricamente ci attesta, che le prime Città del mondo non sono state fabbricate presso le spiaggie marittime, ma nei luoghi mediterranei, e nei monti, come Omero (2), e Platone concordemente assersicono; perchè le prime Colonie cercavano di acquistarsi prima un sufficiente Territorio, in che consiste il mantenimento, e sicurezza delle Città. Perciò siegue Strabone, che se avuesseno, e sicurezza delle Città. Perciò siegue Strabone, che se avuesseno satto altrimenti quelle prime Colonie, e si fossero subsiste nei luogbi maristimi, sacobbero sate espose ai numici di terra, ed ai ladroni, e Pirati del Mare. Perciò conserma, che le antichissime Città (e perciò parla espressamente delle Etrusche) non surono mai nei lidi Marini, e ne eccettua la sola Città di Populonia, la quale se da Plinio, e da Servio abbiamo inteso, che su Colonia edificata dai Volterrani, ne siegue, che non su nemmeno stalle veramente prime

(2) Omer, presso Platon, de legib, seu Diel. 3, = Existem quod illuvione factum est inpliciamus: ... nempe eos, qui cludem une evosferunt Montanos quossam, & Passor suisse in Montano accuminibus ... in Campos enim ex Cacuminibus montium descenter excens formido probibebat ... quod quidem in babitatione Crelopum existisse in telasture thomerus.

atie auferaffe ibm ertentin toniftiner

<sup>(1)</sup> Strabon. Lib. V. pag. 150. — At Populonium in fublimi locatum Promontorio in Mare prarapto, & Cherroneff faciem babe: . . . . Perum navale ipfam frequentiores babet incolar ad ipfan Monistraduces exiguam Portum baben, & Nacyjorum domicilia . Quocirca fola bac Tufcis ex Urbibus antiquitus ad Mare fundata mibi videtur. Cujus rei caufa eff, quid tradlus Regionis ejus importundas est. Estan do cauffan comditores Urbium Maritimas fugicibant oras, vel ante illas tuta jacebant propagnacula, na ab inemfantibus Tradonum gaviglis in promptu jacerent, exuviaque illorum faretu.

d'Italia. Ma che Populonia in tanto fu edificata preso al Mare, perchè fu piantata in un sublime, e scosceso Promontorio a forma di Chersoneso, e di Penisola, e che un piccol porto alle radici di quel monse efibiva il ricettacolo alle Navi senza pericolo degli Abitanti: e che perciò questa fola fralle antiche, e Tosche Città si vedeva vicino al Mare, perchè tutto il tratto di quella Regione restava importuoso, e mal ficuro alle Navi. Talche nel resto i primi edificatori delle Città fuggivano sempre in luoghi Marittimi per la detta ragione di non foccombere agli insulti dei Pirati, mentre non fosero stati sufficientemente forti per terra.

Queste sono le chiare istorie, e per riprova, che queste non vacillano in faccia dei contrarj raziocinj, dee anco aggiungersi, che nè i Liguri, nè i Celti, nè i Taurisci, nè i Circompadani tutti possono mai effere stati i primi abitatori d'Italia. Si prega di rileggere, e Livio, e gli altri, che dicono i Toschi, e gli Umbri conditori, e veri primi popolatori di ogni Gente Italica; e poi si offervino nelle Origini Italiche (1) le subalterne, e seconde divisioni dei primi Italici, e si troverà il principio di tutte le Nazioni in Italia più vecchie, e potenti. Si vede (2) ad uno ad uno, come si è detto la nascita dei Sabini, dei Piceni, dei Sanniti, e di tanti altri vecchissimi popoli dell'odierno Regno di Napoli, e come parimente di là dell' Apennino, e nelle regioni Circompadane ne nacquero i Liguri, i Veneti, e i Taurisci, come anco da prima si è detto. Talchè è cosa strana di rivoltare, come ora si fa l'Istoria chiara, e fare popolatori del resto d'Italia quelli, che evidentemente dagli Umbri, e dai Toschi surono popolati. Perciò con Plutarco, e con Strabone si è detto, che i Liguri nei primi tempi si chiamarono Ambroni (3) quasi Umbroni, o Umbri. Tom. III.

<sup>(1)</sup> Orig. Ital. Tom. 1. Cap. delle seconde divisioni dei primi Italiei.

<sup>(2)</sup> Strabon. Lib. V. pag. 153., ed è citato da noi poco sopra = Sabini gens antiquissima ind gena, & Aborigenes. Ab his Picentini Samnitefque in Colonias deducti. Horum autem Lucani, borum vero Brutii = Dionif. d. lib. 2. pag. 112. = Zenodotus . . . narrat Indigenas primum in Rheatino agro habitaffe . . . mutatoque cum fedibus nomine, Sabinos pro Umbris appellatos = Così mutando fede fi diramarono i primi Italici, e affunfero altri nomi .

<sup>(3)</sup> Strabon. Lib. 4. pag. 124. = Timaus . . . . Massiliensibus victoriam astribuit ex ca bella, quod adversus Ambrones, & Toggenos gerebatur.

bri; e queste non sono etimologie arbitrarie dei nostri moderni, ma sono dei vecchi, che le sapevano. Si vede, che dai detti Liguri sono nati i Taurisci evidentemente (1), e Liguri astatto si disero. Oitre a Strabone lo conferma Plinio (2), e Strabone istesso e presso al Fiume Tesno segui la gran battaglia dei Galli, che al di loro arrivo batterono i Toschi, e poi gli Umbri (4); e tutti quei popoli non sono chiamati dagli autori se non che Toschi, o Umbri, per denotare sempre più, che benchè intessi sotto altri nomi di Taurini, e di Liguri, erano per altro veri Tirreni, o Umbri d'origine in tutta quanta l'estensione Italica in quei contorni,

Si replica, che questa non è solamente Istoria Etrusca, ma anco. Romana, e dagli autori nelle antichità più celebri spesso commemorata. Ma è pur troppo vero, che chi legge la detta istoria Romana unicamente per sapere gl'illustri nomi di Scipione, di Pompeo, di Fabio, di Cesare, e di simili, trapassa, e non cura queste cose. Così sono state abolite le pristine memorie, e le nostre Origini, e poi si giunge all'estremo dell'oblivione, con dirsi dai nostri recenti scrittori, che li serittori antichi non le dicono, e che perciò come in uno studio meramente conjetturale si può far giuocare l'ingegno ad arbitrio di ognuno. Intendono per altro, che gli autori antichi queste cose non le dicano distesamente, e con istoria continuata, perchè son perduti quei vecchi libri, che a queste importantissime notizie erano stati intieramente consacrati. Colla illusione, che pria di ciò il tutto sia Greco, e sia impenetrabile, si proscrivono i primi Secoli, si abbasfano l'Epoche, e si sacrificano, le vere notizie non solo dell'Italia, ma ancora degli altri floridiffimi Regni di Europa, come vedraffi un giorno con evidenza quando piaceranno questi studi.

CAPI-

(4) Liv. Lib. F. pag. ča. = 1pfi (Galli) Taurino, faltu invias. Alpes trafcenderunt, fufifque acie Tufcii band procud Ticino flumine ... non Etrusfos modo, fed etiaus Umbros agro pellust.

<sup>(1)</sup> Strab. Lib. 4, pag. 137. — Taurini zens Ligustica, reliquique Ligures.
(2) Plin. Lib. 3, Cap. 17. — Augusta Taurinorum antiqua Ligurum stirpe... Percella Libiorum ex Saluis, orta. ... & ns. Cato, existimas Ligurum.
(3) Strabon. in nota, pracedenti.

## CAPITOLO II.

Della predetta Origine dei Liguri, e della somma loro antichità, ancorchè prodotti dagli Umbri, o Etrusci. Si tratta inoltre dei Taurisci, dei Celti, dei Germani, e di altri, e che è impossibile, che questi siano i primi Popolatori d'Italia, mentre ancor Essi dall'Italia provengono.

Eguitiamo a confermare le vere nostre Origini Italiche, col confronto di altre, e sempre varie, e sempre contradittorie opinioni. Altre ce ne accenna il detto Libro del Padre Bardetti, il quale dopo di averci voluti far discendere dai Greci, e da quei Pelasgi, che ritornarono in Italia sotto Deucalione, e perciò otto fecoli dopo il vero Diluvio di Noè; dipoi abbassando di nuovo, e. di vari altri secoli il nostro principio, sa che gli Umbri discendano, dai Celti, e che i Taurisci discendano dai Germani, e intitola così il primo Capitolo della sua seconda parte = I Liguri, o gli Umbri primi Abitatori delle terre Circompadane, e veri Itali primi, furono per immediata origine Celti. I Taurisci primi, anche essi furono Germani .

Chiama i Liguri promiscuamente anco Umbri, perchè è certo, che gli uni sono prodotti dagli altri, ma non già intende, che i Liguri siano stati prodotti dagli Umbri, come con tante autorità abbiamo provato; ma con mirabile metamorfosi intende, che i Figli abbiano generati i Padri, e che i Celti abbiano prodotti i Liguri, e i Circompadani, e che questi poi abbiano prodotti gli Umbri. Questi Liguri poi in senso suo progenitori degli Umbri, e di tutti, non solo gli sa per immediata origine Celti; ma i Taurisci satti da lui primi ancor Esti gli fa Germani. Quanti primi, e quanti Popoli anteriori udiremo giammai fra i poveri Italici? Così passiamo all'altro assurdo. già feguitato da tanti altri perdutifi da principio, che giammai conobbero la nostra prima Colonia Japetica; cioè di figurare cento Ori-Tom. III.

Q q 2

gini in Italia, Si fanno i Liguri prodotti dai Celti, e i Celti cominciano in Italia da Belloveso, che è nei tempi di Tarquinio Prisco: all'incontro i Liguri sono veramente nel principio del Mondo. sono a tempo di Fetonte, sono a tempo di Ercole, e con lui combatterono. Quì il contrario Capitolo pone i Liguri, gli Umbri, i Celti, i Taurisci, e i Germani, e nel suo contesto li sa (rispetto agli Italici) tutti quanti Progenitori. Se si aggiungono le opinioni di tanti altri, che hanno fostenuti i primi Italici, ora prodotti dai Greci, ora dai Colchi, e da altri, si vedrà in somma, che in ogni vicenda, ed in ogni discesa di altri Popoli in Italia, per mancanza di Cronologia, e d'Istoria si è trovata un' Origine. Vi è stato ancora, chi li ha fatti derivare dagli Illirici, dagli Iperborei, e da altri, perchè in ogni più rimota Provincia si trovano nomi Umbri, o Toichi, il che sempre più dimostra contro di loro, che Umbri, e Toschi in ogni parte si estesero, e comprova la nostra prima, e Japetica Colonia, che dall'Italia anco fino all'ultimo Settentrione fi dilatò. Vi è chi li ha fatti discendere anco dai Longobardi, e da gli Unni, e lo scritto Etrusco lo ha preso per Longobardo, non distinguendo ne l'uno, ne l'altro, che da se stessi si fanno conoscere; e mettendo in un fascio, due, o tremil'anni per volta. Manca solo, che anco in ogni discesa, o di Galli, o d'Ispani, o di Tedeschi, che pure ai di nostri, e bene spesso si contendono fra di loro il posfesso di qualche Regione d'Italia, da tanti secoli lacerata, e divisa, ritrovi ançora alcuno il nostro principio odierno, ed attuale, e che cominci l'Italia dal decimo ottavo secolo Cristiano. Questi sono gli effetti del voler fuggire la favola, come alcuni dicono, e del non volere entrare nei secoli favolosi, perchè il mescuglio di qualche favola inevitabile in quei primi tempi, ha da far divenir menfogna anco il fatto vero, e l'istoria patente. L'Istoria della prisca Italia sta quasi tutta in quei secoli favolosi, ma non favolosi a tutti gli effetti. Eppure si vuole scartare tanto il falso, che il vero, per attenerci ai tempi Istorici, che per altro se si portassero genuinamente comprovano, e non distruggono le nostre verità; ma con induzioni, e raziocini alieni da ogni istoria, si hanno da abbracciare tutti gli Anacronismi, e tutti gli errori. Così succede a chi è suor di strada, e non vuol prendere i veri principi,

Bella origine in vero; anzi belle, e contradittorie fono queste infinite origini, che a noi si attribuiscono! Se per diserto di lettura non si scorge nei vecchi autori popolatissima, e potentissima l'Italia fino dai tempi Babelici, porta almeno il discorso naturale, che l'origine sia sempre una sola. Un solo debbe essere il Padre, e la Madre, un folo il principio. Ciò dee essere accaduto non solamente nell'umana generazione, ma specialmente nell'origine dei Regni; perchè da Noè, e dai suoi figli, e specialmente in Occidente dal tolo Jafet, e dalla sua numerosissima discendenza su popolata l'Europa. Fu popolata prima l'Italia, che è Ceshim; ma poi subalternamente, e presto dalle seconde, e terze generazioni furono ripieni gli altri Regni Occidentali. Se dunque nel comune smarrimento non giungiamo a raffigurare quelta unità, o fia quelto unico principio, diramato poi in cento nomi, e cento Popoli fra di loro diversi, ma unici di origine; almeno in questo istesso errore di prendere per Padri quei, che sono Figli, anzi Nipoti, e discendenti assai lontani, almeno dissi combiniamo l'epoche al possibile. Certo è che ogni Popolo discende da Noè, e che ogni Nazione Europea discende da Japero, anzi ogni individuo, e ciascun di noi, benchè formi una famiglia distinta; contuttociò con i suoi Ascendenti (ancorchè ignoti) arriva fino al detto Japeto, e al detto Noè, e tutti quanti siamo eguali in questa stupenda, ma in tante diramazioni non provabile antichità fra di noi. Ma quando si sa, o si rintraccia, che una famiglia discende da un' altra, e molto più, che un Popolo da un altro deriva, il quale pure, come discendente dall'istesso stipite di Noè, e di Japeto, aveva contuttociò un diverso, e più vecchio nome, bifogna sempre a questo più vecchio preservare la sua antiquiorità; e di Padre, o Generatore, che è stato, non bisogna farlo discendente, o prodotto da quello, che Egli appunto ha generato. Questi fono i noitri studi, e queste sono le notizie, che si cercano.

Si oscrvi adunque l'assurdo contrario. Come mai i Celti, e i Galli, o i Tedeschi, o i Greci, o i Taurssci, o i Liguri, o cento altri possono esfere i comuni Progenitori, e specialmente dell'Italia, quando quelle autorità che voi portate [ ma non ristettete] non vi danno nessuno indizio di essere stati quei vostri Popoli i veri primitivi, anzi vi additano chiaramente, che da altri derivano? Nessuno

vecchio Autore gli chiama mai generatori degli Italici. Nessun gli chiama scampati dal Diluvio, come si è sentito, che chiamino in Italia gli Umbri, e gli Aborigeni. E se con vana irrisione volete chiamar favole queste cose, che noi depurate dalla favola leggiamo attestate concordemente negli autori facri, e profani, lasciate noi in questa ferma credenza, e restate pur voi nella vostra, che vi conduce nel detto abisso di cento, e cento Origini, e di cento Progenitori, e nella confusione Cronologica di tutti i secoli. In questi Imarrimenti vi conduce la falsa Critica, e la falsa, e debole, e meschina irrisione. Questa è stata spesse volte la frase, e la maniera di chi fece tanta guerra contro il Gori, e contro il Dempstero, e altri buoni nostri Scrittori di cose Etrusche, o Italico antiche; che se in qualcofa hanno errato, come accade ai primi discuopritori, non hanno errato per altro in cento cose sostanziali, e positivamente in questa da essi asserita vera, e non favolosa origine. Troppi fatti, e troppe notizie si sono in oggi ritrovate, che ci pongono al coperto, e che ci fanno rivoltare contro degli irrifori queste loro vane irrifioni. Voi per imbrogliare l'origine degli Umbri, e dei Liguri portate (1) Zerze al verso 1360. della Cassandra di Licofrone, che dice colla solita frase equivoca = Umbri Gallorum veterum propago = Ma Licofrone (che è il Testo, o l'originale del detto Zetze) in quegli istessi precisi versi dice dei Liguri secondo la traduzione dello Scaligero = qui dura Gigantum sunt creati sanguine = I Giganti erano Ciclopi, Feaci, Sicani, e con altri nomi dei primi Italici, e non fi fono mai figurati in Francia (2), Dunque, e Liguri, e Circompadani

(1) Bardetti pag. 165., 299. & feq., & pag. 307., & feq.

Poft dirum Antiphata factum, & Ciclopea Regna

<sup>(2)</sup> La mala, e più del Tefto ofcura Traduzione di Licofrone fatta dallo Scaligero, benche ornata delle note del Meursio , e del Lami , pone i Sitonii con i detti Giganti , e non vi è dubbio, che coi anora si lezze nel Teslo medesmo. Ma quelli Sionii non sono i Norvezi, nè altri Topoli, come si ranno rintracciando nei Dixionari con equivoche autorità. Questi Sionii in Liofone sono un Epieto di Gyzanti, e questo Epieto auco in Duona latinità vuel dire abbondanti di Frumento, come con Ulpiano, e con i Digesti , e con molte altre autorità prova Enrico Stefana nel suo Tesoro della Lingua Latina alla Voce Sitonia, alludendo quando i Sicani, e Sitonii poco dopo i Giganti mangiatori di Ghiande, cominciarono a seminare, ed a mangiare il Grano, come acconna Silio Italico.

Vomere verterunt primum nova Regna Siegni. Sicche Licofrone in questo Passo, chiaramente dice, i Liguri descendenti dai Ciclopt, . Giganti, che furono Umbri , o Tirreni , o in fomma i primi Italici.

dani, e quei del Lario, che voi trovate Umbri (ma che noi troviamo ed Umbri, e Toschi insieme) sono appunto i Progenitori dei Liguri, e dei primi Galli, e non dei veri Umbri nella vera Umbria esistenti. Questi oltre alle Caratteristiche portate da Plinio, e dagli altri, che li chiamano ab Imbribus, & quia a Diluvia superfuerunt, gli Umbri disti sono sempre chiamati Indigeni in Italia dai buoni Autori, Così li chiama Dionisio di Alicarnasso Lib, 1, pag. 23, con Zenodoto Trezenio vecchio Istorico delle cose precise degli Umbri. Portate in contrario anco Servio (1), dove quel Commentatore, leggendolo intiero, al verso Vividus Umber, aggiunge acerrimus Tuscus, mam Umbria pars Tuscia est; e dice, che se era Umbro era anco Tosco, per l'identità perpetua di questi due Popoli. Talchè se sossero Galli gli Umbri, sarebber Galli anco i Toschi, la qual cosa nessuno ha detta mai. E benchè aggiunga parimente Umbros Gallorum veterum propaginem effe Marcus Antonius refert, non dice pet altro, che questa opinione sia la vera, e la pone in bocca di un tal Marco Ansonio, fenza esprimere qual Marco Antonio sia, e non già dell'Imperatore Antonino, come voi dite (2) portandola per una fentenza, e Decisione formale del detto Imperatore. Citate pure Isidoro Cap. 2., e Solino Cap. 7. = Bocchus absolvis Gallorum veterum propaginem Umbros effe = e questa pure sarà sempre (contro l'assersione di tanti altri autori) non una sentenza, ma una pura opinione di Bocco incerto autore, benchè per un Grammatico rammentato solamente una, o due volte dal detto Solino, e da Plinio, e non più.

Ma siasi come si vuole. Questa è sempre una stase equivoca, e non spiega, se gli Umbri dai Galli, ovvero se con più verità i Galli dagli Umbri discendono. Così potrebbe addursi anco. Polibio. (3). Galli a Liguribat non genere, sed loco differant, ed è verissimo, perchè i Galli dai Liguri discendono, come i Liguri surono. anche essi, o Umbri, o Ambri, o Ambroni, o della stirpe dei Giganti, come si è detto. Il dire — Umbri Gallorum propago. — non assegna nè termine, nè principio. Il propaginare vuol dite (4) coricare in terra.

\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> Serv. ad Virgil. Lib. XII. verf. 753. = Vividus Umber.

<sup>(2)</sup> Bardetti pag. 300. & Jeq. (3) Polib Lib 2. pag. mihi 103.

<sup>(4)</sup> Vocabol. della Crufca Verb. propagine ..

una pianta, e secialmente la viste, perchè germogli da se stessa. Ma la propagine è sempre l'istesso tronco, nè da quello è divisa. E sempre l'istessa vite, e non è come in tante altre cose, e nei semi distinti dagli altri nel di loro individuo, e che figliano, e che producono una cosa simile bensì a loro, ma da loro sempre diversa.

Oltre alla detta qualità degli Umbri esistenti per tante provo fino dal mondo bambino (il che giammai si verischerà dei Galli intali forma) bisognerebbe almeno provare, che innanzi a Belloveso soffero calati altri Galli in Italia, come voi senza prova alcuna intendete. Ma s'incontra subito Livio, che dice (1), che il desse Bellargeso su il primo a superar l'Alpi (e parla delle Alpi tutte in generale, e non delle Tricassime sole, come pure intendete) e aggiunge se pute econsiment memoria ecio se sossi disci anco Cornelio Nipote (2), quando pure, e posteriormente Annibale se superò, e tutti coartano che innanzi a ciò nessu altro ha superate le Alpi con esercito formale.

"Ma che diremo mai di queste equivoche citazioni in faccia alle nostre, e più precise, che dicono i primi Galli generati dagli Umbri, e perciò chiamati anco Ambroni? I buoni Francesi non niegano, anzi affermano perciò, che i primi Galli erano Umbri, ma con strana metamorsosi fanno l'Umbria, e gli Umbri in Francia primitivamente, e quindi discesi in Italia, il che sconvolge i Tempi, e l'Istoria. Che diremo adunque all'autorità di Marcellino, e di Timagene (3), che scrisse sulle precise origini dei Galli, e che nel di loro principio gli sissa, e gli chiama espressamente Aborigeni? Cià

louv

(2) Cornelio Nipote in Annibale — Ad Alpes . . . . quas nemo unquam cum exercitu ante eum prater Herculem Gracum transferat.

<sup>(1)</sup> Liv. Lib. V. Cap. 35. — Alpes inde opposite erant, quas inexuperabiles visas multa dum via (de quo quidem continons memoria ulla sis) nist ab Hercule superatas; sis fabbilis credere lices.

<sup>(3)</sup> Timagene presso Marcellino Lib. XP. Cap. 9. — Ambigentes super origine prima Gallorum seriptores veteres notitiam reliquerum semplenam. Sed pussea Timagenes, & diligentia Graeus, & lingua, qua din sun ignorata collegis è multiplichus tibris. Cujus sidem sequetti, obsciutate dimota, cadem dissinse diocimus. Aborigenes primos in his regionibus quidam visor esse sermanti : Celtas nomine Regis amabilis, & Matris essu vecabulo Galatas didus. Be enim Gallos sermo Graeus appellat.

vuol altro, che il dire dubbiosa, o equivoca questa parola di Aborigeni, e che può intendersi per Indigeni, o vecchi del Paese! Son ben diverse queste due voci quando si parla con proprietà anco in lingua latina, in cui la prima fignifica un lipolo, e l'altra un epiteto, o un sinonimo di vecchio, o di antico! Ma Timagene inoltre non scrisse in Latino, ma scrisse in Greco, in cui la parola 'Asopiyives Aborigines non si è mai intesa, che sia un sinonimo d' Indigena, che i Greci espressero per antichissimo, e per Autotione αυτόκτοvoc. E poi quando Strabone, e Giulio Cesare, e altri da noi citati, li chiamano non solo Aborigeni, ma anco Volci, e Volsei; quando Esti ivi rammentano le fatidiche, e baccanti donne Sannitiche, e i Druidi, e i Salj, e i Salluvi, e li vediamo direttamente discendere dagli Italici, e Liguri; sono forse anche queste cose equivoche, come si pretende di rendere equivoca la detta parola Aborigent? Molti ottimi Scrittori Francesi consessano, che i nomi di Volci, e Volsci, di Salj, o Salluvj, di Ligeri, o Ligirisci, di Ambri, o Ambroni, sono veri nomi Italici anco in Francia. Quando sentiamo i detti Liguri estesi in tanta parte dell'odierna Francia, e chiamati Liguri, e Lisirischi, ed Ambroni, e dato il nome al fiume Ligeri, che in oggi è la Loire? Quando coll'antica Geografia, e colle vecchie iscrizioni da noi portate (1) sentiamo quel littorale di Francia fino a Nathona chiamato Tirreno, ed insieme Focese, alludendo a quello sbarco di Focesi a Marsilia, che erano Pelasgi, ed insieme Tirreni? Quando l'istesso Marcellino così dice chiamati i Celti, e così situati a Marfilia, ed a Narbona (2)? E così Dionisio Periegete vers. 288. Celtas ad Massiliam, & Narbonam post Iberos, fra i Pirenei, e le fonti del Po; e l'illesso Ammiano Marcellino = Belga, Celta, & Aguitani una gens solum in tres populos divisa, lices moribus, & lingua differant = ma di solo dialetto. Che poi forse tutti i Galli siansi detti Celti, ciò prova, che la nostra Colonia in tutte quelle parti si diramò. Fra i nostri moderni anco il Fontanini (3) osferva, che la Tom. III.

(1) Vedi all'altro Cap. dei Liguri.

<sup>(2)</sup> Marcellin. Lib. 4, pag. 176. — Κελτὰς δὲ . . . Celtas autem wocant, qui alteram partem habitant ad Mare, quod est ad Massalliam, & ad Narbonam.

<sup>(3)</sup> Fontanini Eloquenza Italiana pag. 17. Edit. Venet. an. 1727.

Gallia Bracata, o Narboncle fino al fecolo XII. Cristiano, e anco dopo si disse Provincia Romana, e antonomasticamente Provincia, Province, e volgarmente Provincia, e la lingua Provenzale si disse Romanza (onde i Romanza), i quali poi, e la lingua Provenzale medefima, si dissuscra anco in Italia pel commercio durato sempre sra queste Regioni in comprova della origine anco nelle Gallie dissusa di stalici, e dagli Umbri.

A chi poi questi Umbri basterà l'animo di farli venire di Francia in Italia, credo che gli sarà obbligata la Francia stessa, e l'Italia; purchè per altro fi ricordi, che questi Umbri sono scampati dal Diluvio, e che sono vissuri cogli altri Italici in Italia nel secol d'oro con Giano, e con Saturno; e mantenga la favola, cicè nella favola mantenga la verità, e la Cronologia, e saremo d'accordo, ma ciò è impossibile. Così non perderemo, nè noi, nè loro. Non porremo col Bardetti (1) Saturno con Enea, e non lo convertiremo in Sterce, in Stercutio, in Sterquilino per deridere l'Italia. Offerveremo la mitologia; renderemo a Saturno quegli attributi, che le contrarie opinioni gli tolgono, per confondere il tutto. Gli renderemo la sua Falce per simbolo, che è il Tempo. Renderemo a lui, ed a Giano le due Faccie, per simbolo, che egli è Noè, e che vide il mondo vecchio, ed il nuovo, Gli renderemo l'Arca, e la Nave per fegno, che egli così arrivò in Italia, cose dette concordemente, e cantate da tutti i classici autori Poeti, e Istorici, senza veruno in contrario; e solamente trasfigurate da chi vuole opprimere l'Istoria, la Mitologia, e la Cronologia in danno di tutte le nazioni Europee.

Così non ne patirà, che Gomer fiasi detto il primo popolatore della Francia, perchè anco Gomer era Aborigene, o Umbro, o Ambrone, come discendente di Japeto, con cui su prima in Italia, e non nel Settentrione, nè dai Campi di Sennaar ei venne, come voi immaginate (2), consessando per altro sempre che dagli Ambroni su popolata la Gallia. Basta adunque una migliore intelligenza delle vostre, e delle nostre citazioni, e non rivoltatle per farli dire, che i

Galli

<sup>(1)</sup> Bardetti pag. 133., 154., e altrove.

<sup>(2)</sup> Leibnizio nella sua Differtazione sopra di ciò. = e Bardetti pag. 231., e 239.

Galli abbiano prodotti i Liguri, e gli Umbri, mentre per altro replicate sempre, che gli Ambroni (dipoi chiamati, e divenuti Celti) popolarono la Gallia. Pigliateli dai Liguri, o dagli Umbri Alpini quanto volete, non erano Galli, ma Italici; ne veruno li dice Galli in origine, ne veruno lo crederà con tanto scapito della Gallia, e dell' Italia, e molto più della parente verità. Se chiamerete (come dovreste) i primi Galli non Celti, ma Aborigeni, o Volsci, o Sali, o Liguri, o Ligeri, o Ligirisci, o Sanniti, o Umbri, o anco derivanti da Gomer, ma come sopra si è spiegato, avrete quella rimota antichità, che anco noi con verità vi accordiamo. Ma se credete estenderla con attribuire ai Celti il nome d'Iperborei, o di Pelasgi Tirreni, anco fralli Sciti, e nell'ultimo Settentrione penetrati, non accrescete per questo verso la vostra antichità, ma con un errore chiaro scemate i vostri pregj, perchè gl'Iperborei, e il detto Settentrione fono gli ultimi popolati in Europa, come con Strabone, e con Erodoto abbiam mostrato. E con Strabone si è veduto, che il detto nome di Celti è affai recente rispetto agli altri vostri vecchisssimi nomi, perchè Italici (1). Anzi il detto Erodoto parlando fra i detti Settentrionali degli Arimi, o Arimaspi, non oscuramente addita, che questi Arimi, o Arimaspi eran prima in Italia , e il medesia mo Strabone ci afferma (1), che questa parola Arimi è pura, e pretta Etrusca. Così vi accorgerete anco voi, se verrete ai calcoli Cronologici, che ci mostrano tanto prima popolata l'Italia; e anco tanto prima degli Iperborei popolata la Francia. Così parlano tutti i vecchi autori.

Osferviamo, che la battaglia di Ercole con i Liguri seguì propriamente nell'odierna Francia, e presso al Rodano; e contuttociò si disc, e su battaglia Ligustica, e non Francese. Che Strabone pone l'Iberia, o sia l'Italia sino al Rodano (3). Così Eschilo pone il Pò Tom. III.

rit quidquid eft extra Rhodanum, = .

 <sup>(1)</sup> Strab. Lib 2. & Lib. XIV. — Quidam bane fabulam in Cilicia fingunt, quidam
 Pytheenfix, it prafertim, qui fimias dieunt Arimos ab Etrufeix vocitari —.
 (2) Strabon. Lib 3. paz. 166. — fane com antiquitus Beria nomine intelletlum fue-

nella detta Iberia (t); e che Plinio intende malamente di corregerlo, supponendo, che altra Iberia non vi sia stata, che la Spagna, perchè così allora la Spagna, e non più l'Italia s'intendeva. Quando Suida parimente pone la Liguria nell'Iberia, e il Kustero perciò intende di malamente correggerlo (2). Quando così Ovidio (3) pone nell'Esperia, o sia nell'Iberia questi quattro fiumi il Pa, il Tevere, il Rodano, il Reno, ben sapendo, che Iberia su prima l'Italia, e che poi con questo istesso nome su anco la Spagna, e che Iberia è il derivato d' Iperea, nominata da Omero per l'Italia, e non per altro. Quando Stefano (4) fa i Liguri non folo in Francia, ma anco in Spagna, e che Ligistine su una Città dei Liguri vicino a Tartesso in Spagna, che perciò tutto quel littorale di Francia verso di noi si è chiamato Tirreno, non folo da Virgilio = Tyrrbenum navigat aquor = ma anco dagli altri autori, e dalle antiche Inscrizioni si è parimente chiamato Focaico, e Focese, e insieme Tirreno da quei Pelasgi Focesi, che come si è detto sbarcarono a Marsilia. Così l'Italia, e l'Iberia, secondo la più antica, e più vasta sua estensione arrivava in quelle parti, Di dove adunque cavate, che gli Umbri discendano dai Galli? D'onde che i Galli antichissimi abbiano fatte irruzioni in Italia prima di Belloveso? Come mai potete dire = può effere, o bisogna, che così fia = e che qualche truppa, o esercito Gallico sia penetrato in Italia anco prima di Belloveso, mentre tutti gli autori ci dicono solennemente, che ciò non è seguito, e che in antico non hanno passate le Alpi con esercito se non che Ercole, e poi Belloveso, e poi An-

<sup>(1)</sup> Plin. Lib. 37. Cap. 2. — Nam quod Eschilus in Iberia (boc est in Hispania) Eridarum este dazu . . . . faciliorem veniam facit ignoranti succini in tanta Orbis ignorantia — .

<sup>(2)</sup> Suida in Perbo Iβηςς δυημα έθυϋς . . . . Beret nomen Gentis, & Iberia Provincia. Eft. & alia Iberia, qua Esperia, & Hispanica dicitor .. . . Edifinque chiaramente la prima theria, che fi la Îbalia, dalla [conda beria, che fin [a Spagna .. . Ετ verbo Λυγυστικήν Πέλαγος ... Ligusficum mare, & Ligusficus locus in Iberia, ... . e qui il Kustero, che malamente lo corregge. Pedi il detto Suida in voce. & Saros.

<sup>(3)</sup> Ovid. Metam. Lib. 2. = ..

H-speriosque amnes Rhenum, Rhodanumquo, Padumque Cuique suit rerum permissa potentia Tybrin ===.

<sup>(4)</sup> Stephan. Bizzantin. de Urbibus pag. 514.

nibale, e nessun altro giammai nei tempi rimoti? D'onde parimente cavate, che i vecchi Galli fossero Umbri colla vera Umbria in quelle parti, e che poi questa istessa Umbria l'abbiano fissata, e trasportata in Italia? Dove poi si sia verificato, che scampaffero dal vero Diluvio; mentre con questa qualità gli troviamo nell'Italia sola, e non altrove? Di dove parimente cavate, che gli Umbri fiano diversissimi dai Toschi, co'quali furon sempre un sol Popolo? Eppure in quell'istesso passo di Livio Lib. V. pag. 35. leggete, che i Galli, e che Belloveso = non Etruscos modo, sed etiam Umbros agro pellunt = ; sicche non erano diversi fra di loro. Erano compossessori per vecchissimi titoli. Onde guerreggiavano talvolta fra di loro anco circa all'Imperio della Lombardia, e si chiamavano promiscuamente (1) Umbri, e Toschi tutti gli Abitatori di quelle parti, tanto i Liguri, che i Veneti, e che gl'Insubri, e che tutti gli altri, come chiaramente dice Strabone. Non erano recenti usurpatori, e ivi wenuti poco prima di Bellovesa, nè erano i falfi Itali primitivi, come voi dite, cice, come dice il Padre Bardetti continuamente; ma possedevano quei luoghi per le Colonie, e per la vecchia popolazione ivi trasfusa, e per l'origine data a quelle genti. Plutarco come si è detto gli chiama in quelle parti antichissimi padroni relativamente ai tempi di Belloveso. Prima di questa invasione nessuno Autore rammenta mai verun Popolo più antico dei Toschi, e molto meno un altra discesa Gallica in quelle parti. Se ciò fosse stato, e se qualche pristina origine degli Italici dai Galli vi fosse stara, gli Autori la direbbero, e l'istesso Belloveso, che voi chiamate legittimo conquistatore, non averebbe così malamente trattati questi, che voi parimente chiamate usurpatori, e che sempre onorate colle più aspre invettive (2), e che come dite senza misericordia

(2) Bardetti pag. 299. e 304. coil dice = Bellovelo trovò gli Etrusci in Lombardia, che vi erano appena giunti, e che essendo usurpatori. sinza mifericordia nella malora ne discacciò = e alla pag. 30. e spesso altrove gli chia.

<sup>(1)</sup> Strabon. Lib. V. pag. 145. — Romanis autem, & Umbrorum immixta gens est, & aliquibut in locis Tustorum. Uraque enim Gens, priusquam Romanorum ampliaretur Insperium, de prioris loci dignistae certadant. ... Pollet de locorum Imperius per successionem quamdam propugnantes, multas Colonias partim Umbrorum, partim Tustorum essecutiva est enimes, autem Umbri quidam dicuntur, ac Tusti, quemadunolum, Perett, Ligures, & Inspiri.

dia nella sua malora ne discacció. Esso gli averebbe meglio trattati, o almeno i vinti averebbero implorata quella misericordia, che voi così crudelmente li negate.

Quella equivoca propagine fra i Celti, o Galli antichi cogli Umbri, può ben verificarii nei prischi Italici in Francia, e nei detti nomi, che vi troviamo di Aborigeni, di Volei, o Volsei, di Sanitti, di Sali, o Sallungi, di Foresso, o Pelasso, di Ligeri, o'Ligirisi, di Umbri, o Ambroni, di Listorale Tirreno, o Italico in quelle spiaggie, e che lberia, o Italia, o Tirrenia dicevasi nella antica Geografia, e nella allora più vasta estensione dell'Italia. Ma non può mai verificarii rispetto ai Galli pretesi popolatori dell'Italia.

Una qualche ragione per altro traspira di questo errore. Poichè i Bellovesiani passarono il Rubicone, presero anco l'Umbria, e Jesi, e Sinigaglia; si estesero fino al Regno di Napoli, e come dice Plutarco in Camillo = universam, ansiquamque Regionem Tyrrbenorum sub eorum imperium usque ad utraque maria redegere = Indi restarono in Italia per varj fecoli, ricordandosi per altro di essere Umbri, o Ambroni , e sembre Ambroni chiamandosi fino alla sconsitta, che ebbe da Mario Console. Niente dunque su più facile, che nei secoli posteriori fulla vera loro discendenza dagli Italici, si spargesse qualche voce, che tramutalle il fatto, e che dicesse, che gli Umbri fossero progenie, e come dir si vuole propagine dei Galli, o fra di loro congiunti, Questo, e niente più troviamo nella vecchia istoria, per poter sottilizzare, o render dubbioso questo fatto affai chiaro. Niente più è facile, che di rivoltare il fatto, e l'Istoria, quando si tratta di memorie antichissime. Così fece Dionisio di Alicarnasso dei Tirreni Pelasgi, che di popolatori, che Essi furono della Grecia, gli fece, o volle farli di Grecia venuti. Così si disse di Numa, quando da tanti vecchi Scrittori si disse scolare di Pittagora, che su tanto dopo del detto

ma i falsi Itali primitivi. Da capo a fondo chiama l'Italia tutta un Deserto, e un albergo di ficre innanzi a Deucalione, che surono barbari, nel più ri-grosso fenso di barbarie; e alla pag. 136. con mirabile Amaronismo si Sa Satarno cottanto del Re Latino, e per deridere l'Italia si converte nel Re Sterce con tutti i più immosti nomi di Sterculio, di Sterco, di Sterquilino, e simili, e si dice il più illustre Personaggio dell'Italica Mirologia —.

detto Numa, il quale perciò non potè effere suo discepolo. Così di Zaleuco, benchè anteriore al detto Pittagora, si disse contuttociò Pittagorico, non per altro, che per aver professata quella vecchia Italica Filosofia, che poi Pittagorica si disse, per averla Pittagora raccolta, e dettata maravigliosamente. Questi equivoci sono occorsi, e possono accadere in tanta antichità, e nel corso di tanti secoli. Quante volte anco nelle famiglie particolari, o nel riandare le pristine generazioni, appena si distingue fra quelle, quale sia il Padre, e quale il Figlio! Ma chi approfonda l'Istoria, e chi la confronta col complesso dei vecchi Autori non cade in questi equivoci. E rispetto alle nostre antichità Italiche, e insieme rispetto a quelle degli altri Regni di Europa, non abbassa i secoli in questa forma a scapito di tutti. Un bel giuoco in vero è questo, che ci propongono i nostri oppositori! La perdita è sicura per tutti, come anco i Galli, ed i Tedeschi, o conoscono, o conosceranno. La differenza può stare in chi perde più, o meno. Se il giuoco fosse vero, o avesse qualche buon fondamento direi si ginochi pure, ma è troppo falso, e gli equivoci nascono dal proscrivere sì crudelmente la Cronologia, e l'litoria tanto sacra, quanto profana; dal non essere mai entrati perciò nella retta via, per sapere come principiò, e come si sparse la detta Japetica Colonia, e dal non ridurre le cose ad un solo, e semplice principio, e dal pigliarle con storti raziocini, e sovvertendo tutte le autorità, e tutti gli Autori, ora da Ponente, ora da Levante, e specialmente dal Settentrione, e dalla Grecia, o dalla Tracia, regioni tutte, che dipoi furono da noi popolate.

Noi vi adduciamo una fola, e femplice nostra origine, la quale per altro è comune anco a voi, ed agli altri. Ma questa unica origine la proviamo. Voi della vostra molte, e molte ne adducete, che si distruggono fra di loro, e perciò nessuna ne potete provare, mentre finalmente non vi attenghiate alla nostra. Ora da Gomer voi discendete, ora dai Focesi, ora dai Celti, e dal Settentrione, ora dagli Ambroni, e da altri. Replico, che nessun vecchio autore chiama i vostri Celti, o Galli, o Tedeschi scampati dal Diluvio, come si è sentito, che chiamino gli Umbri, e gli Aborigeni. Nessuno autore chiama questi vostri Progenitori esistenti in Italia a tempo di Saturno, e di aver quivi passato il di lui aureo secolo dell' innocenza,

come dei Pelasgi, e dei Tirreni raccontano. Nessuno, come di questi ultimi, cioè dei Pelafgi duà degli altri Popoli, che fia quella prima Orientale Colonia, che appunto a tempo di Saturno venne in Italia timorosa di un altro Diluvio, e perciò fuggiasca nei monti, e contuttociò andò vagando per la terra ad invadere, e popelare, e farfi proprie le altrui Provincio, e disseminarsi così a stuolo, a stuolo come Cicoene, e perciò appunto Cicogne efferfi detti, cioè Πελάργοι, e poi Pelafoi. Nessuno vi mostrerà in altre genti tanti fegni univoci di Not. che in Ebreo Jain (quasi Giano) vuol dir Vino, quasi Esso sia il Vitifero, o come lo chiama Virgilio il Vitifatore, Onde poi i Greci da Civos (Vino) dissero Οτιωτεία Enotria l' Italia, e specificarono la Nave. o l'Arca coll'individuazione di essere scampata dal Diluvio, e Giano colla faccia bicipite, perchè vidde il mondo vecchio, e il nuovo, con dirci, ch' Ei solo rinnovò, e propagò l'uman genere (1). Japeto poi vero nostro Progenitore è rammentato in Italia da quasi tutti i vecchi Autori espressissimamente, e senza mutazione alcuna di nome, e al più col detto vero nome di Japeto, vi mischiano l'altro di Nettunno, che gli è sinonimo, e che è favoloso nel solo nome, perchè in effetto fu il vero primo padrone del Mare, e coll'Imperio d'Europa ebbe da Giove (cioè da Giano, cioè da Noè suo Padre) anco la Prefettura del mare Mediterraneo (2), e poi altri mari, che l'Europa tutta circondano, come fopra si è detto.

Queste utili, e vaste notizie, pregne inoltre di cento altre, che debbono appurarsi, e che ne sono consecutive, impariamo necessariamente quando prendiamo l'istoria dai suoi principi. All'incontro ci simartiamo, ossischiamo, e abbassiamo ogni Epoca, e per non approsondare, e non conciliare i vecchi Autori, gli chiamiamo savolosi, o contradittori. Abbracciamo così le sole savole dei Greci, e

quei-

<sup>(1)</sup> Tutte queste cole sono provate nelle Origini Italiche nei primi Capitoli del Tomo primo con individuali autorstà ==.

<sup>(2)</sup> Died. Sie, presso it Vossio de Orie. & progr. Ideal. Lib. I. Cap. XV. = Japeco obtigere Maris Mediterramei Insula, & Continens Europea... Hanc esse causam exissimo, cur Neptumnum, quem Japecum interpretor, non Nautica solam rei, sed etiam equestri presecrimi. Audiamus quam belle cum bis consentiat Diodorus Siculus...

quella Mitologia posteriore, che da noi partita, e poi fatta Greca, e dopo la perdita dei nostri antichi libri è stata narrata, come propria dei Greci distesamente. Ma l'origine Italica, che essi non poterono occultare assatto, dai nostri soli moderni si occulta intieramente, e ingiussamente.

Vuole dunque il Padre Bardetti, che dopo i Circompadani fiano i Liguri, o gli Umbri i primi Popolatori d'Italia: si ricordi per altro sempre, che gli Umbri, o Toschi generarono i Liguri, e non i Liguri, e molto meno i Galli produssero gli Umbri, come Egli ha detto. Poi per sare i Liguri veri Itali primitivi li fa con maggior portento discendere dai Celti.

Se i Celti si volessero prendere per Galli, (il che come si è detto merita ristessione) se i Celti dissi si volessero prendere per Galli, giammai li troverebbemo in Italia, se non che a tempo di Tarquinio Prisco, come si è detto. Questa su la prima loro irruzione fra di noi. All'incontro i Tirreni, gli Aborigeni, i Pelasgi, e specialmente gli Umbri si sentono in Italia poco dopo il Diluvio, e poco dopo il detto Diluvio si sentono questi nomi anco in Francia. Ma, come pure si è detto, vi si sentono ancora i Liguri, che, benchè prodotti dagli Umbri, o Tirreni, o dai Giganti, furono contuttociò prodotti quali subitaneamente, e perciò ancor essi poco dopo il vero Diluvio. Come mai dunque i Celti (in questo significato di Galli) possono aver prodotti i Liguri? Il grande errore di chi ha detto i Liguri prodotti dai Galli non ha avuto altro appoggio, o altro equivoco, se non che la mescolanza, che si fece di Galli, e d'Italici, e specialmente di Liguri dopo la loro discesa in detto tempo del primo Re Tarquinio. Talchè poi anco Gallo-Liguri si sono chiamati, e un gran tratto di quei Paesi si è distinto in Gallia Transalpina, e Cisalpina, e Cispadana, e Transpadana, e simili. Ma queste sono cose assai posteriori. Eppure tanto è bastato nella confusione dei tempi per sar nascere il dubbio, se i Liguri provengono dai Galli. Così, e per aver trovati dei nomi Italici fra i Colchi, e fragli Sciti, da tanti grandi Uomini, ma con manifesto errore, si è detto, che noi da quelli discendiamo. Anco questo equivoco non ha altro appoggio, che il fatto stà tutto in contrario, cioè che essi da noi derivano, come altrove abbiam dimostrato. Ma che, smarrita la vera traccia da principio, ci abban-Tom. III.

doniamo a qualche nostra idea, e scegliamo negli autori quei nomio quelle parole, che sembrano favorevoli alla detta idea, e scartiamo il di loro contesto, e il totale, per cui con chiara Istoria ci dicono tutto l'opposto. Intanto rispetto ai Liguri, e a questa chiara Istoria, che sementisce un tal dubbio, si aggiungano anco Strabone, che ci conferma, che giammai i Liguri sono discesi dai Galli (1); e che chiac, ramente li distingue per due genti, e due popoli diversissimi, nono basta per ora per dimostrare quanto sia falso, che i Liguri discendano dai Celti, o dai Galli. Esaminate le contrarie citazioni, non solo non vi è prova veruna, che i Celti abbiano prodotti i Liguri, che anzi vediamo al solito succeduto appunto il contrario, e che i Galli ancora da noi altri discendono. Ma nemmeno vi è prova nessuna, che siano i Ceiti più vecchi dei Liguri, e di altri Italici, come sarebe necessario, acciocchè (secondo la natura) il Padre, e il più vecchi generi il Figlio, ed il più giovine.

Tralasciate queste visioni, che offuscano, e non accrescono la vera gloria dei Liguri, diciamo con verità, e per rischiarare la loro origine, che essi e rano potentissimi a tempo di Ercole, con cui combatterono, e gli contrastarono il passaggio delle Alpi (2). Ligustici, e parimente Ante-Trojani furono i primi passaggi in Sicilia (3), oltre quegli altri più vecchi, e sempre Italici, o Tirreni, che nelle Origini Italiche abbiam commemorati. I Liguri essistano (e come

(2) Dionisso d'Asicarnas Lib. 1. pag. 33. — Ligurum Cens magna, d' bellicos in transitu Alpium sita, armis eum (Herulem) arcere ab ingresse l'asia cel. . . Meminit bujus belli, ex antiquis Poetis Heschilus in soluto Prometbeo . . . Carmen ejus sic babet (ad Heruselem) pries Liturum gentem imperterritam

Nam tela te ex fato deficient

<sup>(1)</sup> L'antico Epilogatore di Strabone, che si legge in principho dell' Edizione di Basilea anno 1330, nell' Epilogo del Libro 2. (Anxi si dice, che il detto Epilogo sia dell' sississi principale del sirigli Strabone) così dice e. Quod Ligures non sint e Gente Gallica (probat Strabo, = e lo dice essettivamente ancoil Testo di Strabone al detto Lib. 2. pag. 86. detta Edizione.

<sup>(3)</sup> Dionil. Lib. I. pag. 18. — Philiftus autem Siracufanus feribit trajecisfe illos (in Steillam) anno ofluegessmo ante bellum Trojanum. Gentem vero traaspeellam ext Italia, nec Studias, tea Aussons jussife, nec Elymor, verum Ligueus — poo sopra — Ex Italia trajecierumt in Instalm proximam. Sicani tum cam tenebant genus Elspanium, quod studiant algaribus —

pare) essevano sempre potenti a tempo di Triptolemo (1) compagno di Cerere Siciliana, che nella prima infanzia del mondo si finge, e si asserice inventrice del Frumento, e della cultura della Terra.

Chi si pone a scrivere dei primi Italici dovrebbe nell'intima lettura dei vecchi autori leggere, e riscontrare la nostra incredibile vetustà. Così troverebbe (come noi altrove proveremo) i Tirreni col nome di Tirregici, e d'Iberi nell'ultimo Settentrione; gli Enganei, e Veneti in Lidia, ed in Paslagonia, e non già dai Paslagoni denominati, o dedotti, quando per verità li ricondusse Antenore, ma anzi quelli di Paslagonia così detti a principio, e molto prima dai Veneti Italici; e che Antenore riconducendoli nella Venezia, non sece altro, che ricondusti nella sede antica, e pristina degli Avi suoi, come di sopra abbiam provato. Così troverebbe anco i Liguri fragli Sciti, e stalle altre genti rimotissime, come con Esiodo accenna Strabone (2).

Ligure è il nome di Cicno a tempo di Epafo Re di Egitto, e di Ifide (3). E benchè dal contefto di Ovidio fi ricavi, che vi fu-

(1) Sofocle nel Triptolemo eis. da Dionif. d'Aie. Lib. I. pag. X. = Sophucles Tragiè cus in Triptolemo =: A tergo ad dexteram obeunda est tota Oenotria,

Sinufque Tyrrhenus, & folum Ligufticum .

 Strabon. Lib. 7. pag. 202. — Testis est Hesiodus in versibus, quos de Erathostene adiecimus Æthiopasque, & Ligustico Scienas, & equarum mulsores —.

(3) Serv. ad Virg. Lib. X. verf.

Non ego te Ligurum ductor fortissime bello Transserim Cycne, & paucis comitate, cupavo. Namque sucrust lusur Cycnum Phaetontus amati Populeas inter frondes, umbranque soroum.

E qui Servio — Phaeton Clyments, & Solis Filius, qui cum adoret obictium fibi ad Epapho Rege Æppti petiis (a Sole ejus Patre un ejus currus agitaret.... Phaeton cum exilfec orbitam Solis, & capille numaus ardere, a Jove fulminatus in Eridanum eccidit, qui Padus vocatur. Hujus interitum ficutes forore Phaetufa, & Lapethufa in arborer mustate funt... fui te etiam quidam Legur Cicnus nomine, dulcedine cantus ab Apelline donatus, amator Phaetontis. Hujus nun filium dicit habere Cupavonem Cieni pinas in Galea, ad paterna forma infigem moniferandum —:

rono più Cicni di questo nome (t), contuttociò dall'uno, e dall'altro si vede, che questo primo Cicno fu veramente in questa prima, ed imperscrutabile antichità, e che fu dolente spettatore della morte del suo amico Fetonte, e lo chiama anco suo parente, forse per la detta Egizia, ed antichissima affinità. La favola di cui è ripieno questo racconto, narra adunque che Fetonte figlio del Sole per non aver saputo guidare il di lui Carro, escito dall'Orbita del Sole istesso. abbruciava il Mondo; perciò fulminato da Giove cadde nell'Eridano, o sia nel Pò, che da Dionisso il Geografo (2) nei tempi posteriori è chiamato il Paese dei Celti, in comprova, che i Celti discendevano da quei Toschi, o Umbri, che furono i Padri di tutti gl'Italici. Strabone (2) benchè ai suoi tempi posteriori revochi in dubbio, o non fappia additare ove accadesse il detto fatto di Fetonte, e delle sue sorelle Eliadi, perchè forse ai suoi giorni era offuscato dalla vetustà, anzi (è mirabile) che nega in fino l'esistenza del Fiume Eridano, perche ai suoi tempi Pado si chiamava, e il nome Eridano non è Greco, ma Etrusco, come prima il Mazzocchi, e poi con altre offervazioni anco noi proviamo altrove; contuttociò questo Eridano, e questo fatto è raccontato seriamente da Luciano (4), e da Platone (5), che lo narra, come fosse quasi un fatto incontraflabi-

(2) Ovid. Metam. Lib. 2.

Adfuit buic monstro (proles Steneleja) Cicnus Qui tibi materno, quamvis e faquine junctus Botre tamen proprior Poaeton fuir, ille relista. Nam Ligurum populos, & magnas rexerat urbes. Imperio ripas virides, amnemque querelis Erdanum implerat, filvamque fororibus austam.

(1) Dionif. il Ceofrafo presso Natal Conti Misolog. Lib. 6. Cap. 1., e siegue il detto Natal Conti = Est autem in Regione Celtarum locus ille, in quo eccidit Phaeton, abi scatent sontes Eridani.

(3) Strabon. Lib. V. paz. 144. — Reliqua vero permulta fabulit valgata... Sicuti que ad Phaetontem, & Sorores Eliades in Populos converfas arbores circa Eridanum, qui nullibi Terrarum extitit, cum vicinus Pado dicatur —.

(4) Luciano nel Dialogo dei Numi, e nel Dialogo fra Giove, e il Sole disselamente.
(5) Platon. nel Timo circa al princip. — Nani apud vos sertur Daetontem quemdem Sols Filium curvus ascendisse parenos nec patris aurigatione servata excepsific Terrena, ipsumque siammis calcilibus configerasse, quamvis sobulosm videatur, verma queadammodo putandum el — Pete. Sopre Lib. N. Cop. 1.

stabile. Ed è osservabile, che questo racconto si sa da un Sacerdote Egizio al Greco Solone, a cui dice, che il detto caso di Fetonte = apud vor sereur, = si narra fra voi aleri Greci. Eppur non in Grecia, ma presso al Pò ognun lo narra accaduto, e in detto Fiume si dice Fetonte precipitato. Ciò significa, che l'Egitto, che si vantava giustamente il Popolatore degli altri Regni, e il produttore di ogni arte, e di ogni Divinità, e di ogni favola, non si attribuiva per altro quelle, che erano nate in Italia, ed in quei tempi chiamava Greche le cose Italiche (come è questa) per lo passaggio continuo, che dall' Italia secero in Grecia le dette savole, i Numi, e le arti per mezzo dei Pelasgi Tirreni; che già a tempo di Platone, e di Solone erano divenuti veri Greci. E petò le chiama Greche, benchè come questa evidentemente accaduta in Italia, e presso al Pò. Ecco come si tramutano i nomi, ecco come può restare abbagliato nella lettura dei vec. chi autori, chi non attende in essi la sossano di totale.

Questo Fiume, e tante altre cose Italiche, quando l'Italia, e il Regno Etrusco veramente fioriva, furono ben note ai vecchi Greci. Omero nella Batracomiomachia (1), facendo ridicolosamente alterare fra di loro circa alla più vecchia origine, e circa alla nobiltà i Topi, e le Ranocchie, fa dire a queste ultime per segno di una antichità invincibile, che esse loro nase intorno all' Eridano, e che questa era la loro prisca origine. Anco nelle amene, e poetiche piacevo-

lezze si scorgono i segni di una antichità rimotissima.

Queste favole, e la predetta favola di Fetonte, che ridotta a puro fatto anco da Natal Conti, non fignifica altro, che un calore, ed una grande adustione nel Mondo in tempo della sua infanzia, mostra adunque l'estrema antichità dei Liguri in quei contorni, che poscia si chiamarono anco dei Celti. E finalmente si prenda, come si vuole, prova, che non già Celti (che sono un nome posteriore) ma che Cicno coetaneo d'Epaso, e di Fetonte, e che espresamente i Liguri erano al principio del Mondo, benche i Liguri come sempre più vedremo discendano dagli Umbri, e dai Tirreni, dipoi chiamati ancora Feaci, e Giganti (2).

(1) Si offerci negli altri sstemi, come sempre, e malamente si conculchi assatta la Cronologia. Qui al Padre Bardetti pag. 165. tornando comodo di adattare l'Epoca

Discendente poi da quetto Cicno si vede, che qui pone Virgilio l'altro Cicno posteriore, ma Ligure parimente, che venne in ajuto di Enea. Anzi siegue a narrare altri ajuti, che furono mandati a lui da quelle parti, e li chiama tutti quanti ajuti dei Toschi (1) fra i quali si vede anco Ocno Mantovano, sondatore di Mantova, ma sempre Etrusco, e di vera Tosca origine pone la detta Mantova. E qui Servio specifica, perchè tale denominossi, e perche Etrusia ancora si disseruto il Paese Circompadano (2); cicè perchè Mantho è voce

Ta-

di Cicno a Deucalione, per ferbare il suo erroneo impegno, che innanzi a Deucalione sossile in mano di della calione sossile con che una di calione con control che mente Melsand. Strom. 7- pat. 321., che coti dice = xarà de xaravor..... Tempore autem Crosolo; qua Phaetonis tempore sitti inflammatio, d' qua tempore Deucalionis sui insundatio = Ma l'inondazione, o Dilavio sotto Deucalione su in expos deves sissilimos da quello dell'addisione stoto Fetonte, no può dissi, che Clemente Alessandino gli congiunza insieme, perchè faccia menzione dell'uno, e dell'altro, perchè i tempi dell'uno sono ben diversi da quelli dell'altro. Continue di caradioni, e male piscazioni delle buone, e delle punnati autorità, o mutilazioni, o mala intelligenza di altro altro, che ggli addute, sono il frequente cassime di chi altro altro di altro altro, che sigli addute, sono il frequente cassime di chi altro altro di veri principi = .

(1) Virgil. siegue al Lib. X.

Hle etiam Patriis agmen ciet Ocnus ab oris Fatidica Manthus, & Tusci filius amnis, Qui muros, Matrisque dedit tibi Manthua nomen.

Ipfa capus Populis, Tusto de sanguine vires.
Hinc quoque quingentos in se Mezentius armat,
Quos Parte Benao Velatus armata glas
Rincius insessa debat in equora pinu.
Il gravis Auletes, centenoque arbore suclium
Perberat affungens.
Tot letti proceres, ter denis navibus ibane
Substato Tries.

Nempe subsidio Aenea, & Trojanorum.

(3) Servioin desto luego di Virgilio = Ocnas isteest Avenus, que in Bucholicis Bianorem dicit .... Hunc Ocnum alii Auletis Filium, alii frairem ..... permisso et iam exerciui sou ut castelled municen și uquoum nunero suit Manthau Asii a Tarconte Tyrrbeni statre conditem dicunt . Manthua autem ideo denomirata, quod Eripsa lingua Manthum Ditem patrem appellant ..... qui avigo Manthanorum, & aTuficis venit, qui in Manthua regnabant, & a Venetis, nam in Venetia possia est... Quia Manthua tres habur Populi Tribus .... & specius siugoi Lucumones imprenbant, quos in vota Tuscia duodecin suisse manssellum est. Tosca, e significa Dire, e Plusone, e va indagando se veramente dal detto Ocno, ovvero da Tarconte altro Etrusco sosse sono quella Etrusca pure altre notizie addita dei Traspadani, e come in quella Etrusia amministrate sosse sono e la Tribia, e come dai Lucumoni si governasse o Quessi erano dodici, ed uno fra questi aveva il primato. Ma fra questi selsi era diviso il Governo della Toscana, quasi in tante Prefestare. Che Munova fra Popoli, Circompadani osteneva il Principato; e che la nuova, e la vecchia Etrusia avevano quasi l'istesse leggi; ponendo nella nuova Etrusia, o sia nella Etrusia Circompadana la detta Mantova, Perciò l'istesso pota Mantovano (1) si chiama Tosco, come si è detto da alcuni vecchi autori.

Passa Virgilio ad altri ajuti anco Maritimi, che vennero ad Enea dai Popoli intorno al Lago Benaco, e dal Mincio, dei quali con trenta Navoi su condustore Aulete, e spiega, che di tutta questa truppa era il Capo, o il primo Duce Tarconte Etrusco (2), e sorse Cortonese, come altrove si accenna. Il Lago Benaco vicino a Brescia, si pone dal Baudranos (3) non lungi dal Lago Sebino, anco nel nome sorse indicativo della sua origine, perche anco di questo parlando Plinio (4)

ex quibus unus omnibus imperabat. Hi autem totius Tufeta divifas habebant quafi Prefelturasi fed omnum Populorum (Circumpadanorum) Principatum Manthua poffiebasi 'Unde ipla Capus populus. Ergo Vizilius mufett novame, & veterum Etruriam, ut utriufque principatum Patria fua adfiznet. Cum alioquin Manthua ad hec auxilia pertinere non debeat, quod Aeneas nulla a Transpadanis auxilia pofludaverie:

<sup>(1)</sup> Foca Grammatico nella vita di Virgilio, che si pone ia principio delle buone Edizioni dei detto Virgilio:

Hic fare dictis; retegenda vita eft Vatis Etrusci.....

E in altri versi :

Quis tantum eloquii potuisset ferre nitorem Aemula Virgilium tellus nisi Tusca dedisse.

<sup>(2)</sup> Sezue Servio — Venacus Lacus est Venetus, de quo stavius nascitur Minrius Jure ergo Dux Venetus stavium Provincia sua depunxie in Newis quem Benaci filum, quia ab ipso babere originem dicit.... Tot lest proceses... Quare Tarebontem prateriist an quai illi omnes sub imperio ejus sucrent...

<sup>(3)</sup> Baudrant werbo Benacus.
(4) Plin. Lib. x. Cap. 19. — Ut ab duam Lavius, Ticinum, Verbanus, Miucium Benacus, Ollium Sebinus, Lambrum Eupolis, omnes incolas Padi ... Sabini, ut quidam exifimavere, a Religione, & Deorum cultu Sevini appellati, Velinos accolunt Lacus ....

Sebini, e Sevini ancora chiama i Popoli Sabini. Quivi erano gli Orobi finonimi di Aborigeni, ancorchè forse gente Ligustica (1). Onde l'istesso Servio altrove chiama queste Regioni l'Etruria superiore (2), e vi pone anco la Venezia, e le chiama parimente adiutrici di Enea in quella Guerra. Talche sempre anteriori ai Cenomani, e a tutti i Galli, e a tutti i Celti, e ad altri nomi posteriori si trovano gli Etrusci, che fino a tempo del detto Enea, secondo la comune sentenza degli Autori, e specialmente di Livio nel principio della sua Istoria, si mantenevano gli unici, e universali Padroni di tutta l'Italia = Ab Alpibus, ad Fresum Siculum, per socam Italia longitudinem = Giudichi ognuno, se con ragione, e colle autorità dei vecchi Scrittori io chiamai Esruria Cicompadana quei luoghi, dei quali parlano (non conoscendoli) alcuni Libri, che vanno uscendo alla luce. Mentre tanti autori, che citiamo (e più ne citeremo) chiamano questi Paesi Circompadani ora Etruria superiore, ora la nuova Etruria, ed ora l'Etruria Circompadana. Tanta parte d'Istoria Circompadana, ed Etrusca, ed Italica, ed anco Romana poponghiamo così a questi scritti, che parlando degli Itali primitivi nemmeno nominano fra questi gli Etrusci, o i Tirreni.

Per comprovare sempre più, che i Liguri provengono dagli Umbri, o Tirreni, riscontriamoli con altri vecchi Codici, e questi soli confrontare dobbiamo per indagare il vero principio delle genti. Licofrone (3) dicendo espressamente, che i suoi oscuri, e fatidici versi,

'Αρχής ἀπ' ἀκρης . . . . . . . . . . . .

<sup>(1)</sup> Ligustici affatto gli vuole il Padre Bardetti alla pag. 178. il che da noi non si contrasta, ma si nega bensi la di lui conseguenza, con cui al solito deduce, che se erano Ligustici, dunque non erano Toschi. Cost dice dei Taurini, degli insubri, e con tanti altri Popoli così dice ancora dei Liguri; che gli dice bensì Umbri, o Ambroni, ma non vuole perciò, che siano mai Toschi, e spesso con questo Argomento riprende Livio, che fa l Italia tutta quanta Etrusca in origine . Rettifimeno riprenu. Livo, vor ja chi, e rivolti i suo discorso, e troverà, che dice bene Livo, perchè i Taurini possone essere (como) Ligustici, e gl' Insubri, e gli Orobj, ed altri, e gl' ssessi Ligari possono essere (como) Umbri, ed Ambroni, e nel medessimo tempo possono effere (e fono) Umbri, o Tirreni, come con tante autorità si è dimostrato.

<sup>(2)</sup> Servio ad Virgil. Lib. 7. vers. 714. = Omnis namque Tuscia superior, & Penetiæ Aeneæ prastant auxilium =.

<sup>(3)</sup> Licofron. in Caffandra verf. primo, & feqq. Λεζώ τὰ πάντα νητρεκώς ἄμι ἰστορείς

e gli enigmatici lamenti della fua flebile Cassandra, mostrano l'ultima, e imperscrusabile antichità di quei Popoli, dei quali ragiona, spiega che parla non già dei soli Greci, o Trojani, ai quali i Traduttori, o Glossatori moderni riducono forzatamente ogni suo detto, ma mostra, che parla di tutti i Popoli allora più noti, e parla in cento luoghi evidentemente dei vecchi Italici, benchè dai detti autori, e Gloffatori non avvertiti, e non intefi; onde dobbiamo dolerci, e fempre più confessare, che poco di lui intendiamo, e che Ei vuol restare in quella oscurità di cui si compiace. Ma un gran tesoro ci recherebbe chi si ponesse a tradurlo, e con vasta erudizione indagasse, se non tutti, o la maggior parte, almeno alcuni di quelli istessi Popoli, che fra nomi antiquati affatto non più distinguiamo, perchè sono anco Italici. Non dovrebbe spaventarlo la traduzione dello Scaligero, nè di altri dotti nel Greco (1) ma poco intenti a penetrare l'essenza di quei medesimi nomi antiquati. Quanto parla Licofrone dei Popoli Italici, e dei Pelafgi, e dei Greci, e li mischia, e li consonde insieme, riserendosi a quei tempi appunto, nei quali erano un Popolo folo, ed erano quei Pelasgi Tirreni, che partiti d'Italia avevano popolata la Grecia.

Or ecco cosa dice Licofrone circa all'origine dei Liguri. Ramamenta (2) ignote, e antichissime Guerre di loro cogli Agillesi AnaTom. III.

T t soni

Che Giuseppe Scaligero così traduce.

Quacumque postis ultima ex origine Plane expedito......

(1) Non occurrerable ut metro, na quelli Jambi, che altri fi fono propofii. Enflerebbe una traduzione letterale con qualche nota jugofa, che ci indicaffe fesseva di quei nomi, o la Geografia di quei luoghi, che così non intendiamo. Il detto Scaligero per rendere psi oscuro il detto oscurifimo autore, oltre al metro fuddetto adopra le parole psi diffusa el detto inqua latma, e con sutue le inferi note ell Metuffa, del Lami, e di altri, legziamo quella traduzione, che tatvolta non ha senso.
(3) Licofron. d. Cassando verf. 1361.

Kai väina Muone ida Toodwee danae.....
Con i versi che sieguona, che il deito Scaligero coi traduce.
Et aques Paladis, cuini in cubilibus
Typhonis uxor axpero Thoro, incubans
Ayllam Ansonitim intratunt gravem
Savis Liguribus, quique primo Sithonum

soni, e li chiama creati dal sangue dei Giganti. Dice, che presero anco Pifa, e fecero altre prede nei confini degli Umbri, nonendoli al folito vicini, ed incorporati con i Toschi. Altrove nomina l'ittessa Pifa, ed Agilla, e la dice dei Tirreni, e degli Aborigeni (1); spiega le finora male intese autorità, che sentendola fondata dai Pelasgi l'hanno detta Greca intieramente. Altrove la circonscrive presso al Fjume Esare, che è un nome affatto Etrusco (2), e la chiama minuta terra, e Oppidulo, per additarci, che parla fempre dei tempi remotissimi, e Ante-Trojani, e del vero principio di Pifa. Nomina quivi, e gli Umbri, ed i Pelalgi, e li pone in confuso cogli Enotri, e con i Tirreni, confermandoci, che tutti questi nomi esprimono una sol gente. Chi sa l'essenza di detti nomi ben vede, che si tratta dei veri Italici primitivi, e che la diversità dei nomi proviene dalla diversità dei luoghi, e dei Principati, ma che erano l'istesso Popolo, benchè civilmente guerreggianti fra di loro, e gli uni erano dagli altri generati, per quelle subalterne, e numerose diramazioni, che gli Umbri, i Pelasgi, e gli Ausoni, o Tirreni produsfero. Che in questa istessa diversità di nomi (che vuol dire nei quattro Popoli primitivi, già nelle Origini Italiche dimostrati) si contiene quella Colonia Japetica, che d'Oriente venne in Italia, e quindi popolò l' Europa intiera.

Dicendo adunque Licofrone, che i Liguri erano Figli, o del gemere dei Giganti, ben ci dimostra, che immediatamente discendevano dagli Umbri, o Tirreni, come di sopra si è detto, e che in altri luoghi, e Ciclopi, e Feaci, ed anche Ausonj si dissero. Si osfervi per-

> Duro Gigantum sunt creati sanguine, Certamen acris conserentes pralii; Pisam capiunt, & relinquut omnia Pradam Duelli jugera Umbris snibus Postquam Pelasso baurientes Rhindaci.

(1) Licofrone vers. 1243.

Et Tisa pecorosa, atque Agylla pascua.... Tarebonque tum Tyrrhenus, immanes Lupi Sanci.... pinguique sub Aborigenum solo.

perciò che questo nome di Giganti, che da tanti Autori gli abbiamo sentiti prenderli sinonimamente con i Tirreni, e come i primi Iberi. con i Ciclopi, e con altri simili, in Licofrone istesso (1) si piglia per sinonimo di Ausonj, e questi si prendono talvolta per sinonimi di Pellenj, ed è notissimo ancora, che per Ausonj si prendono tálvolta parimente i Latini, e talvolta ancora i Tirreni, il che sempre conferma nella diversità di tanti nomi l'identità di un sol Popolo primitivo. Così la madre dei Giganti da Licofrone (2) si chiama Pellenia, e gli Ausoni istessi si chiamano Pelleni (3). Altrove ancora chiama Pelasgi i detti Ausoni, e i detti Giganti. Pellenia, e Pelleni erano ancora in Italia secondo il detto Licofrone (4); e Strabone, che gli pone in Grecia, ci addita al solito, che i prischi nomi di varie Città, e provincie della Grecia provengono originariamente dall'Italia (5); e la Pellene Greca, ed i Popoli Pellenj, e il vicino fiume Crati preso da Ega in Acaja lo chiama Italico. Italici ancora sono chiamati in Grecia quei luoghi da Erodoto (6), e precisamente il detto fiume Crati vicino alla detta Pellene.

Quanti nomi Italici di luoghi celeberrimi in Grecia abbiam rammentati altrove, e quanti ne restano a rammentare. Il nome di Dodona presso il Bochart si trova dall'Italia passato in Grecia. Così

Tom. III. colla

(1) Licofron. in Cassand. vers. 921.

Κτενέσι δ΄ αυτος "Αυσ: νες Πελλήνιοι.... Necabunt ipsum Ausones Pellenii ....

E verf. 930. = Timore Matris, & Phalangis Thuria.

Che fono al certo i Turj Italici.

(2) Licofron. iti verf. 127.

Παληγέαν (forte Πελλιγίαν) έτελθε γηνών τροθον.

Matrem Gigantum adiverat Palleniam (vel Pelleniam). Che se pure debba dire Pallenia, e non Pellenia sentiamo da Strabone Lib. X. in princip. = Eretria Urbes circa Pallenem .... adificavit ... Italia, quoque, & Sicilia pleraque a Chalcidensibus posta loca tenent =. (3) Ortelio così cita, e legge in Licofrone. = Vedi Dizionario de la Martiniere verbe

Pellene =-

(4) Licofron. in nota pracedent.

(5) Strabon. Lib. VIII. circa fin. = Prater Aegas Achaicas Crathis amnis labitur.... a quo & Italicus vocatus eft Crathis .... Sexta Pellene.

(6) Erodot lib. 1. pag. 60. = Nempe prima est Pellene, deinde Aegira, & Aege, ad quam Crathis fluvius perennis labitur, & Italicus ille vocatus eft.

colla sua solita, e prosonda erudizione prova il Mazzocchi (1); e il detto Bochart, e l'istesso Calmet lo dicono derivato da Dodanim, che per altro fu prima in Italia, che in Grecia. Il mare Jonio, e gli sonici, e prima Javonici, e Jaoni in Omero, il Vossio (2), ed altri gli indagano denominati primitivamente in Italia. Luciano (3) dice [ non per altro fenza favola ] che l'Ifola di Delo staccossi-dail' Italia, e dalla Sicilia, e che poi fermata, e fortificata fralle Cicladi, e in mezzo all'Egeo, ha formata l'Isola di Delo in Grecia. Onde per discioglierne la favola, non vuol dir altro, che anco questo nome dall'Italia è passato in Grecia. Così si è detto dell'Isola Ortigia, e di altri luoghi, nominati anco da Omero, che Strabone ci ha detto e che qui pure Luciano (4) ci conferma, che sono in Italia, e che Omero politivamente cantò Scilla, e Cariddi, presso ai quali luoghi questi istelli nomi si verificano. Antedone, Città o Porto tanto nominato in Italia, fu ancora in Grecia con questo nome. Ma l'Antedone di Grecia ebbe chiaramente origine da Glauco Marino (5), e Lico-

(2) Vossio de orig., & progr. Idololat. Lib. 1. Cap. XVIII. = Atqui uti Iapetus Europeorum, ita Javan Gracorum origo erat. Imo & nomen ab eo Jonibus =.

(4) Lucian. d. Tom. 2. pag. 14. Marinorum Dialogh. in princ.

<sup>(3)</sup> Lucian. Tom. 2. pag. 54. Dialoghi Marinor. Irdis, Φ Neptumni in princ. = τήν νίαν.... hfulam islam (Octon) crrantem Neptumne, que a Sicilia revulfa, Φ fubmerfa mari innatat, eam jubes Juppiter consister... ut in Mari Aegao inconcuss manat =.

<sup>(5)</sup> Grevio, e Gronov. Tom. XXIII. feu XI. Gronov. Thefanr. Antiquit. pag. 30., e Licofrone nella Cassandra.

frone spiega, che questo Glauco Marino è un Nume Italico, e nato in Locri d'Italia.

Così si trovano concordi, e non contradittori i prischi autori, specialmente nei tanti nomi diversi, che danno ai nostri Italici, perche ben sapevano, che con quelle diverse denominazioni additavano, e doveva intendersi un popolo solo, e precisamente additavano la detta Colonia Japetica, in cui furono ancora i Giganti, e i Ciclopi. Gigante si disse lafet (1), e Gigante si disse Belo (2), e scampati dal Diluvio si dissero esso, e i suoi edificatori di Babilonia. Se queste espressioni si ricevono pacificamente, e sono vere altrove, e specialmente in Grecia, e perchè mai debbono esser false, e sospette in Italia? E perche quivi si debbono deridere queste, e tante altre solenni citazioni, chiamandole incoerenti, e non provanti? Si tratta dell'istessa Gente, si tratta di quei popoli precisi, e di quei tempi identifici, nei quali quando fegui in Babelle la ribellione a Dio in quell'orgogliofo edifizio, seguì ancora in Italia la ribellione di Jaset contro di Giano, o sia Noe, che quasi coll'istesse lettere si disse Giove, perchè replico, che Jain vuol dir Vino in Ebreo, e fignifica anco Giano; e nella strepitosa, e vera battaglia di Flegra, attribuita a Giove, benchè di favole abbellita, combattè Jafet in Italia con i suoi figli e Giganti (2), che parimente Ciclopi, e Giganti si chiamarono. Giano istesso per tante prove da noi addotte (4) venuto in Italia [5], e quivi dalla prisca gentilità confacrato, e fatto Giove, si chiamò dal detto Licofrone [6] Umbrio Ougoio; , quali Umbro, cioè Piovano, o dalla Pioggia, o dal Diluvio scampato, per conferma sempre, che nel primo Giove, o Giano gli antichi intefero Noc, come i primi fuoi discenden-

Suida in verho 12πετός = Japetus nomen proprium unus ex Gigantibus =.
 Eifeb. Praparat. Evang. Lib. 13r. Cap. 4: = Alexander Efficieur... Civitas inquit. Babylon. ab his condita primum fuerat, qui a. Dilavio evaferunt. Quos omnes Gigantes fuffe conflat =.

<sup>(3)</sup> Valer. Flac. Argon. Lib. 1. Japeti post bella trucis, Phlegraque labores.

Estodo nella Teagonia descrive questa battaglia lungamente, e vi pone Japeto.

(a) Fedi Orig. Ital. Tom. 1. Macrob. Saturnal. L. 1. Cap. VII.

<sup>(5)</sup> Macrob. Satur. d. Lib. 1. Cap. 7. (6) Licofron. in Cassand. vers. 160.

Origini Italiche

334

denti, perciò si dissero Ombri, e Umbri. Con questi principi debbono commensurarsi i primi Italici non savolosi, altrimenti colla pretesa favola si scarta il vero. Fra questi primi Italici replico, che vi erano anco i Liguri, perchè dagli Umbri, e dai Tirreni istantaneamente prodotti.

Dunque ai contrari fistemi è poco obbligata la Liguria, e molto meno l'Italia. Poichè se malamente fanno i Liguri Progenitori d'Italia più malamente tolgono ad essi quella prissina vetustà, e potenza, che è loro incontrastabile. Se tanto illustri, e tanto vecchi adunque sono i Liguri, vediamo se tanto antichi, e paragonabili con essi siano i Celti, che malamente si dicono loro Progenitori.



## CAPITOLO III.

Denominazione, e origine dei Celti secondo i principi più ragionevoli, e si tocca di nuovo la loro origine, e quella dei Liguri, e quella dei Taurisci.

L nome dei Celti è divenuto in qualche secolo sì generale, che alcuni dei nostri autori (1) abusandone hanno preteso ancora di estenderlo all' Europa intiera. Ma queste sono vissoni non insolite fra i nostri moderni. È ben vero che in molte Provincie, e Regni Europei anco anticamente i Celti si trovano estesi. Celti in Spagna col nome di Celtiberi (2). Celti in Francia con questo preciso nome, e con quello di Celto-Galati (3), e sempre dichiarati fra di loro assini, e di una comune discendenza fra di loro. Ma come si vede, e come noi altrove proviamo, discendenti tutti quanti dall'Italia. E tali ancora debbono dirsi i Celti nel di loro fignificato di Germani, come così li prendono Eschio (4), e Suida (5). Strabone (6) prende per un popolo solo i Celti e i Celtiberi rispetto alla loro origine.

Dee per altro sempre avvertirsi, che questi nomi di Celti, e Celtiberi, e Celto-Galati, ed altri, non sono di quell'estrema antichità, che in Italia si è rammentata negli Umbri, nei Pelasgi, nei Tirreni, e negli Aborigeni, dai quali poi provenne la seconda diramazione

<sup>(1)</sup> Pédi il Dicionario de la Mariniere alla parelle Celtes, cisando Ortelio autore troppo recente, e del fecolo XVI. Crifliano, chiama Celtica il Europa intiera = Europum, ive Celticam veterem fic delcribere conabar ego Abrahamus Ortelius =si cita aucora Tolomo, che un rifentra. Onde non offanti quefle moderne citazioni, può dirfi anco quefla un' affenne infoffenible.

<sup>(2)</sup> Strabon. L. 3. pag. 102., e 109. 

Berones Celtiberis proximă, & Cantabris Consistis, Consistis Consistis, Consistis Consistent Consistis 
<sup>(3)</sup> Strabon. loco citato, か pag. 106. = Neque Celtis, qui nunc appellantur Celtiberi.... e alla pag. 102. = Tartess..... proxime ad Turditanos, み Gallos, サ propter vicinitatem, か egnationem.=

<sup>(4)</sup> Esichio verbo 'Aßeavac hantoi = Hoc loco Esichio Celta sunt Germani.

<sup>(5)</sup> Suida verbo Kérti. (6) Strabon. Lib. 3. Pag. 106. - Neque Celti, qui nunc appellantur Celtiberi.

dei primi Italici, e fra questi fono ancora i Liguri. Varrone (1) presso Plinio rammentando i popoli, che in vari tempi sono entrati in Spagna, pone fra questi in ultimo luogo i Cartaginesi (che i moderni rovesciando il tutto chiamano i primi,) e nel penultimo luogo pone i Celti. Talchè è vero, che i Celti vi si pongono prima dei Cartaginesi, ma altresi è vero, che vi pervennero dopo degli Iberi, e molto più dopo degli Aborigeni. Non abbiamo in somma un autore vecchio, che descriva i Celti colle caratteristiche di effere seam. pasi dal Diluvio, a di avere vissuto in tempo di Saturno, e cose simili. Nella generalità, in cui parlano i vecchi autori, le circostanze del tempo si ricayano ancora dalle altre circostanze, nelle quali si aggirano, e delle quali parlano espressamente, e dalla vita ancora di quegli Eroi, dei quali favellano. Contro tali autorità non vi è altro asilo, se non che quello che pur troppo in oggi si ascolta, cioè di chiamare, questa nostra autorità troppo vecchia, e per ciò favolosa, per solituirvi altre citazioni, che vogliono chiamarsi del tempo Istorico; ma che nulla provano, e fenza intender le prime, o fegregarne, occorrendo, la pura espressione savolosa, non si intendono nè le une, ne le altre.

Per indagare al possibile l'essenza, el'origine dei Celti, bisogna dunque al solito ricorrere ai più vecchi. Erodoto (2) li colloca presso alla sorgente dell'Istro, o Danubio, e Plinio li chiama anco Istevoni, forse abitatori lungo la corrente dell'Istro (2), e presso alla Svevia. Ma pare, che espressamente gli ponga nell'antica, e vasta estensione della Rezia, e delle Alpi. Tanto in sostanza dice Strabone (4), che

(1) Plin. Lib. 3. Cap. 1. = In universam H. spaniam Marcus Varro pervenisse Iberos,

(3) Plin. Lib. 4. Cap. 14. = Rhetia prope unius ... Proximi Rheno Islevones, quo-

qui omnium in Europa ad solis occasum extremi funt = sotto dirassi perchè li an immani in Corona da joits occasiona extremi pune Evication analys percoe is chiami omniu min Europa extremi, cioè perchè poco mome avevano i Germani a tempo di Erodoto. Onde non possono questi contarsi fra i primitivi, e perciò poca notizia si protesta di aver Erodoto dei detti Germani.

rum pars Cymbri mediterranei, fiermiones, quorum Svevi = . (4) Strabon. L. 2. in princ. = Pirene.... Post hac est Celtica ipsa ad Orientem solem ufque ad flumen Rhenum... Quod autem ad Orientem versus eft , Rheno flumine circumscribitur ... Australe vero id, quod a Rbeno, Alpibus. Reliqua pars mari noftro, qui Sinus vocatur Gallicus. Inque eo Massilia, & Narbo sunt =.

li fa giungere fino al fiume Reno; ma circa alla loro origine non li separa dall' Italia, e dalle regioni, che egli anco in quelle parti delle Gallie chiama Ligustiche, ed ai Liguri appartenenti (1). Quì è dove specifica, che i Liguri non sono Galli di origine, come anco per togliere l'errore presso a molti introdotto avverte l'Epitome, che pure abbiamo di Strabone in questo luogo preciso, cioè al libro secondo anco di detta Epitome. Talchè l'argomento è chiaro in contrario, cioè, che i Galli (specialmente in queste parti) dalla Liguria, e dai Liguri Alpini, e dall'Italia provengono [2]. Non occorre quì replicare, ma bene è d'uopo di ricordarsi sempre, che i Rheti, e tutte le Genti Alpine erano di Tosca origine, ed oltre a Livio, ed agli altri di sopra addotti autori, lo ratifica l'istesso Plinio [3]. In questo senso chiama Germani i Celtiberi di Spagna [4]; e in questo istesso senso chiama l'Istro prossimo alle soci del Pò, ove erano i sette mari, e le fosse Filistine presso ad Adria Colonia Etrusca, come si è detto, e presso al Timavo, che Virgilio chiama Japide, quasi Japetico (5), e come Strabone lo dice Japodico, e così anco Plinio (6), ove descrive i gran lavori degli Etrusci in quelle parti. Finalmente è un grande additare l'origine dei Celti tanto in Germania, che nelle Gallie anco questo poco, che qui ci avverte il Geografo dicendo, che il Monte Cemne-Tom. III.

 Strab. d. L. 2. pag. 86. — Celtarum campos & ad Cemnenum montem (in Alpibus) Cavum vero ad Ligulicam, & Italiam, gentefque mons ifle multas Celticas, prater Ligures:

(2) Epitome di Strabone al Lib. 2. in fin. = Quod Ligures non fint e Gente Gallica. Similes tamen illi (Genti) genere vita =:

(3) Telin. Lib. 3, Cap. 10. — Rhetos Tulcorum prolem arbitrantur = e qui parle dell' antica effensone delle Aspi = Aloium incolæ multi Populi = fra i quali numera anco quessi = Germani, & Celtiberi.

(4) Plin. d. L. 3. Cap. 3. = Oretani, qui & Germani cognominantur; Caputque Celtiberia Seçobricens: =-.

(5) Firgil. Georgic. L. 3. — Castella in tumulis, & Japidis arva Timavi — (6) Plin. L. 3. Cap. 18. — Formio amnis a Ravenna 189. M. passum, antiquus austle telia terminus, nunc vero strice, quam cenominatam tradunt a stumine stro in Adriam effluente e Dambio amne cidem stro ex adverso Padi sauces, — e sopra al Cap. 17. — Omnia ed sumina sosqua primi a lastis sector Incit extess do mini impetu per trassfuerium in Adrianorum paludes, qua sessentum anapellantur a nobili pertu oppidi Tuscorum Adria, a qua Atriaticum mare appellantur anapellantum. Inde sili ... & sossiona Philistina.

Cemneno nelle Alpi (1), ed il Cavo di esso era pieno di Gente Liguritica, e Italica, e in somma di genti Celtiche, e Ligure. E' parimente un grande additare l'estensione dei Liguri in Francia, e specialmente verso Marsilia, e Narbona (2), ed avet quivi propagati i loro vecchissimi nomi di Ligiri, di Ligirissi, e quello parimente di Ligeri dato a quel fiume, che inoggi è la Loire. Ed è pure un grand'additare rispetto ai Celti Germani, che questi dalle Alpi al Reno si estendevano, e che il detto Rheno in antico quasi Rheso si dicesse, comecchè ripieno di Rheti, e di Celti, Perriò con Esschio, e con Ovidio abbiam veduto letteralmente posti nell'Iberia, (cioè nella prisca, e vasta estensione Italica) questi quattro timostissimi fiumi il Reno, il Rodano, il Tevere, ed il Pò, come in dominio dei vecchi Italici, dai quali pure i Celti, e più direttamente dai Liguri, e dagli Alpini difectero. Scilace Cariandense numerando i vecchi popoli d'Italia pone fra questi anco i Celti espressamente [3]. Con questo linguaggio dei

vec-

Antenor potuit mediis elapsus Achivis Illiricos penetrare Sinus.

E se al Mazzocchi da fassidio quel primo nome d'Iberi come diede sassidio a Kustero (che perciò pretese malamente di correzzere Suida) basta riscontrario nei vecchi Autori, e specialmente in Omero, ove parla d'Iperea, e l'intende neces-

Strabon. d. L. 2. p.q.: 86. qu) sopra citato, e poco sotto = Tirene.... post bac Celtica usque ad sumen Rhenum.... Australe vero id, quod a Rheno, Alpibus. Reliqua pars.... qui Sinus vocatur Gallicus, Inque eo Massilia, & Narbo Sunt.
 Strabon. loco citato.

<sup>(3)</sup> Stilace Cariandense secondo Gerardo Vosso se cosaneo di Davio ssalape, e viene in quessa parte citato dal Mazzocchi ad Tabul. Heract. in Prodrom. Cap. IX. in not. pag., 77. — Soslax ille Cariandensis... Singulas stalie partes in numerato babait. Ita tamen recensat; non ut stalie, quam uumquam nominat, sed ut Europe Resionet (recensat) — Eppure nemmeno nominat l'Europa, di cui institue alter segioni di più averebbe dovuto nominare. Onde non posse convenire col Mazzocchi, che Scilate parti genericamente dell'Europa, mentre parta specificamente dell' stalia sola. In somma nomina i soli Popoli stalici, e santo basta: e così dice e berese, Liguere sinviti theres... Latini, Vosse (i, Campani), Sumnites, Japiges, Dunnit, Umbri, Tyrrheni, Celva, Veneti, sstri, Liburni, sillirii — Ressanti que di suesti Propoli, che sonaina Scilace, ssi può porre suori d'stalia rispetto all'origine, e setondo ta di sci anta esse selensone, see ra alsa più vassa d'un dell'origine, e se temost a di sci anta es elensone, sona e era alsa più vassa della dicena. Anto gl'illirici in qualche parte sono possi in Italia da Virgilio, ove di Antenoz giunto in Italia dice,

vecchi autori, che parlano anco dei Celti rispetto alle prime memosie, che si abbiano di loro, ben s'intende, che collocando la sede primitiva dei Celti, o presso la sorgente dell'Istro, o facendoli arrivare anco fino alla Svevia, e con Plinio chiamandoli Isterioni, e Germani, e Cimbri, e Umbri, e Ambroni anco in Francia, e Istri, e poi anço Celtiberi in Spagna, ma colla specificazione di derivare dagli Alpini, o dai Liguri Alpini, e di essere quegli istessi, che fi eftendenano presso le Foci del Pa, dave erano gli ancichistimi sette Mati, e le Fonti del Timavo, e le Fosse Filistine dei primi Etrusci, e presso Adria, vecchia Colonia Etrusca; pare che si spieghino abbastanza per farci intendere, che nella vera di loro origine null'altro erano i Gelti, se non che Italici, o Tirreni, o Umbri, che dalle forgenti dell'Istro, e dalle Alpi in tanti altri luoghi si erano diffusi. Se erano Alpini, puo dirsi, che erano anco Liguri, e d'una istessa affinità, perchè secondo le vecchie descrizioni, che ne sa il Geografo [1] le Alpi, e l'Apennino si estendevano fino a Genova, ed a Vadi Sabazi. Ma sempre come Genti Alpine non averebbero altra origine, che Tosca, e sempre nei Liguri si trova una vetustà maggiore, che nei Celti.

Giò molto più si verifica esaminando in quelle parti Ispaniche, e Galliche [bagnate inoltre dal mare Mediterranco] il vero principio dei Celto-Iberi, e dei Celto-Galati, e di altri simili. Gli Iberi antichi popoli di Spagna, dai quali anco i Celtiberi si son detti, per quel che istoricamente si è raccolto nelle Origini Italiche [2], hanno tutti i riscontri di essere la lici. Il vecchio nome d'Iperea, che si Tom. III.

fariamente per l'Italia. Da Iperea poi ue è venuta Iberia, ed Esperia, nomi originalmente propri dell'Italia, e poi della Spagna, come nelle Origini Italiche è dimofirato Tom. 1 page, 233, . & seq. 243, e lo conferma il detto Sci-lace = Iberes, Ligures mixti Iberis = Mentre i vecchi autori ponevano la Liguria nell'Iberia, cioè nell'Italia, e non già nella Spagna, dove la detta Liguria no de mai stata =.

<sup>(1)</sup> Strab. Lib. 4. p.g. 136. — Alpes profetto infa non quidem a Moneci portu (ut plerique referunt) sed instement sex Lecis, a quibus Apennini Montes incipiunt. Ad Cenuam Lizussticum emporium, & Sabatia Vada nuccapata. Apenninus quidema a Genna; Alpes vera a Sabatia initium (apiunt —.

<sup>(2)</sup> Orig. Ralich. Tom. 1. pag. 422. & feq. & 432., e feg.

legge in Onero [1], e col quale evidentemente ci addita l'Italia, come ivi si è mottrato, e come chiaramente spiega Plutarco [2] dicendo, che dall'Italia, e specialmente dalla Calabria, e da sperea accadde il passaggio di Nausitoo, e dei suoi Feaci Italici in Sicilia (2). Dalla detta Iperca poi si è formato l'altro nome di Esperia, e d'Iberia. Si trova talvolta negli autori chiamata Iberia l'Italia; come si è detto, e ciò ha dato ansa ai falsi critici al solito di emendare gli antichi Codici, che ne sapevano più di loro; e non sapendo altro i detti Critici, se non che Iberia è un nome della Spagna, il che è vero, ma è vero altresì, che prima era un nome dell'Italia. Giova di replicare, che si trova in Suida (4) la Liguria posta nell'Iberia. E perciò il Kustero in questo luogo della sua edizione di Suida lo corregge, come si è detto, malamamente come reo di un grave errore, e lo rimanda all'altra voce à 3: ares (5), quafiche in quella abbia spiegato, ed afferito il contrario. Ma anzi in questo luogo conferma Suida, che la Liguria sia nell'Iberia, cioè nell'Italia, ed un passo schiarisce l'altro. Lo ratifica di nuovo alla voce Italia (6) dicendo, che in Sicilia vi erano dei luoghi Italici, e una Città Iberica. e che

Ibat ad Phaacum virorum, Populumque, Urbemque, Qui prius quidem babitabant in spaciosa Yperea.

(2) Plutarco nei Problemi di fopra citato.

(4) Suid. in verb. Λυγυστικον Πελαγος, εξ. Λιγυστικός τοπος εν 'Ifinfa = Liguflicum mare, & Ligusficus locus in Iberia.

(5) Suid. verb. asearos = ivi = qui non vidit = Cum enim Graciam numquam vidiffet propter bella Iberica, & Liguftica.

Omer. Odiff. Lib. VI. verf.
 Βη "ρ ες Φαικαων ανδρων δήμον τε, πόλιν τε
 Οι πριν μεν' ποτ' έναιον εν ευρυχορω 'Υπηρείη.

<sup>(3)</sup> Plutare, de exil, par, 551. d. edit. = Infulam quature dierum ambitu effufam quature discitula babicumu. "Rashitawa suture relita factisfa triperea regione, quod vucini Cyclopes effent, in Infulam transferflus, procul ab its viris, babitant, que impermixtus bominibus, seorfim in undofo undaque mari factisfimam fuss clivibus vitam paratis.

<sup>(</sup>c) Suid. veb, Irabla in fin. — ierd de Trablaso χαιίου Σικεδίας ierd de Irablas πόλις '[Cujac, Το tennos' Ιταλιαμοίας, ής 'Ιταλιαμοία καθείτο ής χειρη, ής 'Ουκτρία, ής Estagla, eff Italians Josen in Stilla, φ of Italia Civitai Iberia, κήμι genile eff 'Ιταλιαμοίος, φ' Ιταλιαμοία υκεαδαίαν Regio, φ' Oenotria, φτ Εβρετία:

e che questo regno si è detto Iberico, Enotrico, ed Esperico, perchè ha detto, che anco Esperia prodotto da Iperea era un nome dell'antica Italia, e lo abbiamo in Virgilio (1), e in altri. Molti, e molti fono i passi dei vecchi autori, che chiamano tanto la Spagna, quanto l'Italia col nome promiscuo, e d'Iberia, e d'Esperia. Ho detto che Ovidio chiama Esperici (alludendo all'antica, e allora più vasta estenfione dell'Italia), e pone nell'Esperia questi quattro gran fiumi. benche tanto rimoti fra di loro, cioè il Reno, il Rodano, il Po, ed il Tevere (2). Tutto ciò spiega a maraviglia che anco quei primi Iberi della Sicilia, che Sicani, ed Ispani si dicono, erano di questa Italica provenienza. E se Omero, e gli altri li chiamano Feaci, e Ciclopi, e Lestrigoni, e cose simili, dicono sempre l'istesso, e intendono una fola gente in tanti nomi diversi. Allude a ciò il dotto Bochart (2) ove sospetta, che il viaggio, e le imprese d'Ercole in Spagna, narrate col distintivo d'Iberia , non possano esfer vere in Spagna, o fiano verificabili altrove. Ma troppi fono gli autori, che attettano le spedizioni d'Ercole în Spagna, ed anco in Francia. Onde non per controverterle adduco la dilui autorità, ma per confermare, che il nome d'Esperia, e d'Iberia è convenuto anco ad altre provincie, e primitivamente è convenuto all'Italia.

Che cosa vuol dir mai, che la Spagna, e il fiume Ibero si sono detti Tirrenici in antico? Lo apprendo dal dottissimo Agostini Vescovo di Tarragona (4), che riporta un'antica iscrizione, in cui tale appunto, cioè Tirrenico, si dice il siume Ibero di Spagna. E siccome ho provato, che Iperea prisco nome d'Italia in Omero è il produt-

<sup>(1)</sup> Virgil. Eneid. L. 1.

Seu vos Esperium magnam, Saturniaque arva,
Sive Erzeis fines, Regemque optatis. Acesten.

<sup>(2)</sup> Ovid. Metam. Lib. 2. Hefperiosque anines Rhenum, Rhodanumque, Padumque,

Cuique suir terum commissa potentia, Thrin.

(3) Bechare in Chanasa Lib. 1. Cap. 41. pag. 730. — Argue ut dicamus quod res est. Hercules Gracus nibil umquam tale prassitis. Many ut Gerron, cajus boves abesisse legitur, non regnavat in sheria, ne volunt, nec circa Gades... Et ex Hrodoto consta Gracorum nemicum navigesse Tartessum ante Colcum Saminm, qui amis circite secenciis Hercule suit junior —.

<sup>(4)</sup> Agoftini Dialog. 3. delle Medaglie edizion. Roman. ann. 1736.

tivo d'Iberia, e di Esperia, così aggiunge il detto Agostini insigne autore Spagnolo [1], che tanto il nome suddetto di Esperia, quanto l'altro d'Iberia è stato sempre comune non solo alla Spagna, ma anco all'Italia. Tanto è vero, che dice bene Suida, e gli altri nello citazioni di sopra addotte, che pongono la Liguria nell'Iberia, cicè nell'Italia, e che dicono male il Kustero, e altri censori correggendolo, come se il nome d'Iberia no sossima il detto Monsignor Agostini con un verso di Paslino, che appropria alla Spagna i vecchi nomi di Iberici, e di Turrenici

## Qua Bethis Oceanum, Tyrrhenumque auget Iberus;

e si conserma pure con Virgilio (2), che chiama Tirrenico tutto il Mediterranco anco in quelle coste di Spagna, e di Francia. Che so-restieri siano stati in Spagna gli iberi lo abbiamo detto di sopra con Varrone riportato da Plinio. Di più il detto Agostini spiega la medaglia di Tarragona per Togara, e per Tirrenica; e dice, che Tarrago levando le vocali all'uso ebreo (e tal volta anco Etrusco) si legge Tirrenica.

Licofrone specifica anco più chiaramente, come gli Spagnoli, e gli antichi loro lberi discendessero dall'Italia, mentre la diloro origine la coarta agli Arnati. Al vesso 615, della sua Cassandra parla degli Ausoni stalici de Tenemana. Avorona In Pomeriis Ausona ... Poi mischia al solito con questi gli Joni, ed i Feaci, sempre ponendoli per Italici, quali erano in ostetto; e in sine passa a i Listorali di Spagna, e uniformandosi a ciò, che di sopra ha asserio il dotto Agostini Vescovo di Tartassona dice, che gli sheri, e quei di Tartasso sono reco

(1) Azofini al d. Lib., e Dialog. 3. pag. 86. L'Inscrizione dice così:

Littore Phocairo pelagi vi exanimatus Illic, unde Tagus, & nobile flumen Iberus Versum Ortum, versum Occassium stuit alter, & alter Stagua sub Oceni Tagus, & Tyrrhenica Iberus.

(1) Virgil. Lib. 1. == Turrbenum navigat aquor ;

ra, e vecchia prosapia d' Arna (1). Già sappiamo da Plinio (2). che i Fluentini tali si dissero prafluenti flumine Arno, e che si dissero anco Arnati; e che i detti Arnati, e la vecchia Tribù Arniense in Roma, e che la Città ad Arnam (ordinariamente, e visibilmente corrotta, e fatta dire Adarnaam in alcune edizioni di Livio) ove l'istorico ci dice, che venne il Confole Fabio, si verificano in quelle parti Fiesolane, e dove sono i presenti Fiorentini (3). Ma in somma Licofrone in detto passo, in cui parla degli Ausoni, degli Ionici, e dei Feaci Italici, dice, che gli Iberi di Spagna, e la Città di Tartesso provengono dall' Arna, che vuol dire da quelli, che sono bagnati, o sono nelle vicinanze del fiume Arno. Silio Italico (4) nomina in Italia la Città d' Arna. Ne può intendersi della Città di Arna in Fenicia, come qui crede il Meursio, perchè effettivamente, e molto dopo vi entrarono i Fenicj. Ecco le perpetue riprove, che i dotti nostri intermedi autori non anno curate le notizie della prisca Italia, e che quei, che l'anno curate, e lette non le anno per altro intese. Il contesto di Licofrone è chiaro; mentre, prima e dopo si aggira, e parla degli Aufoni, e degli Jonici, e dei Feaci, e di altri Italici, e non mai dei Fenici (5) ai quali non convengono questi no-

(1) Licofron. in Cassand. d. vers. 615. Secondo la versione della Scaligero = in Ausonum Pomeriis, = e poi al vers. 630.

Quicumque Brutum littus Jonis tenens Cafo Dracone noxio Phaacibus,

E sugue al vers. 643.

Hispana Tartess fretum tangentia

Arna vetus propago.

Così traduce lo Scaligero. Ma il Testo alla detta parola propago dice yèvri, che
vuol dir Prolapia, generatio, quasi yèvrium, e non propago, il che è più equiveco, come traduce il detto Scaligero.

(2) Plin Lib. 3. Cap. V.

(3) Ciò si legge provato nelle Origini Italiche Tom. 1. Cap. 1. pag. 49. e seg.

(4) Sil. Italic. Lib. 8. His Urbes Arna, &.....

(5) Licofron. fopr. cit. verf. 630. fecondo la traduzione di Giufeppe Scaligero.
Littus Jonis tenent

e verf. 641. . . . . . . Receden littora
Hispana Tartess trum tangentia
Arna vetus propago.....

mi; e mentre il detto Agostini colle citate autorità chiama Tirre-

Molte altre autorità potranno addursi da chi vorrà continuare queste ricerche, e provare che la nostra Japetica Colonia venuta in Cethim I che è l'Italia I fu quella appunto, che fi estese nelle Spagne, e nelle Gallie, e che perciò quei primi nomi in quei littorali confervarono queste prime derivazioni, o denominazioni per lungo tempo. Tanto è vasta, e generale, e tanto è vera non solo colla Scrittura, ma anco cogli Autori profani l'idea della prima Colonia, e che Cethim, che è l'Italia, e che ogni popolazione Europea da questo fonte deriva. Si perdoni questo mio progetto, o questa fiducia, e non accresca l'invidia, o il sospetto di vari increduli immersi in questi studi a sior d'acqua. La lusinga del vero, che parmi di veder chiaro, fralla contradizione acquista forza, e coraggio. Non importa, che cento, e mille, e che rispettabili siano gli Autori, che hanno opinato in contrario, ma sempre diversamente, e inconciliabilmente fra di loro. Ciò sempre più proverà, che quando si esce di strada, (e in quel sistema di studi solamente Greci, dovevano per necessità cadere in tali equivoci) gli errori, e gli smarrimenti subalterni sono infiniti, e inevitabili. E fe ora gli vediamo occorsi in Italia, maggiori sempre più gli vedremo occorsi in questo genere negli altri Regni d'Europa. Nè gli dee dispiacere di vedere Italica la diloro discendenza, mentre per questo verso unico, e vero la vedranno ancora Japetica, e quali istantanea, e con poco spazio posteriore alla nostra. Con altri progetti caderanno sempre in dubbiezze, in anacronismi, e resteranno nell'impossibilità, in cui sono di poter provare alcun loro principio, E come mai volerlo trovare in quei secoli, e per quei versi, nei quali non può essere, e nei quali non fu giammai? E come mai volerlo defumere dal folo tempo istorico, in cui tutti i Regni erano già nati, e adulti, e quasi vecchi? All' incontro per questa strada, e nei veri, e più provati, e universali principi, ritro-

Ma fi offervi dove lo Scaligero traduce Hispan, il Tefto dice Ίρηροβότανε, che propriamente doverebbe difi = i patcoli iberi, = o fia = il gregge pascento in iberia = per dichiararci, che politivamente parla degli iberi, di Syngan, στο gli dice = 'Αργίς παλωϊκ γενή = vecchia generazione d' Δηπα, ο degli Δηπαί.

veranno con miglior luce anco i loro. O merito, o colpa che sano queste nostre animose ricerche, non si aggirano in altro, ed altro non citano, che i vecchi Autori, e specialmente i Greci, i quali sapevano due mil'anni addietro ciò che ora noi non sappiamo, e non sapremo giammai, se non che osservato quei loro brevi, e tronchi passi, che perciò dai nostri recenti sono stati i meno osservati.

Alcuni oppongono, che nel citare i vecchi Autori bisogna pigliare il totale, e non questi tronchi, e brevi passi, benchè da me portati intieramente, e fedelmente. Nuova moda in vero di criticare, e contraria al sistema dei più grandi Uomini, Grozio, Meursio, ed altri, che se hanno immaginate, e prodotte opere nuove, e veramente originali, da questa intima lettura dei vecchi Autori, e da questi brevi passi, e meno degli altri considerati, le hanno formate. Ma che intendono mai per questo loro sotale? Tuttociò solamente» che è magnifica descrizione di Grecia, e di Roma, ch'io non ho negata giammai, e sempre ho celebrata? Il totale include ogni sua parte, e dalle parti si forma il tutto. Nè in un corpo ben formato crederò inutile veruna delle sue parei; nè in un Ocologio veruna delle sue ruote. Se dunque in senso loro si ha da scartare alcuna delle parti, quale resterà questo loro totale? Si aggiunga, che queste parti, benche più piccole, sono le più essenziali, e sono appunto la chiave per intendere il resto . E finalmente Opere intiere, e totali circa la prisca Italia noi non le abbiamo nei vecchi Autori, e bifogna attendere quel poco, che essi ci dicono.

Ora passando all'altro littorale di Francia, l'istessa vecchia iscrizione di sopra addotta, e portata dal detto Agostini, che ha chiamato Tirrenico il sume Ibero, e Tirrenica Tatragona, e Tirrenico il lungo tratto di quel littorale, indica, che in quella iscrizione si chiama anco Focaico, cioè Focese, o Focesse. Questo nome allude a quella notissima discesa dei Focessi in Marssiia (1), che perciò Fotom. III.

<sup>(1)</sup> Livio lib. 4. Massilienses erant. Hi navibus è Thocaca professi = Ciò sia a tempo di Appaso Medo, e su quella distesa dei Feccsi Pelassi, che combatterono con i Tirrent Inalici. Onde di mala voglia mi sosservo ana opinione, che corre, henchi dedotta dalla vecchia autorità d'Aristotele, cioè che = Hi Phocenses Massiliam condiderunt. = Perchè credo che guel condiderunt secondo la frequente frase dei vecchi autori voglia dire frequentarunt.

cese, e Greca si è detta. Ma facilmente si mostra altrove, che quei Focesi erano Pelasgi, e però Tirreni, che andavano, e tornavano in Italia loro vecchia patria, e che l'Italia giusta la sua prisca estensione sino a quelle parti giungeva. Perciò si è detto, che la diloro lingua era Greca, e che in Marsilia si tenevo scuola di lingua, e di discipline Greche. Il che come altrove abbiam detto si spiega col sapersi, che la prisca lingua di Grecia era Pelasga, ed Errusca, d'onde poi ne nacque la vera Greca. Anzi che anco la precisa lingua antica di Marsilia doveva essere propriamente Pelasga, cioè Etrusca. Ho citato di sopra il bel passo di Marcellino, che ci dà qualche lume intorno alla prima origine dei Galli. Cita Marcellino la più vecchia autorità di Timagene Sirio [cioè di Siri nella Lucania, che poi il fasto Greco chiamò parte della Magna Grecia, e Greci chiamò tutti quegli abitatori, e Greci indebitamente si seguitano a chiamare tanti infigni Scrittori di quelle parti.) Timagene adunque dopo Callistene Sibarita, e che perciò fu ancor esso Italico, e della Magna Grecia, scrisse sopra le prische origini dei Galli, e dice chiaramente, che i primi Galli furono Aborigeni (1), e dal nome di un Re 6 chiamarono Celti, dai Greci Kéhroi, e dall'altro della Madre, e Regina anco Galati, e Celta-Galati fi differo. Plinio dove conferma, che Mantova era di Tosca origine confonde con essi i Cenomani, e li fa estesi fino alla detta Marsilia presso ai Volci (2) . Strabone li dice Volsci espressamente, e chiama Iberiche quelle Regioni, che sono

(2) Plin. Lib. 3. cap. 19. — Manthua Tuscorum trans Padum sola reliqua. Canomanos juxta Massilam habitasse in Polcis, — & d. Lib. 3. Cap. 4.

<sup>(1)</sup> Marcelline, ex Buchart in Chanaam lib. 1. Cap. 41. in fin. pag. 732. — Locus est in Marcelline, cijus appenam ipsa verba — Ambigentes super origine prima Gallorum scriptores veteres, notitiam reliquerum simplenam. Sed opste Timagene, & diligentia Gracus, & liagua — (chiama Greca al solito Timagene, che era Italico, e di Siri nella Lucania. Questa è la solita, e necessira intelligenza degti Autori). Sieque Marcellino circa la prisca origine dei Galli. — Aborigines primos in bis regionibus quidam vusa esse firmanus, Celtas nomine regis amabilis, & Marciellino Galatas dalos. Ita enim Gallos Sermo Grecus appellis; — cioè Khôtos, o Celtae, che era un vecchio nome degli Aborigeni diramati in Spazaa, e in Francia, e dai Greci al solito grecizzato, e satto Khôto, e dai Letini Celtae.

comprese fra il Rodano, e i Pirenei, non dilungandosi perciò dalle vecchie denominazioni Italiche (1). Lo conferma anco Lucano (2) chiamando promiscuamente, e unendo come Sinonimi i Celti, i Galli, e gli Iberi . Altrove Plinio pone fra i Liguri i Popoli Salj, e questi li colloca anco in Francia, ma in tempi posteriori insieme con altri Popoli dei Liguri, che poi si vedono estesi con i Taurisci nelle Gallie (3). Quivi gran nome in appresso hanno acquistato i detti Salj, e lo hanno propagato ai Celti, che Salj perciò, e Saliei fi differo. Il Dempstero [4] offerva col detto Ammiano Marcellino. che questo nome di Sali, anzi che queste genti Saliche dall'Italia nelle Gallie si estesero. Di fatto in Italia erano antichisfimi; e Virgilio ce li rappresenta operatori a tempo d' Ercole, e in onore di lui [5]. In questo tempo non si trovano i Salj in Francia, perchè ivi non erano per anco passati dall'Italia. Con ciò correggere si debbono quei moderni Autori, che al solito stravolgendo il tutto, dicono che dai Salj di Francia siano derivati i Salluvi, i Liguri, e altri Italici, che, come si è detto, avevano i Sali, e i Potizi, e altri Tom. III, X x z

(1) Srabone citato anco nel Dickionario de la Martiniere alla voce lberia. Morri Dizionario in detta voce lberia = la Gaule meme ha est aussi appelle ancienne ment sherie felou Strabon Livre V., qui comprend sons cet nom tout ce qui est contenu entre le Robne, "Di es Tirents. = Strabon. Lib. 4, pag. 126. = Tes Bolages e Polssis appellantur Tirensis vicini.

(2) Lucan. Pharfal. Lib. 4.

## Gallorum Celta miscentes nomen Iberis.

(3) Plin. Lib. 3. Cap. P. = Ligurum celeberrimi ultra Alpes Salii, Deceates, Exubii; cirra Penesi e Caturigibus veri, Faqienni, Statyelli, Pibellii, Magellici...⇒ e varj altri che fi rincegnon, per quanto indicano quelli antiquati nomi, fra i Taurrini, e fra i Celti. ⇒ Et d. Lib. 3. Cap. 4. ⇒ In agro Cavarum Palentia, Pienna Albebrgum. Oppida Latina, acque Sextie Sallisma... ⇒ Strabot. Lib. 4. pag. 110. ⇒ Malfilienfer, & Salyes influe in Lierus, supur in Eugen Laliam verfus.

(4) Dempster. Etrur. Reg. Tom. 1. L. 2. Cap. 42. pag. 189., e Ammian. Marcellin. Lib. 17. — Petit primos omniam Francos, cos videlicet, quos consuctudo Salige

appellavi

(5) Serv. ad Virgil. L. 8. verf. — Jamque Sacerdotes, primufquo Potitius ibant — Quidam bos a falsu appellatos tradunt... Salii funt qui tripudiantes aras circume eunt ...

Sacerdoti molto prima di Ercole (1). La Cronologia quasi sempre de-, cide il tutto. E se i Salj erano vecchi in Italia a tempo d'Ercole, non potevano derivare di Francia. Enrico Stefano (2) coll'autorità di Alciato dice, che la legge Salica in Francia ebbe dai Sali Italici; il nome, e l'origine. Strabone (2) pare, che di nuovo affermi, che i Salj di Francia erano genti Ligure. Dipoi nominando altri riti, e Sacerdoti, e Sacerdotelle (4) rammenta fra quelte le donne S'annitiche, e le descrive per Menadi furibonde, e da Bacco ispirate, e che abitavano presso alla detta Marsilia, e presso al fiume chiamato Ligeri. Questo fiume denotante sempre il principio Ligure, in oggi è la Loire, come si è detto, ed ha dato anco il nome fra quei popoli ai Ligirisci, che promiscuamente si dissero anco Taurisci (5). Perchè non vi è dubbio, che i Taurini, o Taurisci discendono dai Liguri, come Plinio (6), ci infegna chiamandoli anco Salj, ed anco Orobj, e denotano i detti Liguri, e altri Italici; e il nome di Orobj significa l'istessa cosa, che Aborigeni; e perciò sempre nella diversità di tanti nomi troviamo un'istessa gente. Strabone [7] lo conferma, e Liguri espressamente li chiama . A fronte di sì precise autorità vi è chi sostiene, che i Taurisci provengono dai Germani, e citano Livio, che se lo dicesse renderebbe la cosa disputabile fra queste diverse, anzi contrarie autori-

(1) Virgil. Lib. 8. — Tum Salii ad cantus incenfa altaria circum
...... qui carmine laudes
Librouleas, & falla ferunt.

Se cantavano in Italia in onore d'Ercole, dunque erano ad Ercole anteriori.

(2) Stephan. in verbo Salius, & verbo Salii. (3) Strabon. Lib. 4 pag. 12.1. Est & Taurentium, & Albia & Anthipolis, & Nicea de Salium gentem pertinens, & ad Liguret Alpium incolas ==.

(4) Strabon. Lib. 4. pag. 136. = Prisci autem Graci Sallyos ipsos Ligures vocant,

regionemque Ligusticam, quam Massilienses habitant =.

(5) Strabon. Lib. 4. pag. 133. — Apud omnes tres passim nationes eximio in bonore sunt Bardi, Vates, Druida..... Oceano autem Insulam parvum non longe in Pelago exitu Ligeris amnis projacentem esse inquit; Eam inbabitare Samnitarum mulieres Bacchi Numine assistante assistante.

(6) Plin. L. 3. Cap. XVIII. — Augusta Taurinorum antiqua Ligurum stirpe inde Navigabili Pado... Vercella Lybicorum ex Salliis orta... Orobiorum stirpis esse

Comum , atque Bergomum ==.

349 torità. Ma Livio non lo dice, e restano le nostre sole, per le quali i detti Taurini sono Liguri di origine indubitatamente (1). Essi ancora discendenti dai Liguri si sono dilatati in Francia. Abbiamo osservato. che la guerra, che si rammenta dei Liguri contro Ercole (2) accadde propriamente in Francia, e nei contorni del fiume Rodano, e contuttociò fu guerra Ligustica, e tale si commemora dai citati Autori per riprova, che la Liguria comprendeva i Taurini, e tutte quelle altre genti. Con questi principi possono spiegarsi, come si è detto, le altre equivoche autorità, che nominando i Gallo-Liguri hanno fatto dire-a vari nostri recenti, che i Liguri, e che altri Italici discendono dai Galli. Così oltre a tanti altri li chiama Giulio Obsequente (3), cioè Gallo-Liguri, alludendo ai tempi posteriori, e dopo la discesa dei Galli sotto di Belloveso, il che poco, o niente significa per la decisione di questo problema. Ma poi questo equivoco linguaggio è stato rivoltato in asserire malamente, che i Liguri dai Galli discendono, togliendo agli uni, e agli altri la vera loro antichità.

Tutto ciò conferma la detta origine dei Celti anco in Spagna, ed anco in Francia; nè chi opina in contrario allega prova veruna, che i Celti abbiano giammai prodotti i Liguri, che hanno un nome più vecchio dei Celti, e sono ancor esti fra quegli antichi Italici, che furono i progenitori dei Galli. Se si porta in contrario Dionisio di Alicarnasso, solito sonte, di equivoci, in materia di prische antichità, rispondo che Dionisio istesso si protesta di non sapere, e che a lui è ignoso, se i Liguri provengano dai Galli, ovvera se i Galli dai Li-

ruri

<sup>(1)</sup> Liv. Lib. 31. Cap. 38. narrando il passeggio delle Alpi fatto da Annibale, dice — Nec verismile est e tum ad Galliam patnisse intera. Utique cum qua ad Penniams surcat, objeta gentibus semigermanis sussenti susse

Buchart in Chanan lib. 1. cap. 41. pag. 721. — Indicis eff acervinum illud pralium inter leteculem, & Ligares circa Rhodani offia geflum, cujus prater poetas, & historica.

<sup>(3)</sup> Giulio Obsequente de Prodigits Cap. X. = Eo anno . . . . Galli Ligures deleti .

## CAPITOLO IV.

I Taurifci provengono dai Liguri, e i Germani provengono dalle genti Alpine. Dunque non fono essi i primi Italici, ma dagli Italici sono prodotti.

Olto meno è vero, come si è detto, che i Taurisci discendano dai Germani, come alcuni hanno immaginato contro tante, e sì precise autorità, che ci hanno mostrati i Taurisci veri Liguri, o sia dai Liguri prodotti. I Germani ancora si possono dimostrare nati dalle Genti Alpine, che per tante autorità portate erano Etrusche, che vuol dire Umbre, e Pelasghe, e Aborigene insieme. Non si ha veruno antico riscontro (tolte le assersioni di qualche moderno,) che dai Germani, e molto meno da altre Genti più Settentrionali sia venuta la nostra Italica popolazione. Ma noi proviamo, e parmi con molta chiarezza, che i loro sforzi (e siano pure dei più infigni nomi, che possano addursi) sono puri raziocini, sono mere idee ingegnose contro la verità assai chiara . L'istoria sola si cerca, e vogliamo i soli attestati di quei vecchi fonti del sapere, che fono i nostri Maestri, e che a noi tanto anteriori, erano perciò a portata di saperli, e di tramandarceli. Nessun vestigio è in loro, che i Germani fiano, nè possano essere stati giammai nostri progenitori. Tacito ha fatto un libro fopra i costumi dei vecchi Germani, nè trova in loro nomi più vecchi d'Inganni, e d'Isterioni (1). Abbiamo altrove provato, ed è chiaro con Plinio, e con Strabone, che il nome d'Inganni è proprio dei Liguri (2), vicini alle Alpi, e che l'altro d' Isterioni, quali Istrioni, e abitatori presso alla sorgente dell'Istro, era proprio dei Celti, che dalle istesse genti Alpine (che erano Tosche) furono prodotti. Il detto Tacito non rammenta presso di loro un

(2) Strab. L. 4. eirca fin. pag. 136. = Cum igitur Ligures partim Ingauni, partim Intemelii fint =-

Tacit. de morib. Germanor. in princ. 

Ingevones medii Hermionee, ceteri illevones vocantur. 

Quefli iflevoni abbiamo fentito di fipra, che funo un Suonimo di Celti 

...

un Nume più vecchio di Tuistone, o Tuiscone (1); Onde con vocabolo forse il più antico, che si rrovi, surono detti Tuisconi, e Tesconi, e poi Teschi, e poi Tedeschi [2]. Servio fra i Germani, e fra i Teutonici rammenta la prifca lingua Teofisca, quasi Teotisca; che Livio di sopra addotto, nelle genti Alpine, la chiama sonoramente Etrusca, e Toschi quegli istessi popoli, che la parlavano. Il Du Cange [3], o Cangio riporta il giuramento di Lodovico Re di Germania fatto a Carlo Re di Francia, nel quale Lodovico giura, che alcuni in Germania parleranno la lingua Teorifea [o Tedesca] che poi fu anco detta Teutonica; e altri parleranno la Romana, o Romanza. La riporta anco il Fontanini (4), e concludono l'uno, e l'altro, che fino a tempo di Carlo Magno la lingua Tedesca si chiamava Teotisca, ma che era un impiastro, che serbava la sua derivazione dalla Romana, o Romanza, o sia dalla prisca Italica, Nel resto, e nei tempi remotiffimi più che ci dilunghiamo dall'Italia, non troviamo nei popoli Settentrionali, che ignoranza, e poca cultura. Il detto Tacito de moiib. German, Cap. 19. dice = feereta literarum ignoraffe viros pariter, ac faminas Germanorum = fotto il nome di Germanorum comprende le nazioni boreali, anzi a proporzione si intendono niù barbare. Il dottiffimo Cardinal Noris ben rigetta il Cluverio, ove favorendo la sua pazione chiama i detti Teutoni, e Toisconi gente della Liguria, ma oriundi di Germania (5) . Ciò è quasi l'istesso che dire inconciliabilmente, che i Liguri vengono dai Germani, e che i Germani vengono dai Liguri, stravolgendo Plinio, che ciò non dice, anzi li chiama oriundi di Grecia [6], cioè dai Pelasgi anco in Gre-

<sup>(1)</sup> Tacit. de mor. Germ. d. L. 1. in princ. = Celebrant carminibus antiquis (quod unum apud illos memoria, & Annalium genus eft ) Thuistonem Deum = . (2) Serv. ad Virgil. L. 7.

Et quos malifera despectant mania belli Tentonico ritu, foliti torquere Catejas .

E qui Servio = Cateia lingua Theofifta bafta dicuntur.

<sup>(2)</sup> Du Cange Cap. 36. alla Prefazione del suo Glossario.

<sup>(4)</sup> Fontanini Eloquenza Italiana pag. 9. edit. Venet. anni 1727. (5) Noris Cenotaph. Pifan. in princip. = Germani veteres Deum Theut ipsis appel latum adorabant. Iidem ab ipsorum Deo Theotisci nuncupati =.

<sup>(6)</sup> Noris d. Cenotaph. ibidem. = Cluverius Lib. 2. Italia antiqua Cap. 1. pag. 194. Scribit Teutanos non Gracam, sed Ligusticam gentem fuise ex Germania oriun-dam. Ex quibus insert = ergo Pisarum conditores sucrunt multis ante Troianum

cia diffusi, che già si sono provati, e Umbri, e Toschi. Così si spiegherebbe il detto Cluverio, quasi che abbia inteso di dire, che i Germani provengono dai Liguri Alpini, poichè finalmente dalle Alpi l'origine Tedesca si discerne. Plinio medesimo si spiega da se stesso in detto luogo dicendo, che per sola denominazione Greca i Tirreni si dissero Toschi; ed ecco perche i Tuisconi, o Tuischi gli disse Greci, cioè, perchè per mezzo delle dette genti Alpine erano Toschi (1).

Ciò si spiega anco meglio con Cicerone, che unendo insieme le Religioni di Samotracia, e di Lemno, istituite dai Pelasgi Tirreni abitatori dell'uno, e dell'altra, allude ai notturni misteri Orgj, e Cabirj, che i Toschi ivi praticavano (2). Commemora questi istessi anco Strabone in Frigia (3). Ma Varrone con un passo da altri afferito oscuro, ma in oggi chiaro, indica assai meglio (4), perchè Tesca, e Tuesca si dissero questi Sacri Misterj in Lemno, e in Samotracia vere abitazioni dei Tirreni, dai quali, e dal detto di loro sacrifico rito, e dall'incenso (Thus) Tuischi, e poi Teschi, indi ancora Toschi si dislero in Grecia, Finalmente il detto Noris correggendo con Plinio, e con i frammenti di Catone il detto Cluverio, raccoglie, che i Germani, o Teutani, o Tuisconi, o con qualunque de-

Tona III. Υy

janum bellum annis Ligures Celtica Gens. = In hanc vir eruditissimus (Cluverius) opinionem descendit, quod Germani veteres Deum Theut adorabant. Verum cum Plinius Theutanos Gracam Gentem dixerit, in Gracia, non vero in Germania ibidem nobis inquirends funt..... Ex quibus colligo Theutanos rette Plinio Gracam in Peloponneso Gentem appellatos; & frustra Cluverium eosdem e Germania evocare. Imo nonnulli apud Catonem, cujus proxime verba adducam Pifas antiquitus de conditorum nomine Theutam nuncupatas dixerunt =.

(1) Plin. L. 3. Cap. V. = Tyrrheni ..... mox a facrifico ritu lingua Gracorum Thufci funt cognominati =.

(2) Cicer. de Natur. Deor. L. 1. in fin. = Samothraciam, eaque, que Lemni no-Eurno aditu occulta feruntur =.

(3) Strabon. L. 4. = Phrygia sacra quibusdam ceremoniis consepta ==.

(4) Varron. de ling. Lat. L. 2. seu 5. = Pleraque ades sacra sunt. Templa eadems sancta; eo quod loca quadam agrestia, quod alicujus Dei sunt, dicuntur Thesca. Nam apud Accium in Philottete = Lemnia quis tu es mortalis, qui in deferta, & Thefea te apportes loca? = Loca enim que fint defignat, cum dicit Lemnia. Praftolare, & celfa Cabyrum delubra tenes. Mysteriaque priftina castis concepta Sacris. Deinde Vulcania templa .... Quare hoc loco, quod Thesca dicit , non erravit , neque ideo quod fantta , fed quod ideo Myfteria fiant , ac tuentur Thuesea dicat, poft Thefea falla :...

rivazione dal predetto loro antichissimo nome Teuto, e Teutoni, malamente si possono prendere per oriundi dalla Germania, ma che quefia derivazione, e questi nomi si adattano più ai Toschi, e che fino l'istessa Pisa dai primi loro conditori (che cettamente furono Pelasgi,

e Tirreni) fu chiamata Theuta da principio (1).

L'unione di queste prove ci assicura, che i Toschi siansi detti tali dai Greci a thure, & a facrifico rien, quali Obooxol, ancorche questa fia una parola latina, e non Greca, che direbbe Algasse. Ciò non può meglio spiegarsi, che coll'opinione del Marchese Maffei, comprovata anco nelle Origini Italiche (2), cioè che l'antica lingua latina fia più vecchia della Greca; e che perciò i Greci, che tanto in genere di lingua hanno preso dai Pelasgi, o dagli Etrusci, hanno preso anco qualcosa dai Latini. Il fatto qui decide la controversia, perchè, benche la parola Thuesca, e Tesca, a shure, sia latina, si vede contuttociò adoprata dai Greci. Tanto afferma Plinio sopracitato (3), e tanto ratifica Dionisio d'Alicarnasso [4], che dalla detta originaria voce latina, dai frequenti loro facrifizi così anco fra i Greci gli dice denominati, cioè Ovorus, Thuoschi, e Toschi. Quindi una dotta dissertazione dell'Accademia di Cortona [5] combinando varie di queste vecchie autorità conclude, che Thuesche, e Thuische, e Tosche crano dette le cose sacre di Grecia, e specialmente in Lemno, e in Samotracia.

Replico, che questi soli vecchi sono i sonti, e debbono essere i nostri maestri, e non il dottissimo Cluverio, nè verun altro ancorchè pari-

(2) Origin. Ital. Tom. 2. Cap. dello scritto, e lingua antica di Grecia.

<sup>(1)</sup> Noris d. Cenotabo. Pif. loco supra cit. 

In hanc vir eruditissimus (Claverius) opinionem descendit, quod Germani vetters Thest Deum adorabast... 

Ex cuibus collego rese Thinio Gracam in Pelopones Gosten appellatos, of fussir to laverium costem corrania evocare. Imo nonnulli apud Catonem, cuius proxime verba adducam, Pifas antiquitus de conditorum nomine Theutam nuncupatas dixerunt.

Xerunt.

—

<sup>(3)</sup> Plin. Lib. 3. Cap. V. = Mox a facrifico ritu lingua Gracorum Tusci sunt cognominati =.

parimente dotto, ma recente scrittore, che diretti da principio diverfamente, e fuori del dirittocammino, hanno poi dato in visioni, e divinazioni incomprensibili. Se col detto Cluverio, e con altri, anco più recenti, e meno dotti, si pensa in oggi di dare ai Tedeschi, anco colle dette vecchie, ma non vecchissime denominazioni di Tenscone, e di Tentoni, e di Thentisci quelle caratteristiche di remota antichità, che non hanno, noi appoggiati ai detti fonti primitivi altro non troviamo in esti, che derivazione da un detto nome più vecchio di Thuefchi , Tentischi , e Toschi ; e da più precise autorità, che Toschi erano i Rheti, ed i Vindelici, e tutti i popoli Alpini del resto dei Ger-

mani progenitori.

Fuori di ciò nei nostri veramente vecchissimi scrittori, forse con nessun nome, ma molto meno con verun distintivo di popoli primitivi li troveremo commemorati. Non in Omero, non in Esiodo, e forse non in Tucidide, nè in Platone, che tanto parla dell'Italia, e della Sicilia, ove dimorò molto tempo, e dai fonti di Gorgia Leontino, e di Empedocle Agrigentino, e di Timeo Locro, e da altri più vecchi Pittagorici, e Italici tanto apprese per bene intendere anco le nostre origini, e di questi altri popoli a noi vicini. Forse col nome di Celti, e di altri fimili, ma assai posteriori li rammentano, o Ari. stotele, o Erodoto, come osserva il Bochart (1). Ma ed Erodoto, e forse anco il detto Aristotele si protestano di esfere all'oscuro, e di poco sapere le cose della Germania, e della Britannia. Questo è un grande indizio, che non possono essere essi i popoli primitivi, e i progenitori degli altri, che fin d'allora, e molto prima erano in una gran cultura, e potenza, come tali sono rammentati perpetuamente; mentre dei Tedeschi si osserva un gran silenzio. La vicenda da Dio prescritta anco nella vita de' Regni, e degli Imperi porta quasi universalmente, che se sono grandi in oggi non lo sono stati in antico, e viceversa se sono stati grandi in antico, non lo siano al prefente; anzi che periscano, ed abbiano il loro fine. Ove sono gli Assirj, Tom. III. i Per-

<sup>(1)</sup> Erod t. in Bochart in Chanaam in Prafat. S. Sequentibus = Idem Herodotus alibi profitesur de extremis Europa partibus se nibil habere compertum, & ignorare loca , unde affertur El: Grum, & Stamnum , ideft Germaniam , & Britanniam : O qui din poft Herodotum vixit Ariftoteles =.

Origini Italiche

358

i Persi.ni, i Medi, e i Greci, ed i Romani? Nulla resta di loro, che un nome illustre. All'incontro sono nati in luogo di quelli altri vari Imperi successivamente, che non sussitiano, o nessitun nome avevano allora. Così l'Italia anco innanzi ai Romani, ed ai Greci potente, e ssorida cadè prima ad Ess l'Imperio; e poi lacerata, e divisa in vari Principati, cerca di indagare, e di sapere solamente il suo pristino nome, e decoro. La Germania da tanti, e tanti secoli guerriera, e vincitrice, si è stabilito un grande Imperio colle armi, e in mezzo a quelle sossitione ancora la pace, e le lettere. Ma per le vere prische memorie non può chiamars primitiva, nè Genitrice degli altri Regni, se non che dei più Settentrionali. Anzi colle issessi prische memorie si potrà sempre indagare altrove, e anco meglio, che dalle predette Alpine Genti, che erano Tosche, ed Umbre, ha ella avuto il suo, ancorchè vetussissimo principio.



## CAPITOLO V.

I pretesi Umbri del Lario erano veri Toschi, nè veruna altra origine si trova in essi, nè in altri Popoli ad essi vicini.

Ediamo adunque sempre più con chiarezza contro certe nuove opinioni, e precisamente contro il Padre Bardetti, che quei suoi Itali non Circompadani, dei quali si fa a ragionare nel Cap. IX. della Parte II., non provengono, com' Ei dice , dagli Umbri, che tencano intorno al Pò. Ci vogliono vecchie autorità per poter ciò asserire, in faccia alle vere, e vecchie autorità, che ci hanno detti gli Umbri, e i Toschi popolatori di tutta la Lombardia. Questi fono veramente quelli, che gli autori chiamano scampati dal Dilnvio. Questi anco sotto il nome di Aborigeni, e di Ticreni sono quelli, che anco prima, che in Lombardia, si estesero nell'odierno Regno di Napoli, come dice anco Servio (1) uniformandosi a ciò che di sopra abbiam detto con Livio, e con Strabone. Il Padre Bardetti nomina al Cap. IX., ed asserisce gli Umbri del Lario per progenitori dei veri Umbri, che i buoni libri ci hanno sempre descritti nella vera, e antichissima loro sede dell' Umbria, e che anticamente era una parte della Toscana, e giammai intorno al Pò; nè giammai quelli del Pò si sono chiamati Umbri con proprietà (come ora con tanta improprietà si asseriscono); ma al più, e solamente per derivazione, e per nome impresso loro dai veri Umbri, e Toschi, che da per tutto si estesero lasciando, e imprimendo anco altro-

<sup>(</sup>t) Serv. ad Virs. L. 7.

Quin & Marrubia venit de Gente Sacerdos

Fronde super galeam, & felici comptus oliva.

Archippi regis missu sortissmus Umbro.

A detto Servia — Quamquam alii Marrubias a Rege distos velint, ab his nunc
Umbronem venisse dicit, non Regem, sed Ducem. Sunt aucem isti Marsurm Populi —.

altrove i loro nomi, come si è detto. Anco i Toschi si sono detti Umbri da prima. Plinio descrivendo i primi abitatori della Toscana. pone nella detta Toscana prima gli Umbri, poi i Pelasgi, e poi i Lidj (1), L'epoca dei Lidj, che sono gli ultimi in questo suo racconto già l'abbiamo fissata altrove a senttant'anni prima della guerra Troiana (2). Si giudichi quanto prima di ciò la tennero i Pelafgi, e quanto prima dei Pelafgi la tennero gli Umbri, e si confrontino gli Anacronismi contrari, con i quali ora si fanno i Toschi in Lombardia poco prima di Bellovefo, che fu a tempo di Tarquinio Prisco, ed ora con i Toschi s con i quali si incorporarono I si fanno a tempo d'Isacco. Così si conculcano i secoli da chi è suori di strada. Onde con questi contrari racconti non torniamo di grazia a confonderci. e credere, che Umbri, Pelasgi, e Toschi fossero gente diversa. Torniamo fempre a ripetere, che erano gl'istessi, ed erano solamente diversi di nome, e di abitazione, o di sede, e che si scacciavano alternamente con guerre civili fra di loro per l'emulazione del Primato fra di essi. Altrove dice l'istesso Plinio, che i Toschi tolsero trecento Gastelli agli Umbri, e che infine divenne l'Umbria una parte della Toscana. Nè perciò diventarono un altro popolo ancorchè ora l'uno, ora l'altro acquistasse la maggioranza, o l' Imperio. Plinio istesso in questo medesimo luogo ci avverte, che erano mutazioni di puro nome. Anzi fempre gli Umbri furono Toschi, i Toschi sempre surono Pelasgi, che vuol dire anco Aborigeni; e tutti questi furono un sol popolo d'origine, e questi surono i veri Itali primitivi.

A noi non piace di trasformare i nomi, e le cose. L'Umbria fecondo la vecchia, e vera descrizione (3) si colloca fralla Sabinia, e

 Plin. Lib. 3. Cap. V. = Etruria est ab amne Macra, & ipsa mutatis sape nominibus. Umbros inde antiquitus exegerunt Pelaszi, hos Lrdi =.

(3) Strabon. Lib. F. pag. 147. edit. Basil. ann. 1539. Interpret. Guarino, & Heresbach. = Caterum in Sabinia, & Tuscia medio Umbri jacent. Montesque trans-

greffi ufque Ariminum , Ravennamque procedunt =.

<sup>(2)</sup> Il Padre Bardetti pag. 121. fra i mplit fuoi racconti porta, che i Lidj, e Tir-reno loro Dute foffe a tempo di flacco, che farebbe prima di Deucalione quattro fetoli, e più. Altrove, e continuamente fa i Toffe, e gli Unbri in Lombardia poco prima di Bellovefo. L'errore è manifello in ciafenna di queffe due, ansorché contraditoric opisioni.

la Toscana, e giammai fra i Circompadani. Si replica sempre, che l'Umbria era perciò una parte della Toscana. Nella maggiore sua estensione Strabone la fa (t) arrivare sino a Ravenna. Così dice anco Plinio (2); ma Strabone specifica, che tanto Ravenna, quanto Rimini erano Colonie degli Umbri. E benchè dica, che Ravenna su fabbricata dai Tessali [il che si è spiegato anco coll'istesso strabone, che vuol dire dai Tessali Pelasgi, che erano Tirreni] contuttociò ancor quivi ove nomina i Tessali, vi aggiunge, e vi misschia sempre i Toschi [3]. Si veda la Medaglia di Ravenna (4), e l'altra forse di Latino antico di Rimini con molte circostanze, che persuadono affatto Etrusche l'una, e l'altra csittà.

Ma tanto è lungi, come si è detto, che dal Pò, e dal Lario provengano i Progenitori dell'Italia, e che da quelle parti si desumano i veri Umbri, che anzi ivi con vera proprietà d'origine non si trovano, e non sono stati giammai. Solamente vi si trovano per dilatazioni, e conquiste, e per popolazioni ivi propagate dagli Umbri, e dai Toschi. Il Lago del Lario è presentemente il Lago di Como, secondo Plinio, e Strabone (5). Onde anco questo cade in questi precisi luoghi, che Livio (6), e gli altri autori ci hanno descritti per posseduti antichissimamente dai Toschi fino all'arrivo dei Galli in quelle Regioni. Siegue il detto Istorico, che per ducent'anni con-

tinua-

<sup>(1)</sup> Strabon, d. Lib. V. = Eft autem Ariminum Umbrotum Colonia, sieut & Ratueina. = E sopra alla paz. 1,44. Ravuena a Thessais, condita perhibetur; cum autem Tuscorum injurias serre nequirent, Umbros quosdam ultro assumplerunt = ...

<sup>(2)</sup> Plin. Lib. 3. Cap. XIV. = Jungitur his Sexta regio Umbriam complexa, agrumque Gallicum circa. Ariminum =.

<sup>(3)</sup> Strabon, in nota precedent.

<sup>(4)</sup> Origin. Ital. Tom. 2. pag. 259., e 160.

<sup>(5)</sup> Strabon Lib V. paz. 143. — Novocomenses oppidanos vocavere. Huic snisimusloco Larius est lacus. — Plin. Lib. 2. Cap. 3. — In Comensi juxta Larium lacus. —.

<sup>(6)</sup> Liv. L. P. pag. 63. — Eam Gentem (Gallos) traditur dulcedine fragum, & maxime vinis, sova sum voluptate captam .dpes tranffit, sergque ab Etrufcis antea cultus poffedfe ... Ducetti, quippe annis, antequam Clufum oppograrent, urbemque Remam capterent in Italiam Galli transfenderunt. Neccum his primam Etruforum, fed multo ante cum it, qui inter Apeninum, Apelque uncibedant, fape exercitus Gallici pagnavere... Cum inter Padum, Apelque omnis tenerentur, Pado rathibus traction, non Etruforum odo rathous traction, non Etruforum odo cele citiam Umbros agro pellante.

tinuarono i Galli a combattere con i Toschi vecchi padroni di quei luoghi, nei quali abitavano promiscuamente cogli Umbri loro affini. Questi vecchi abitatori fralle Alpi, e l'Apennino, che per li detti 200. anni combatterono con i Galli, Livio costantemente, e sempre li chiama Toschi benchè altri li chiamino Umbri, o promiscuamente Umbri, e Toschi. Dunque l'errore non è nei vecchi Autori, e non fono discordi fra di loro, ma l'errore è di chi non bene gli cita, o li intende . Talchè è chiaro, che ogni, e qualunque prisca denominazione di Umbri in quelle parti non è altro, che per provenienza, e per vecchia diramazione degli Umbri, e dei Tofchi, Anzi. se tanto più si estendeva il diloro imperio, e se Tosche di origine erano tutte le genti Alpine (1), e massimamente i Rheti, che anco ai Vindelici, anco agli Illiri, e altrove si estesero; Tosche per confeguenza, e anco per questa ragione dovevano esfere tutte queste altre Regioni intermedie, e tali le abbiamo mostrate specificamente in ogni luogo, in ogni fiume, in ogni Città della Lombardia, purchè abbia qualche nome, e qualche lustro antico, e che perciò dai vecchi autori sia stata commemorata. Tutte le Antiquarie, come pure tutte le altre scienze sono unite, e connesse fra di loro. Se si ftravolgono le origini Italiche, si stravolge ancora l'Antiquaria Greca, e la Romana; e ciò che ora diciamo è anco una parte della Greca, della Romana istoria, come ci conviene di replicare.

CAPI.

<sup>(1)</sup> Liv. in d. luozo = Alpinis ea quoque Gentibus origo (Esrufca) est, maxime, Rhetis = Plin, L. 3. Cap. 20. = Rhetos Tuscorum prolem arbitrantur.



## CAPITOLO ULTIMO.

Epilogo, o conclusione di questo esame. Errore gravissimo di chi prende il Settentrione per primo popolatore degli altri Regni d'Europa. Altri abusi di chi sconvolge i veri nostri principi Italici. Di nuovo si dimostra l'origine degli Euganei, o Veneti, e degli Illirj.

Leuni troppo diffidenti delle loro forze, e del proprio coraggio credono di aver detto il tutto, quando dicono man-- cano le prische istorie. Credono con ciò di atterrire ogni altro dal fare nuove ricerche, e di farci restare in quel Pirronismo, che vorrebbero, e che impedifce di ravvisare i primi nostri genitori, e di penetrare (almeno circa i punti più essenziali) nella prisca istoria, ricca di tante notizie, e quasi di tutte le altre producitrice. Ma quando dicono così, non vi è dubbio, che intendono, che manchino. le istorie continuate, e chiaramente, e lungamente distese dai veri Popoli primitivi. Questa mancanza è certissima, e da noi si accorda, e si compiange ben spesso. Questo è il frutto della jattanza Greca, e Romana, che non ha curata, anzi ha cercata di nascondere anco la diloro propria provenienza, per appoggiarla favolosamente ai Numi, e poi confondendo le prime colle ulteriori, memorie, per cantare a piena bocca quelle glorie loro posteriori, che nei secoli più bassi sono verissime e strepitosissime. Ci mostrano così che la favola è usata anco nei tempi istorici, e che da questa non è stato esente nè Livio, nè Polibio, nè Dionisio, nè altri egregi Scrittori del tempo. istorico. Talchè dovrebbero ravvedersi certi Pirronici, che scartano. affitto i tempi favolofi, e ogni più infigne Scrittore di quelli, per non sapere segregare il fatto dalla favola segregabile, e conoscibile da ognuno. I vecchi autori se non mischiavano qualcosa di favoloso. nei loro racconti non erano riputati eloquenti, nè vivaci.

Ma se mancano perciò le prische istorie, come si vorrebbero chiaramente, e lungamente narrate, non mancano per altro cento, e cento precisi passi, che troncamente, e spezzatamente, ma con molta chiarezza troviamo in quei medefimi, e vecchi autori, che hanno cercato di occultarci le dette prische memorie. E queste tronche, e sparse citazioni (come altre volte abbiamo detto) sono tante solenni, e forzate confessioni di quel vero, che forse tacer volevano, e che non hanno potuto affatto fopprimere. Istoria dobbiamo chiamare egualmente ciò, che i vecchi autori dicono con i loro intieri libri, e istoria parimente dee dirsi ciò, che ci narrano colle dette loro brevi, e tronché parole. Nè perchè una cosa è detta più brevemente, o di passaggio, o per forza, divien perciò meno vera, mentre esce dalla bocca medesima di quell'Istorico, Anco all' insigne Grozio mancaminnanzi a se un esemplare disteso del Gius pubblico, che fissasse con canoni sicuri quella materia, che poi ha tanto illustrato il dilui nome, e quello di altri, che lo hanno imitato. Così al Petavio, e allo Scaligero, in genere di Cronologia, non si presentavano che ammassi informi dei tempi, e che avevano spaventati tanti altri; eppure colla loro diligenza, e con quei tronchi passi appunto, che erano i meno avvertiti, hanno formate le loro opere. Dobbiamo feguitare questi grandi esempi qualunque siano le postre forze, purchè ci conducano al vero. E' troppo frivola, e troppo inciusta la Critica, che spesso alcuni intuonano, cioè che quello, che non troviamo narrato distesamente nei libri, ma che si ha da ricercare faticosamente da' varj, e separati passi di quelli, sia inconcludente, e inutile, e talvolta contradittorio, e che perciò queste cose Italiche, e vecchie siano state tralasciate dai Salmasii, dagli Uezi, e da altri, e che questo studio in fine è inutile affatto. Questo veramente è l'oggetto dei Pirronici, e la di loro guerra è più contro il detto ttudio che contro di noi. Si dica adunque piuttofto, che queste cose sono faticole, e che rispetto ai Salmasii, ai Sigoni, e ad altri grand' uomini, che le hanno tralasciate, ciò è seguito perchè quelte non si adattavano, e non erano necessarie ai loro diversi studi, e che se altri ha voluto soccombere a questa fatica non è giusto di contradirli, o di invidiarli tanto vero così discoperto.

Ma questo vero (mi rispondono alcuni) è quasi impossibile, e in tanta lontananza è almeno inverifimile. Si tratta dei tempi profsimi al Diluvio universale, si tratta di ventidue secoli innanzi alla venuta in terra di Gesù Cristo; e alcuni altri, che vogliono parlare, e scrivere senza aver mai letti i vecchi autori aggiungono con manifesta calunnia, che questa enorme antichità, che vantiamo, si asfomiglia, o si ricava dalle imposture di Frat' Annio. Che perciò asfolutamente non vogliono ricorrere ai secoli favolosi per distinguere l'epoca degl'Italici primitivi. Chi l'ha da credere? Così effi dicono, e pensano con queste calunniose irrisioni di avere atterrato questo studio, e dissipate, e poste in un perpetuo oblio tutte le prische, e verissime memorie. Nemmeno dei Fenici, degli Egizi, dei Caldei (rispondo io) nè di molti altri popoli vecchi, e potenti dovrebbemo parlar giammai, se valessero queste critiche; perchè ancora le diloro istorie dobbiamo prenderle dagli istessi tempi del Diluvio, ed accozzarle, e unirle insieme dai tronchi passa degli autori Greci, e Latini, che solamente di loro stessi parlano diffusamente, e di proposito. E così non sapranno gli Uomini altro giammai, che le storie Greche, e le Romane, perchè queste è vero, che le troviamo distesamente narrate dai vecchi autori.

Replico, che la guerra è contro lo studio direttamente, e contro la Scrittura, e contro gli ottimi autori di cose Italiche, e antiche, Vossio, Bochart, Buonarroti, Gori, Lami, Maffei, e tanti altri. Posso ben'io queste istesse cose averle provate, o più, o meno averle distese, e alle loro giuste epoche ridotte; ma la sostanza, e i principi sono di tutti questi insigni autori, che gli hanno accettati, o provati egualmente, o almeno supposti come verissimi. Replico adunque parimente, che queste cose dee crederle chiunque attenda la Scrittura, e chiunque attenda il consenso unanime dei profani autori, che colla prima mirabilmente convengono. Se la Scrittura ci dice, che la prima popolazione dell'Occidente fu fatta in Cethim, & in Insulat, e se quelto Cerbim, e queste Isole sono spiegate per l'Italia dalla Volgata, da S. Girolamo, dal Lirano, dal Toftato, e da altri riferiti altrove lungamente; dunque è vera vergogna di voler proscrivere tuttociò per seguire il sentimento, o piuttosto le visioni dei nostri recenti, ancorche dotti autori. Giudichi ognuno con equità, se noi

Tom. III.

meritiamo la taccia di seguaci di Frat' Annio, che aborriamo costantemente, o se più giustamente la meritino i nostri oppositori, che questi istessi fonti non curano per cadere in quei tanti errori, che tal volta essi medessimi conoscono, e consessano?

Ecco con ciò provata subito quest'epoca, che altri chiama inverisimile, e che con artificiose invenzioni malamente deride. Se questo Japeto in Italia è nominato espressamente da tanti profani autori, e se per lui si rammentano parimente, e la Japezia, o Japigia, e il Corso Japodico, e tanti altri nomi da lui derivati; e poi e Saturno, e Giano per primi Re d'Italia, ma con i veri attributi di Noè, e la detta Italia per loro chiamata, e Saturnia, ed Enotria, o Janigena, e quivi cantano il fecolo di Saturno, e poi i ribelli Giganti nella battaglia di Flegra esterminati, e in Italia, e in Sicilia sepolti, e quivi Pallade operatrice nata dal capo di Giove, cioè dal dilui configlio, e dalla dilui fapienza; e Cerere, e Proferpina Siciliane, e Nettunno nome favolofo in Italia, ma vero in Japeto; e la battaglia dei Titreni con Bacco, che è Nino; e cento, e cento altre cose, che hanno fimilmente il fuo vero, ed hanno la fua epoca incontraftabile; e gli Umbri dal Diluvio scampati, e così gli Aborigeni; e così i Tirreni primi Imperatori del Mare, e chiamati Delfini, e a quelli affimilati per indicare la detta potenza marittima; e così i Pelarghi, o Pelafgi, chiamati tali dai Greci, quasi Cicogne, perchè come quelle a stuolo a ftuolo venuti d'altronde in Italia [ma in questi tempi Babelici] seguitarono le loro Colonie in tutto il resto d'Europa, e perciò riconosciuti per un popolo solo, e per quella vera, e Japetica Colonia, che non conviene in verun modo, nè si verifica in qualunque altro popolo, o Regno d'Europa. Tutto ciò prova per l'appunto quest'epoca medefima, che altri tenta impugnare, o deridere. Sarebbero plaufibili le contrarie obiezioni, se tendessero a migliorare l'istoria, o gli altri studi, ma gli distruggono malamente, fondandosi esse in errori manifesti, e inducendone tanti altri in appresso, che solamente gli ascolta volentieri chi ha gli orecchi di Mida (1). Si vogliono proscrivere tutte le nostre memorie antiche per principiarle dai secolis

<sup>(1)</sup> Perfio Satir. 2. = Auriculas afini Myda Rex babet.

che essi dicono non favolosi, per farci entrare i Celti, che in quei primi fecoli non possono aver sede, almeno con questo nome, e con ciò fare i detti Celti progenitori degli altri, e venuti dal male ideato Settentrione con Anacronismi orrendi, e quindi a bella posta, e senza maschera si proscrive affatto la Cronologia, e si fanno Saturno, e Giano, e Japeto quasi coetanei d'Enea; poi si dice favola la venuta d'Enea, benchè attestata, e scritta concordemente in tutti i vecchi autori; e quando finalmente non si possono più negare venuti fra noi, si vuole rispetto a Noè, e Japeto prescindere dalla Scrittura, e rispetto agli altri nomi si proscrive assatto l'Istoria, e la Mitologia si chiama espressamente un seminario di mensogne. Eppure a quella hanno bevuto, e Platone, ed Erodoto, e Tucidide, e Cicerone, e tutti i vecchi maestri, ma segregando la favola, e l'esagerazione, e prendendo il solo vero, che in detta favola chiaramente si contiene. Quindi la detta Scrittura, quindi i detti autori profani, o i migliori loro passi si saltano di pianta; e se occorre si chiama savoloso il tutto. Favola gli Umbri, e i Tirreni, se non in quanto possono tirarsi ( fra cento mensogne, e storpiature di altri Classici autori) a i loro Celti, e al diloro Settentrione pretefo popolatore. Si rileggano con minor sospetto i detti nostri buoni autori di cose Etrusche, che finalmente, e fostanzialmente in questa epoca convengono, e inculçano, che il principio degl'Italici si prenda necessariamente dai tempi Babelici, anzi da pochi anni dopo il diluvio. Se tutti questi rammentano il detto Giano, e il detto Japeto, o altri Numi, e la battaglia dei Tirreni con Bacco, e l'altra dei Giganti: dunque tutti questi convengono almeno implicitamente nella detta epoca Babelica, nè in buona Cronologia si può rivolgere ad altro tempo. Si rileggano parimente i principi degli Egiziani, anco spogliati da ogni esagerazione, e da ogni favola i principi dei Fenici, degli Affiri, degli Arabi, dei Caldei, dei Greci (benchè questi da noi procedano) tutti quanti cominciano dai detti tempi Babelici, e quivi tutti quanti si pongono dal Petavio (1), dall'Ufferio, Scaligero, ed altri, che colla regola dei fecoli anno distese le loro narrazioni.

Il vo-

<sup>(1)</sup> Petav. dollrin. Temp. Tom. 1. L. 13.

Il voler ridurre il tutto ai foli tempi istorici, (che fono meno e di minor durata dei pretesi favolosi) non è critica, non è un volere migliorare l'istoria medesima, ma è mancanza di notizie, e di fatti occorsi in quei secoli, i quali finalmente sono stati, sono corsi, e nel Mondo (allora anco più popolato che adesso) sono veramente accaduti. E se tanti ne ha sepolti l'oblio, e se quei pochi, dei quali resta qualche memoria ci sono stati tramandati fra qualche favola usitatissima, ma sempre segregabile, non si debbono perciò proscrivere intieramente, ne si può ridurre il fatto a non fatto. I detti buoni nostri scrittori si fondano in quei medesimi più vecchi scrittori specialmente Greci, su i quali noi fondiamo questa istessa, e prisca epoca dei primi Italici. E perchè mai questi vecchi autori hanno da esserveri per i Greci, per gli Affiri, e per altri, e non per noi? Perchè (replicano pure) queste altre vostre cose sono in bocca di alcuni Scrittori di cole Etrusche; ma quelle prime, e vecchie Monarchie le troviamo già abbracciate, e accolte dal Salmasio, e dall' Uezio, Scaligero, Meursio, e simili dottissimi nostri Scrittori dei due secoli a noi anteriori, che dee supporsi, che abbiano vedute, e sviscerate queste altre vostre citazioni, ma che le abbiano tralasciate come incoerenti, e fra di loro contradittorie, o poco provanti. Non starò qui a chiamare in soccorso i detti Lami, Maffei, Gori, Buonarroti; Mazzocchi ed altri, che anzi riprendono perciò i detti illustri autori dei medelimi due secoli antecedenti, nè starò a replicare i grossa abbagli, che perciò hanno prefi, confondendo tutte le antiquarie, riferendo ai foli Greci ogni memoria, ogni monumento, ogni scritto, che poi visibilmente si trova, e si legge Etrusco. Ma replico ciò che sempre ho detto (e credo di scusarli più di voi) che essi intenti prima a trarre quali dall'ignoranza, o dall' oblivione la lingua Latina, e la Greca, e poi intenti ad illustrar solamente, ed a magnificare molto più dei Greci, e dei Romani le cose Greche, e Romane, non potevano, o non volevano, e quasi non dovevano approfondarsi in queste altre ricerche. Le nostre citazioni sono decisive, nè diverse si ritrovano dai nostri oppositori, mentre persistano a riscontrarle con giusta onestà, e non con sofismi. Queste istesse citazioni, che sono state tralasciate da quegli Scrittori recenti, che ci sa oppongono, non fono state tralasciate finalmente da tutti. Abbiamo iflog

posti fra questi recenti, e dottissimi autori, il Vossio, e il Bochart, e tanti altri, che Giano, o che Noè espressamente, e che Japeto, e che le altre cose dette di sopra rammentano in Italia, e che perciò attessamo quest'epoca, ora da altri malamente impugnata. Che se poi adduciamo noi nuove altre citazioni, che questo principio, e che molte altre cose consecutive chiaramente comprovano, siamo dunque in sostanza nella strada comunemente battuta dai nostri dotti, ne siamo obligati a portare unicamente quelle sole citazioni, che gli altri, o che tutti hanno addotte. Si anderebbe poco avanti negli studi, se dovessemo trascrivere le sole citazioni dagli altri riferite.

Basta adunque di adattare le citazioni alla cronologia, e di riferire ai suoi veri tempi, e Giano, e Saturno, e Bacco, e gli Umbri, e gli Aborigeni scampati dal Diluvio, e cento altre cose, che i veri tempi distinguono. Che se poi si vuole seguitare a conculcar la Scrittura, e tutti i profani Autori, con dire, che Gethim non è l'Italia, che la Colonia Japetica è venuta per terra da Babilonia, e perciò che Saturno, e Giano furono a tempo d'Enea, e poi che Enea non è mai Itato in Italia, e cento altri affurdi, che ne chiamano continuamente mill'altri dopo di se, con cento, false etimologie, colle quali ora si parla Celtico, ora Fenicio, ora Etrusco, ora Scitico, ora Arameo, ora Messapio, e tant'altre vere imposture di certi Scritti, e libri recentissini; allora, e così seguiteremo giulivamente le visioni di detti altri, e moderni Scrittori, che per amore male inteso delle loro patrie fanno i Galli, o i Tedeschi nostri progenitori, fanno perciò i Celti più antichi degli Umbri, e dei Tirreni, anzi di questi ancora progenitori; e purchè l'Italia sia l'ultima popolata, e popolata da loro, si adattano di discendere in secoli molto più bassi dalla Scizia, dalla Sarmazia, e dalla Colchide, popoli, che per appunto sono prodotti da loro, come essi appunto sono prodotti da noi. Per rivoltare, e sconvolgere la Scrittura, e le Profezie, e tutti gli autori profani, e per far venire la Colonia Japetica dai campi di Sennaar, e per terra, si è conculcata la Scrittura medesima, e la parola Ceshim si è preteso di verificarla nella Grecia e nella Macedonia. Poi contradittoriamente, e con un lunghissimo, e terrestre viaggio questa Colonia Japetica dai campi di Babilonia si fa attraversare l'Asia minore, e poi la Scizia, e la Colchide, e la Sarmazia,

mazia, e la Germania, e la Francia. Se volete che Cethim sia la Grecia, e che quindi sia principiata la Popolazione Europea, e la detta Japetica Colonia, dunque non può esser venuta per terra dalla Scizia, e dal Ponto. Sono due assurdi, che si distruggono a vicenda. Nessuno inoltre ha preteso mai, che la parola di Cethim, e di Insula si verisichi nel Settentrione: eppure la Scrittura sa principiare da Cethim, e da Insula la popolazione Europea.

In oltre dove mai si fonda quest'altro assurdo, che i Celti siano più antichi degli Umbri, e degli Italici? Dai vecchi autori ciò non può mai ricavarsi. L'intima lettura di Giulio Cesare, e di Strabone. e di Pausania ci insegna, che questo nome di Celti non è antichisfimo, e che non è loro proprio, e che è recente. Intendo recente in confronto dei veramente vecchi nomi Italici (trasfusi anco in loro) Umbri e Ambroni, Aborigeni, Volci, Salj, Liguri, che sono i loro produttori. Lo abbiamo mostrato altrove più lungamente. I nomi a; Celti affini, o comuni indicano anch'effi questa Italica provenienza. Non sono alieni dal confessarlo, o lo confessano i loro eruditi Scrittori, benchè poi nelle induzioni, o nelle confeguenze si dilunghino dai nostri veri principi. Il nome di Celti non si troverà mai innanzi ad Ercole; ma gli Aborigeni, ma i Liguri, ma i Sali, che pure come si è detto sono i loro progenitori, si trovano in Italia molto più antichi. Con Marcellino, con Strabone, e fimili abbiam fentito fra i primi loro Popoli i detti Aborigeni, i Volci, o Volfci, e le donne Sannitiche, e anco Umbri, e Ambri, o Ambroni, e altrove abbiamo portata l'autorità di Plutarco, che nella battaglia, in cui furono vinti da Mario Confole, gridavano, e replicavano spesso la parola Ambroni per additare, che erano l'istesso sangue degli Iralici, e che quella finalmente era una guerra civile fra di loro. Fragli Ambroni erano ancora trentamila Elvezi; e questi pure gridavano Ambroni, e Ambroni replicavano scambievolmente i Liguri, chiamandosi tutti quanti d'una medesima progenie. Per rivolgere al solito il discorso, e per dire, che ciò poteva egualmente verificarsi, se gli I alici da loro provenissero, ci vuole la solita violenza, e noi l'esclu-

diamo con tutti i riscontri istorici, e Cronologici. Gli Umbri si disfero ab Imbribus, e perchè dal Diluvio nei Monti Italici si risugiazono; ed i Celti in Italia non hanno un più vecchio principio, che

da Belloveso, e Segoveso, che vennero in Italia a tempo di Tarquinio Prisco, gli Elvezi, e tutte le genti Alpine erano già antichistimamente di Errusca, origine. Rispetto ai Celti, o Galli questa è la più antica loro irruzione; e noi umiliandoci sempre all'istoria gli accordiamo, che essi fecero ampie conquiste sopra di noi. Ci cacciarono di Lombardia, e da un gran tratto dell'Italia, e che finalmente furono i nostri conquistatori, onde poi i Romani ci debellarono intieramente, ancorchè per duecento, e più anni combattessero gli Etrusci con i detti Galli, e a passo a passo gli contrastassero il terreno (1). Non è questa una piccola gloria per loro, e per un Popolo guerricro, e conquistatore. Ma non possiamo mai contro la verità accordare ai detti Celti, o Galli di averci generari, mentre ciò rivolgerebbe la detta istoria, e la detta serie dei tempi. I detti Umbri in quelle parti non folo Ambroni si disfero, ma anco Ambri, e Insumbri, o Umbri inferiori, o Insubri, Anzi qui ratifica l'istesso Livio che queste antichissime guerre dei Galli furono specialmente con quegli Etrusci, che tenevano, ed abitavano fralle Alpi, e l'Apennino = Necase cum bis Gallis primum Erruscorum, sed multo ante cum iis, qui inter Apenninum, Alpefque incolebant, sape exercitus Gallici puguavere =. Dopo battuti gli Etrusci batterono ancora gli Umbri, che erano con i primi un popolo folo. Queste, e cento altre autorità, che dicono gli Etrusci generatori, e possessori di tutte, e quante le genti Alpine, fpiegano il Bardetti, ed altri, che con finili male intese autorità chiamano Umbri i detti popoli di Lombardia, e delle Alpi, e ne deducono malamente, che se erano Umbri non potevano essere Etrusci, Umbri, e Toschi erano l'istessa cosa, ed anco Aborigeni, e Pelafgi. Lo abbiamo provato, e replicato ben spesso, e ancor non balta per farlo intendere a chi nemmeno dei nomi vuole approfondate l'essenza. Onde i vecchi autori non sono contradittori fra di loro Tom. III. A a a

<sup>(1)</sup> Liv. L. P. Cap. 3.4. — Sed cos (Gallos), qui oppgenaverint Clusium, non suisse qui primi Aspes transserins santi constat. Ducentis quippe annis antequam Clusium oppgenarent, Urbemque Romam caprent in Italiam Ga'lli transcenderunt. — Dal detto assessible di Chinsi contando indietro questi ducen anni ci viconstucono appunto ai detti tempi di Tarquinio Prisco. — Siegue poi Livio — nec cum his (Gallis) primum Etruscorum, sed multo ante cum his, qui inter Apenninum, Aspesque, incoledant, sope exercitus Gallici pagnavere —.

loro, ma fono male intesi, e talvolta mutilati, e guasti da chi li adduce in questa forma.

Molto meno questo nome di primitivi rispetto a noi può competere ai Germani, che veramente primitivi possono dirsi rispetto ad altri popoli del più rimoto Settentrione. Queste estreme parti Borcali col passo di Erodoto, e coll'altro di Strabone l'abbiam mosstrate fralle ultime popolate in Europa. Così rispetto a noi sono i Germani, che con Plinio (1), e con altri per segno di nostra provenienza Italica, e più direttamente dai Toschi Alpini fino ai bassi tempi del Romano Imperio si dicevano non cogniti intieramente, ne intieramente popolati. L'aureo libro di Tacito de moribus Germanorum ci persuade l'istesso, e ci fa vedere, che i boschi, e le montagne disabitate erano ivi in antico più che in oggi non sono.

Se si vuol giuocare sull'etimologie dei detti nomi, e sulle diverse lingue Celtica, Etrusca, Fenicia, Cimbrica, e simili noi con maggior fincerità di quella, che leggiamo in certi altri libri, diremo che non fappiamo nulla ne noi, ne loro. Così abbiamo sempre confessato, e so-·lamente abbiamo chiesto in grazia, che ci si creda quel solo, e quel tanto che proviamo colle vecchie autorità letterali. Ci attenghiamo ai detti foli autori, ed a ciò che troviamo nell'istoria patente. Plutarco in Mario estende i Germani fino alla Palude Meotide, ed alla Scitia Pontica; onde Plinio (2) chiama Sciti anco i Germani, confondendo i Padri con i figli. Abbiamo altrove additati altri nomi Germanici in quelle estreme parti Settentrionali; e gli eruditi (3) additano anco nei bassi tempi fino nella Crimea gli avanzi degli antichi Germani. Così abbiamo ivi additati i noftri, di Iberi, di Tirregeti, o Tirreno-Geti, e di Albani, e di Arimi, e simili, per dimostrare con i detti vecchi autori, che quanto noi dei Germani, e di altri, così i Germani sono i diloro progenitori. Altrimente troppo mala-

(3) Leibnizio nella Dissertazione sopra il Settentrione immaginato da lui popolatore dell'Europa.

Plin. L. 4, Cap. 14. Rhetia procul...... Nam Germania multis poftea annis nec
van percegnita est. = Ed al detro Lib. 4, Cap. 12. chiman gli Sciti islessi Germani, non pecché quelli sano prodetti dagli Sciti, ma perché gli Sciti erano progense dei Germani; che perciò erano reciprochi, o comuni i nomi fra di loro.
 Plinio sopra citato.

malamente si rivolge l'istoria con fare primitivi i detti Settentrionali, che appunto in buona istoria sono gli ultimi popolati in Europa. I nomi semplici sogliono essere sempre i primi, e gli originali. Onde prima surono i Tirreni, poi i Tirreno-Geti, o Tirregeti; lberi, e poi Ibero-Geti; Celti, e poi Celtiberi, e Celto-Galati, e simili. Abbiam detto che il Ponto chiamossi sesse simossi e con individuale da prima; così era di altre Regioni ivi contigue. La popolazione di poi, e più tardi; che d'altrove ivi giunta, mitigò un poco il rigore dell'estremo freddo, lo rese abitabile, e quindi muto il nome, e si disse surviva.

E' dunque un bel rivolgere i fecoli, ed ogni istoria con volere i Celti, o con qualunque altro nome ai Galli, o ai Germani più competente, farli popolatori degli Italici. Si replica, che prima di Belloveso, che su a tempo di Tarquinio Prisco, non può addursi veruna migrazione, ne veruna di loro memoria fra di noi; e noi col nome di Umbri, o di Toschi Alpini veri loro progenitori andiamo in fecoli molto anteriori. Dunque anco la Cronologia decide la que-Rione, e fa distinguere i padri dai figli. In qualunque irruzione, o conquista, che faccia un Popolo sopra d'un altro, lascia sempre qualche sua memoria, e qualche suo nome. Così dopo del detto Belloveso gli lasciarono i detti Galli in Italia, ove surono celebri, la Gallia Cifalpina, e Traspadana, e Cispadana, e fimili; ma questi ascendono al detto Belloveso, al detto Segoveso, e non più oltre. Così anco i Greci in tempi molto anteriori a questi impressego i loro nomi a varie Regioni dell'odierno Regno di Napoli, che vollero chiamar Magna Grecia (1). Ma nelle Gallie fono ben più antichi i detti no-Ari nomi di Liguri, di Ligerisci, o di Ligeri, d'onde il fiume Loire ritiene il nome anco in oggi; e di Imbri, e di Ambroni, e di Aborigeni, e di Volci, o Volfci, ed altri fimili, che fopra, e spesso altrove abbiam provati. A questi si aggiunga Plinio (2), che nella Gal-Tom. III

(2) Plinio Lib. 3. Cap. 4. Apta Julia Volcentium.

<sup>(1)</sup> Si tralascino le migrazioni Greche di Enotro, e dei Pelassi sotto Deucahone, perchè narrate da Dionisso d'Alicarnasse, e perciò ricevute in questa parte con qualche sossetto dagli eruditti; sì aneva perchè secondo l'issesso Dionisso ritrovarono l'Italia già popolata e potente; e le nostre migrazioni; in Grecia erano ben può antiche del detto Enotro, e del detto Deucalione, e trovarono la Grecia disabitata.

lia Narbonese nomina una Città di Volcensi, o Volci. Si aggiunga anco Cesare (1); che crede, e dice, che i primi Galli passati in Germania fossero i Volci Tettolagi. Così in Grecia molto più anrichi della Magna Grecia Italica furono i nomi di Tirreni Pelasgi, di Dodonei, di Telchini, di Tesproti, e molti altri; anzi le ifteffe Città, e Provincie di Grecia aver sortiti nomi Italici abbiamo altrove provato; come l'Isola d'Imbro dagli Imbri, o Umbri (2), l'altra d'Ortigia dall'altra Ortigia d'Italia, e così quella di Delo flaccatafi dai lidi Italici (2), e il Mare Ionio dal nostro simile, quasi Javonico, e molti altri più volte altrove commemorati. Fra i quali voglio pur rammentare Eubea Provincia, ed anco Città, che fu edificata dagli Abanti Calcides, come dice Strabone (4), il quale per altro afferma, che prima di questa Eubea Greca, vi fu un' altra Eubea in Sicilia edificata dai Calcidefi indigeni della detta Sicilia. Così altri nostri nomi li abbiamo pure ritrovati, e fra i Traci, e fra i Lidi, e fragli Sciti, ed altri del remoto Settentrione. Tutto stà adunque nel conciliarli con i secoli, e coll'Istoria, e allora distinguerassi chi prima è passato altrove, e chi è il Padre, e chi è il Figlio. Così quefla vera, e vecchissima provenienza dei Celti dagli Italici, come fondata sulla detta Istoria, e sulla detta Cronologia non toglierà (come non la toglie a verun altro Regno) alcuna delle loro glorie, nè veruna delle loro Colonie, che fondatamente possano provare dedotte, in Grecia, in Tracia, e altrove nell' Asia minore. Cost, e con questi nostri principi niente abbiamo tolto ai Greci, niente ai Romani; ed ogni loro istoria, e ogni loro antichità si mantiene, e si concilia colle nostre citazioni. Ma se facciamo, o la Grecia popolatrice, e il

(1) Giul. Cef. Bell. Gall. Lib. 1. Cap. 26.

<sup>(2)</sup> Quid. Trift. Lib. 1. = venimus in portus Imbria terra tues.

<sup>(3)</sup> Lucian. in Dialog. Marinorum Iridis, & Neptumni = + +v vivov ...... bfulam istam (Delon) errantem Neptumne, qua a Sicilia revulsa, & Submersa mari innatat, cam jubet Juppiter consistere .... ut in mari Acres inconcusse maneas ===

<sup>(4)</sup> Strab. Lib X. pag. 305. = Abantes aliqui .... Urbemque Enbaam condiderunt cujus nominis, & altera in Sicilia fuit, quam Calcidenfes indigene edificarune == Ciò fpiega, che i Calcidesi surono prima oriundi d'Italia, e di Sicilia, e che dipoi passimon in Grecias e spiega equalmente, che questa Eubes sabbricata in Si-cilia dai Calcidsi italici, su prima dell'atta, che dai detti Calcidsi su sabbricata esta in Grecia — Altera Eubas in Sicilia suit — in tempo passamo

Settentrione popolatore, e se adottiamo in somma qualunque altra ipotesi, si feolvolge la prisca literia, la Mitologia, e la Cronologia, togliendo a noi, ed anco agli altri Regni di Europa otto, e più secoli di verissima loro antichità.

Non è del presente mio racconto l'esaminare il tempo preciso di queste altre Celtiche mio racconto l'esaminare il tempo preciso di queste altre Celtiche migrazioni, ma sarebbe facile di ravvisare, che queste, o la maggior parte di queste, tanto sotto Cambanle rammentate da Pausania, quanto sotto Ceretrio nella Tracia, e nei Triballi, possono ridursi agli Anni 470. di Roma. L'altra espedizione sonti dopo prese Roma, che poi [benchè vinto, ed ucciso] la di lui Colonia, o resto di esercito sotto altri Duci Celtici penetrò nell'Asia minore, e sondò il Regno della Gallazia, è similmente noto nell'Issoria. Sicchè il tutto può stare inseme, e può conciliarsi colla dinizione dei tempi, e dee osservatsi, che questo nome non tanto antico di Galli, e di Celti, si è dipoi tanto esseso, ed accomunato a tanti altri Popoli, che Abramo Ottelio ha chiamata impropriamente Celtica l'Europa intiera = Europa, five Celtica = e con questa si essesa della calliti và pure equivocando.

Vorrebbero alcuni udire spiegati coll'ultima evidenza tutti i passa dei vecchi autori in materia della prisca Geografia, e delle ulteriori diramazioni dei primi popoli dopo le infinite mutazioni di nomi in quei popoli medefimi, come anco inoggi accade nei nostri, e fino nelle istesse nostre famiglie. Se non hanno questa ultima chiarezza anco nelle minime cose, che in tanta longinquità sono irreperibili, disprezzano anco tanti altri lumi in oggi discoperti, e che sono i più sostanziali. Scelgono perciò i passi più astrusi dei detti vecchi autori, che con diverse fras, e da loro non chiaramente espresse hanno. parlato. Le portano, e le intendono a modo loro, non già per dilucidar la materia, ma per imbrogliagla, adattandola ai di loro raziocini, e specialmente al di loro falso principio del Settentrione preteso popolatore, e per cui non sanno trovare un' autorità, che gli appaghi. Questo è l'errore più grande, che ha fatto proscrivere in questo genere la Scrittura, che bene intesa (come bene la hanno. intefa, e spiegata i primi, e sacri Interpetri) sempre perciò in Cethim hanno veduta l'Italia, e hanno prefa da noi, e non mai dal Set-

Settentrione la Colonia popolatrice degli altri regni. Se per foffenere l'idea del Settentrione popolatore degli altri, fi citano i nomi rispettabili di Leibnizio, di Clerck, e simili, si rileggano con attenzione, e troverassi, che questi autori l'hanno detto per una mera conjettura, o per uno sforzo d'ingegno, per una idea, per una ipotesi. Ora questa ipotesi si pianta per una cosa incontrastabile. Anzi ienza provarla se provarla non si può ] si suppone come un assomamattematico, e verissimo. Questo istesso gravissimo errore ha fatto i e farà parimente proferivere in questo genere, o non curare, o non intendere tutti i profani autori. Dunque non fono tanto aftrufi quei passi, che per lo più non si intendono da chi è suor di strada, perchè sono referibili, e si referiscono ai tempi più bassi, che da chi li reca così confusamente vogliono referirsi ai tempi primitivi. Così si trascura il detto sacro Telto, e i detti profani autori in quei tanti altri paffi chiariffimi, ed effenzialiffimi, che così fi vogliono trafan+ dare. Si vuole dai passi oscuri nelle seconde, e terze, e quarte diramazioni dei primi Popoli fondare, o alterare i primi principi, e non già con i buoni principi spiegare le ulteriori provenienze. Si portano in contrario varie confuse autorità, che percuotono il quarto, il quinto, ed altri secoli anco più bassi di Roma, quando i nomi erano mutati, e quando le prische origini si ravvisavano appena; e fu queste male intese autorità (che per altro niente concludono in contrario) si vogliono fondare, anzi confondere i veri principi delle Nazioni. Noi all'incontro portiamo quei passi, che additano, e che fi riferiscono espressamente alle vere, e primitive Colonie. Il tutto si vuol prendere a rovescio. Dunque l'abuso, e la non intelligenza di questi altri passi meno chiari, e meno adattabili, non è mai dei detti vecchi autori, ma è di chi avendo adottati i falsi principi, e specialmente il fallissimo principio del Settentrione, preteso popolatore degli altri, fa sempre una strage della Cronologia, della Istoria, e dei passi più importanti si riducono a storpiarli anco con sofismi, che finalmente annojano quei buoni lettori, che si compiacciono di riscontrarli. Così non intendendo sostanzialmente veruna autorità, si fanno divenir figli, e generati quelli, che sono Padri, e Nonni, e vecchissimi loro generatori. E così poi per altro non si intendono, nè quei pasti, che sono chiaristimi, nè quegli ulteriori, che esigono qualche

che spiegazione, perchè sono posteriori, e quando i nomi, e le cose etano mutate. Con i detti buoni principi possono intendersi in qualche modo, e senza questi si imbrogliano tutti quanti, o per meglio dire si cerca malamente d'imbrogliarli, mentre per altro i nostri reftano nella di loro chiarezza.

Immaginino pure i contrari Pirronici qualche altro fempre nuovo sistema, e nuovi loro dubbj. Questi sempre più proveranno le nostre verità, e i loro errori. Per non uscire dal libro, che ci si oppone, porta il P. Bardetti il Cap. VIII. della Parte II. con questo titolo. Si danno alquante notizie dei primi Circompadani, e veri primi abita. sori d'Italia, tratte in parte dalla loro immediata origine Celtica, e Germanica, e parte da ciò, che di effi dicono gli autori. Quelta parte, che si dice tratta dagli autori, noi la crederebbemo subito se fosfero autori vecchi; ma con tutto l'apparato di erudizione, desideriamo per anco una autorità, che concluda. L'altra parte poi, ch'Ei dice tratta non dagli autori, ma dalla loro immediata origine Celtica, e Germanica, non troverà chi l'ammetta, perchè quasi vuol dire tratta dalla propria fantafia; mentre si è provato, che giammai i Celti, o Germani, ma i soli Umbri, o Toschi produssero i Circompadani, i Liguri, e tutti quelli, che si vogliono malamente chiamare primi Abitatori d'Italia. Troviamo perciò chiamato questo studio ora arido, e fastidioso (1); ora con un intiero Capitolo (2) dimostrato quanto bella, quanto utile, e pregevole fia tal noti zia. Sentiamo (3) primi abitatori dell'Italia quei soli popoli, che vi abitavano poco dopo il Diluvio di Deucalione, quando arrivarono i Pelasgi alle foci del Pò. Mirabile, come si è detto, si è frall'altre cose quel poco dopo, cioè che primi popoli siano quei soli, che poco dopo vi abitavano quando arrivò Deucalione. Mentre da tanta istoria sappiamo, che prima, e tanto prima, e anco appunto dove sbarcò Deucalione, vi abitavano i Toschi alle soci del Pò, e alle sonti del Timavo, e vi avevano erette tante illustri memorie, e vi avevano Adria loro Colonia antichisfima,

<sup>(1)</sup> Bardetti in princ. pag. 2. e feg.

<sup>(2)</sup> Detta Part. 1. Cap. 2. (3) Detta Part. 1. Cap. 3.

fima, e fignoreggiavano l' Italia tutta . Ma contuttociò fi vuole in contrario, che innanzi a Deucalione fia stata l' Italia un mero deserto dalle fole fiere abitato. E poiche abbiamo tutte le vecchie autorità, che destruggono questa erronea assersione, si mutila Virgilio (1), e gli si fa dire ciò che non dice, cioè, che l'umile, e baffa Italia non aveva altro, che oscuri Colli, e boschi deserri. Mirabile parimente è il sentire, che quelli feguaci di Dencalione vennero per Mare, e nel medefimo tempo, che i primi Italici non mennero per Mare (2). E perchè non vennero per Mare trattarsi perciò delle prime Navigazioni; e questa di Deucalione chia. marla la prima Navigazione; ancorchè l'istoria, e Sacra, e profana ce ne abbia mostrate tante altre a quelle anteriori, come sopra si è dimostrato. Sentire, che i primi Circompadani (e però con stupenda conseguenza) primi Abitatori d'Italia furono i Liguri, gli Umbri (ma Umbri a suo modo), e i Taurisci, e che da questi tre ne nacquero tutti gli altri più antichi di questa parte ; per dar luogo in altre parti di far primi i Celti, i Germani, gli Illirici, i Greci, e chi altri porta il discorso; e quasi che in quelle parti non siano d'origine Italica, e non siano nate da quelle XII. Colonie, che ivi ancora piantarono i Toschi fecondo Livio, e tutti gli altri addotti Scrittori; e quasi che i primi Ita-

Ma i versi intieri dicono.

Jamque rubescebat stellis aurora sugatis, Cum procul observos colles, humilemque videmus Italiam, Italiam primus conclamat Achates, Italiam, lato socii clamore salutant.

Questa tanta gioja dei Trojani in raprojfare da lungi la bella (e più che si vue in antico bilissima) Italia, esclude, che Essa fosse un deferto, o una maremma. Obscuros colles parve di vedere ai Trojani in lontananza, è al primo sar dei giorno. Coil agunno spiega Vingilio, e coi lo spiega Servio in detti versi quia omne, quod coninetu altus est co, quod coninete; aut quia procul visentibus terra humilis semper videtur. — Tatti gli antori celebrano le bellenze d'Italia non solo imnanzi ad Enca, ma anca innanzi a Dencalinor; e nessimo altro Regno le avera allora paragonabili coll Italia. E non poche sono quelle da moi vintracciate, e provente.

<sup>(1)</sup> Questo è il gran procetto del P. Bardetti espresso vel primo motto del suo libro alla paz. subito dopo il Frontespizio, e replicato perciò alla paz. 41., e per tutta l'opera. Tronca perciò barbaramente i versi di Virgilio Eneid. Lib. 3. ove dice:

<sup>(2)</sup> Bardetti P. 1. cap. 3., e nell'ifteffo sno Titolo.

Italici, che percuotono i veri tempi del Mondo bambino, in cui non vi erano ne Celti, ne Germani, ne Taurisci (così detti propriamente) contuttociò disparatamente, e stravolgendo l'epoche discendano appunto da quelli, che viceversa, e veramente da noi discendono. Al Cap. IX. pone gli Umbri nati dai primi (pretesi Circompadani), e gli determina nati dagli Umbri del Lario; ma al Cap. VI. pone tutti gli Umbri in generale fra i primi Circompadani; e se gli Umbri sono ( co. me sono in effetto) gli istessi, che i Toschi, e che gli Aborigeni, ed altri, ne viene, che ora prenda per Circompadani quasi l'Italia intiera, ed ora in altre parti d'Italia vada trovando cento altre origini. Così altre origini trova al Cap. X. nei Sicani, o Siculi ponendoli nell' Italia non Circompadana; Ma che prima nella generica estensione degli Umbri aveva chiamata Circompadana. Perciò con mirabile uso, (o sia abuso) delle vecchie autorità Saturno, e Giano si pongono insieme, e quasi nell'istesso tempo d' Enea. Al Cap. X. pone gli Aborigeni nell'Italia non Circompadana; Eppure gli Aborigeni erano Umbri affatto (1), che col dilatarsi diventarono anco Sabini, e Latini, e come tali, se prima ha fatti gli Umbri Circompadani, tali doveva fare (nella sua Ipotesi) anco i detti Aborigeni. Tanto più poi, che in questi contrari sistemi si fanno Circompadani, e si fanno Itali, e Liguri.

Così forgono i contrari sistemi, e le Critiche; e così si esagera, che con i tempi l'storici, e non favolosi si rischiarano le Italiche anti-chità. Ma in questa ammiranda unione di cose incomprensibili basta a moi di aver tratto anco da queste qualche vantaggio. Poichè ci hanno data occasione di tessere miseramente, ma veridicamente, e per pura

istoria il racconto, e l'origine di tutti i Circompadani.

Tom. III. Bbb Abbia-

<sup>(1)</sup> Dionif, d'Alic. L. 24, pag. 112. — Mutatoque cum fedibus nomine Sabinos pro Umbris appellatos. — Et L. 3., pag. XI. — Creerum Oenoreo praeter alios Balia egros, voi deferos, voi male cultos a fe occupatos, reor etiam Umbris partem aliquam ademiffe; didios vero a Gracia Aborigena a montanis fedibus = e fotte alla pag. 13. — Primass fedes pulfis inde Umbris babuille dieuntur Aborigenes, — alla pag. 8. — eas fedes deinde perpetuo tennis idem genus bominium mutatis tantum appellationibus. — Sicebè anco gli Aborigeni erano Umbris roudentemente, e fe anco i Pelafzi fecondo Dionifio, e tutti gli altri erano infeme Aborigeni, ed erano anco Tirreni, ne vinen i configenera, che tutti quelli quatto populi primitivii erano un fol populo d'origine, benebè così difitati di puro nome.

Abbiamo offervato nel Padre Bardetti, e in altri, che col falfo principio del folito Settentrione primo popolatore, ha trovate varie autorità, che accennano gli Umbri efistenti in tutte le Alpi, e nel Lario, e altrove, e perciò ne ha dedotte varie false conseguenze = Dunque se erano Umbri non erano Toschi =, e poi l'altra pure falsa conseguenza = dunque la Sede degli Umbri era nelle Alpi, e nel Lario; dunque dalle Alpi, dalla Germania, e dal Settentrione, e anco dalla Francia si sono estesi in Italia, ed banno formati gli Umbri, egli altri Italici, Ci vuol del talento anco per istravolgere i fatti; e si accordi pure, che questo rovesciamento sia ingegnoso. Ma è troppo falso, ha troppe vecchie autorità in contrario, e non ne ha nessuna per se. Bisognerà condannare tutti i vecchi, e classici autori, che queste cose non hanno mai additate, nè sognate, e che tanto chiaramente si sono fatti intendere in contrario. Se questi recentissimi autori colla Scrittura, e con tutti i vecchi, e clasfici autori, avessero prima stabilito il buon principio, che la prima popolazione fu in Cethim, che è l'Italia; che questa da prima si formò in Umbria, e in Toscana, d'onde ogni altra popolazione è partita; che i Pelasgi, e i Tirreni erano gl'istessi Aborigeni, e che Umbri, e Toschi sono un medesimo, e solo popolo di origine, e che perciò si dissero scampati dal Diluvio; che le genti Alpine tutte quante sono ancor'esse di Tosca origine, e che perciò alcuni altri autori in vece di chiamarla Tosca Origine, la chiamano Umbra origine; averebbero veduto, che la Piena popolatrice da noi si parte, e che di quà va in là, e non giammai di là viene verso di noi. Così averebbero benissimo spiegati tutti quegli altri passi, che essi accumulano, e che pajono, e sono meno intelligibili. Poiche finalmente dono di aver noi addotti tanti passi chiarissimi, non tocca a noi medesimi di spiegare il tutto; nè a fronte di altri passi meno chiari, e raccolti unicamente per imbrogliare, dobbiamo fare un Trattato chiarissimo dell' antica Geografia. Non l'ha fatto Omero, non l'ha fatto Strabone in tanta sua dottrina, e in tanti Secoli a noi anteriori, nei quali Strabone istesso (1) zinfaccia al detto Omero quelta medesima, ed anco maggiore oscurità;

<sup>(1)</sup> Strabon. Lib. 8. — Homeri dilla censoris animadversionem postulant, cum poesticum in morem dicat, nec bisjus atatis loca, sed & illa pervetussa, de quibus multa observatie ata :—.

ma esso, e gli altri si dicono tanto, che basta, e ci lasciano in una sufficiente chiarezza. Finalmente non è poco l'aver tratto dall'oblito, specialmente dei due Secoli a noi prossimi tanti popoli Italici, e Città, e luoghi in antico rinomatissimi. Ma spiegare il tutto, e il tessere le istorie particolari, e patrie di tutti i detti luoghi, nè era possibile alla mia insufficienza, nè questo è stato mai il mio proposito.

Sieguono alcuni, che fono sempre nella loro credenza, che dal Settentrione venga la nostra popolazione, e portano un passo d'Erodoto Lib. V., che dice = Scorrono nell' Iftro dalla region degli Umbri il fiume Carpis, e più verso l'Aquilone il fiume Alpis =. Poi o bene, o male credono di ritrovare questi due siumi nell' Illirio. Dunque ne deducono, gli Umbri erano nell' Hlirio, e questo è vero; ma vi aggiungono, e questa era la loro Sede, e questo è falso. E sempre a rovescio. concludono ancora = di qui saranno diffusi nella Venezia, nelle Alpi, e poi in Lombardia , e poi nell'Umbria Ge. Così il Bardetti, ed altri con una setie di altre autorità male adattate trovano gli Umbri in tutte le Alpi, fra i Veneti, fra i Carni, fra i Liguri, nel Lario, e in tutta la Lombardia; Dunque ne deducono quivi era la loro Sede, e di qui fi sono estesi in tutta Italia. Ma ciò non dicono mai le amorità che essi adducono, anzi tutte quante, ed Erodoto, e Plinio, e Strabone, e tutti collocano la Sede degli Umbri nella vera Umbria accanto alla Tofcana, e colla Toscana in antico incorporata. Altro è dire = gli Umbri (che erano insieme Toschi) fi erovano nelle Alpi, fra i Veneti, fra i. Ligari, nell'Illirio, e altrove, come è veriffimo, che lo dicono i vecchi autori, che alludono alla loro immensa estensione, che secero con i Toschi; ed altra, e ben diversa, e non vera si è la conseguenza contratia = dunque la Sede degli Umbri era in Lombardia, era nelle Alpi, nel Lario, fra i Veneti, = o come ora più lepidamente si pretende, era nell' Illirio. Se noi ora dicessimo, che gli Spagnuoli sono in Napoli, o che i Francesi sono in Corsica, come sono in tanti altri luoghi, e come in antico furono ancora in Galazia, e altrove, non ne verrebbe per altro la confeguenza, che li Spagnuoli fiano Napolitani, o che i Francefi siano i Corsi, o i Galati, e che quivi fosse la Francia, e quivi fosse la loro Sede. Anzi da ciò nient' altro fe ne deduce, che la di loro potenza, e la dilatazione del di loro imperio; come le contrarie citazioni null' altro provano, che la propagazione anco in quelle parti delle Colonie Tosche, e Umbre. Bbb2

Che vuol dir mai, che con queste inconcludenti autorità non si porta insieme il detto Erodoto (1), che ci dice altrove, che gli Sciti, i Cimmerii, ed altri Settentrionali fono gli ultimi popolati in Europa? e con ciò cesserebbe questo errore, che esti siano i nostri popolatori: errore, che rovescia ogni istoria, ed ogni Cronologia. Quivi il detto Erodoto passa ad indagare l'epoca precisa della di loro origine, e quasi del di loro nascimento (2); e dice, che il primo Uomo, e primo Re fra di loro fu un sale Targicao, e che da questo fino alla espedizione, che fece Dario contro di loro fi numeravano anni mille, e non più =. Ecco dunque l'epoca chiara della lorò origine! Questo è Dario Istaspe, la di cui espedizione contro i detti Sciti si pone dal Petavio (3) nell'anno del Mondo 3476. Si vada indietro per li detti mille anni, e si detraggano questi a detti anni del Mondo 3476., andiamo agli anni 2476. che sono all' incirca, e poco dopo il Diluvio di Deucalione, e poco prima, che Cadmo navigasse in Europa. Eppure in questi Secoli, e anco in altri molto anteriori abbiamo provata l'Italia popolatissima, e potentimma, e tutti gli altri Regni, o popolati di poco, o almeno poco potenti; e non vi erano nemmeno i nomi di Celti, di Germani, e simili, che malamente si fanno nostri popolatori; ma al più vi erano in quelle parti i prischi nomi (che sono nomi nostri) di Aborigeni, di Volci, di Ligeri, o Liguri, o Ligerisci, di Salii, di Ambri, o Umbri, e poi Ambroni; e così pure di Tuischi, o Tuisconi, e poi Tedeschi, e Teutoni, e simili altrove addotti. Che vuol dire che non si porta Strabone, (4) che dice, che è piu probabile assai, che noi abbiamo prodotti i meno Settentrionali, e che i Germani abbiano prodotti quelli del vero Settentrione che vice

<sup>(1)</sup> Erodoto Lib. 4. Cap. 2. — Scytha Gentem Juam omnium novissimam esse ajunt.
(2) Erodot d. L. 4. Cap. 2. — Ruae in modum se exittisse Scytha memorant, & exquo extiterant a primo Rege Targithao usque ad Darii adversus con transitum, annos omaino mille, non amplius susses.

<sup>(3)</sup> Petav. dolfrin. temp. T. 2. Lib. 13. pag. 313.

(4) Strabon. L. 7. pag. 204. — Dacos autem, qui in oppositum ... ad Istri fontes, quo islim Davos vocatos esse esse esse escio universa inter Boristoam, gente derivari — E sotto pag. 205. — Jacens regio universa inter Boristoam, of ssrum ... posse Tyrchegete, poss quos Sarmatha cognomento saziges, e qui bus pars maxima Nomadibun, idst Tessoribus consta... Intra terram sunt as statement of the 
versa questi abbiano prodossi i Germani? Come pure in altri passi addita il Geografo, che dalle genti Alpine fono prodotti i Germani medefimi. Che vuol dire, che' oltre al Sacro Testo, che filla in Cethim, ed in Italia la prima popolazione dell' Occidente non si porta neppure Livio , ed altri , che dicono = Alpinis quoque gentibus ea band dubie origo (Etrusca) est, maxime Rhetis. = Questa origine Etrusca di tutti gli Italici, altri la chiama origine Umbra, e non si contradicono, ma dicono, lo stesso. Il detto Strabone (1) rende la ragione, per cui i Veneti, e Liguri, ed Infubri, ed altri del Lario, o delle Alpi si sono chiamati espressamente, e Umbri, e Toschi, cioè per causa delle vecchie Colonie antichissimamente dedotte in quelle parti dai detti Umbri, e dai detti Toschi. Talchè gareggiavano del di loro imperio, e dignità anco in quei luogi. E se Livio ed altri dicono le dette Colonie dedotte dai Toschi soli, replichiamo sempre, che dicono l'istessa cola = quia Umbria erat pare Tuscia. = Che vuol dire parimente, che quando si tratta di, additare la vera Sede degli Umbri, e di descrivere la vera Umbria, ce la descrivono i vecchi autori dove Ella è, e dove è stata sempre in Italia, e accanto alla Toscana? e non mai nell' Illirio, o in Francia, o nelle Alpi, o fra i Veneti, o fra i Liguri? Queste tante false deduzioni, e cento altre simili provengono dalla pretesa Colonia Japetica immaginata venuta dal Settentrione, e dal rovesciare ogni principio. E poi si vuol riprendere il Gori, il Maffei, il Lami, il Mazzocchi, e me, che abbiamo detto, che alcuni noftri Scrittori dei due Secoli a noi antecedenti attendendo a' soli loro studi Greci, e Romani (nei quali gli veneriamo) hanno per altro trascurate queste altre precisissime autorità. Si pesino queste opposizioni dedotte dalli istessi studi, e dall' istesso modo dei detti due Secoli antecedenti, e si giudichi chi dice il vero.

Ma poichè siamo nel preciso articolo dell' Illirio, replichiamo pa-

<sup>(1)</sup> Strabon. L. V. pag. 145. — Romanis autem & Umbrorum immixta Gens est, & aliquibus in locis Tuscoum. Unraque enim Gens prinssuma Romanorum ampliatrum imperium de prioris leci dignistate certabant. Deste de locorum imperiis per successione quamdam propugnantes multas Colonias partim Tuscorum, partim Umbrorum effecerunt. ... Nec unius autem quidam Umbri dienniur, ac Tusci, quemadimodum Veneci, Liquets, & Influéri —.

zimente, che gli Umbri, e i Toschi erano colle di loro Colonie, e col di loro imperio non folo nelle dette Alpi, ma anco di là dalle Alpi; erano in Francia per mezzo dei Liguri, e dei Taurisci dai Liguri prodotti, erano essi anco gli Ambri, o Ambroni; dunque erano, e potevano effere Umbri, e Toschi anco nell'Illirio, come erano tali i prossimia loro Euganei, e Liburni (1). Tra l'Istria, e la Liburnia abbiam mostrati altrove gli Tapodi, che come tanti altri nomi antichissimi additavano gli Tapodici, o Taperici; e così altrove gli Japici, e la Japezia, o Japigia, nomi tutti dalla prima Italica, e Japetica Colonia derivati. Così nella detta Venezia il Timavo chiamato da Virgilio (2) Tapide, o Japodico, e quafi Japetico, e qui perciò Servio (3) pone nella Venezia e i Norici, e gl'Illirici. Cost i fette mari, e le Fose Filistine, opere insigni dei Toschi in quei luoghi; sopra dei quali si veda la dotta dissertazione del Mazzocchi (4), che le riduce ai tempi Ebrei, o Filistei, o in somma ai tempi Babelici. Si descriva, se si può con i vecchi autori la Liburnia, l'Illirio, etutto il lido, e Mare Adriatico, fenza descriverlo Etrusco tutto quanto! Adria ha dato il nome a tutti quei luoghi, e a tutto quel mare, ed Adria appunto era una Colonia dei Toschi dai secoli imperscrutabili. Lo abbiamo provato altrove con tutti gli autori, che parlano di ciò, gli Euganei (nome antichissimo) sinonimi di Liburni non erano altro che Etrusci fino alla venuta d'Antenore. Si siegua pure in contrario a dire giulivamente, che Antenore, che Enea, e che il di loro arrivo in Italia sono una favola, che non sappiamo niente degli Euganei, e che sono una favola anch'essi, e che tutto è favola quando bisogna, o quando si accomoda a questi storti raziocini; che noi godiamo di errare con i vecchi, e primi fonti del sapere, e godiamo degli altrui smarrimenti, come gode placidamente dal lido (non per lo danno altrui, ma per la fua falvezza) chi vede gli altri naufragare nel mare procellofo. Qua-

(1) Vedi Origin. Ital. Tom. 1. pag. 193. e pag. 251., e feg.

(4) Mazzocchi nelle Differtazioni di Cortona Tom. 3.

<sup>(2)</sup> Nizil. Ceorgic. L. 3. = & Japidis arva Timavi.
15. Serv. in quefle liugo = Japidis arva Timavi == ideft Penetiam, nam Japidia pare est Venetia dilla a Japido oppide == e quivi pure == Roricum pare est Illivici == e fiegue come fopra == ideft Penetiam. ==

Qualunque vecchio nome, che in quelle parti, e anco in altre più remote si trovi, o di Siculi, o dei detti Japodi, o dei detti Liburni, non può ridursi, che ai detti Toschi, o ai detti Umbri; perchè anco i Siculi erano Umbri espressamente, e tali gli abbiamo provati altrove. Scilace Cariandense pazimente altrove addotto novera dai Pirenei fino al Rodano gli Ibero-Lygias. Abbiamo pure altrove provato, che il nome di Iberi, e di Iberia (e prima di Iperoa nominata da Omero) era prima in Italia, e che poi anco alla Spagna convenne. Eschilo pone il fiume Pò nell' Iberia, e così Ovidio parimente altrove citati. Livio lib. 21. cap. 26. dice, che poco prima d'Annibale i Volci abitavano lungo le sponde dal Rodano, e che questi si dividevano in Arecomaci, e Tellosagi. Questi Volci, che erano nel tempo istesso Osci, Opici, e Ausoni, que sti insieme con i Liguri pasfarono nelle Gallie. Plinio Lib. 3. cap. V. pone in Erruria la Città primaria dei Volci, ed i Volciense, Volcienses, e poco distante pone Volcinium, o Volsinium. Talche anco i Germani, i Sicambri, quali Siculo-Ambri, si ravvisano come i Tirregeri nell'ultimo Settentrione quasi Tirre Gote, ed i Celtiberi, e la Celtiberia; în Spagna Arreite-A quasi Celto-Iberi, e simili. Sono questi Scambri prossimi, e forse gli istess, che gl'Istevoni; tutto prova, che questi nomi sono più recenti, e che tutti provengono dagli Umbri, o dai Toschi, che sono i veri popoli primitivi. Plinio (1) dopo di aver detto la Germania spopolata, e non ben cognita per molto tempo, come tale l'abbiamo riscontrata con Erodoto, con Tacito, e con altri, per fegno, che rispetto a noi non può essere mai primitiva; Plinio dissi numera molti altri popoli, o nelle Alpi compresi, o dagli Alpini descendenti, fra i quali nomina i Vindili, o Vindelici, o gli odierni Bavari, e gli Istevoni, e i Cimbri mediterranei, e gli Svevi, e i Tentoni, e i Ba-

<sup>(2)</sup> Plin. Lib. 4. Cap. 14. — Nam Germania multis: postea annis: nec tota percognita est Rhetia prope. . . . Germanoram genera, vadelicet Pindili, quorum pars Euro, gundianet, Varrini. Carani, alternun genus Ingevonet, quorum pars Cimbris, & Chaucorum gentes. Proximi autem Rheno Islevonet, querum pars Cimbris mediterranei; Herminnets, quorum Soveti; Hermundari, Chatti, Chenssia. Quinta pars Pennin, Bassara, supramissilis contermini Datis . . . .

e i Bastarni fino ai popoli della Dacia, e tant'altri, che per le mutazioni dei nomi non fono in oggi spiegabili con molta chiarezza. Se questi nomi, e le di loro tracce si trovano, come altri ha creduto, e scritto nella Croazia, Friuli, Carniola, Schiavonia, provano, che di quà fi sono estesi in quelle parti. Il tutto indica bastantemente quella propagazione dall'Italia, che altrove abbiam provata in tanti popoli Germanici fino ai remoti Daci, e forse l'addita proveniente dai Rheti, o dai Vindelici, o da altre genti Alpine, che il detto Livio ha dette chiarissimamente di Tosca origine tutte quante. A che dunque servono tante altre autorità, che dicono lo stesso, chiamandole Umbre in vece di Tosche? A che rivoltare la piena popolatrice, come se si volesse fare andare un fiume all'indietro? e dire, dunque gli Umbri erano in Germania, erano nell'Illirio, nelle Alpi, e altrove, e di là sono scesi in Italia? Non è chiarissimo questo passo di Plinio, che pure malamente si adduce in contrario, ma sono ben chiari, e patenti i nostri, che provano la prisca popolazione dagli Umbri, e Toschi per tutta l'Italia dedotta, e poi fra i Rheti, fra i Vindelici, e fra tanti altri, che certamente erano-nella-valta, e prima estensione delle Alpi, e poi dell'Illirio, e in tante altre regioni diffusa. E'un gran dire, che fra tanti libri, che escono sulla salsa ipotesi, che i primi popolatori d'Italia vengano dal Settentrione, o dai Galli, o dai Tedeschi, è dico un gran dire, che nemmeno una fola autorità ci portino, per cui si veda, che i Tirreni, o i Siculi, o i Liguri, o gli Euganei, o i Liburni, o verun altro popolo Italico fia venuto di fuora, o dalle Alpi, o dall'Illirio, o d'altronde fia passato, e sia venuto a popolarci. Ma tutte queste, e tante altre genti Italiche le troviamo in Italia antichissimamente, e fino dai tempi Babelici, e da quella prisca diramazione della Colonia Iapetica derivanti. In fomma dai Toschi, o Umbri, dagli Aborigeni, o dai Pelasgi ogni altra Gente proviene. Fuora di ciò giammai se ne prova una fola, che d'altronde sia venuta a popolarci antichissimamente. Anco nelle Alpi, e in tutta la vasta loro estensione non si trovano popoli più veechi degli Umbri, o Toschi. Eppure frall'ammasso di tante inutili (anzi stravolte) citazioni, neppur una se ne adduce, che provi queste esterne Colonie popolatrici d'Italia. Sarebbe stata una

gran mancanza, dei vecchi autori, se sossero vere, e ce le avessero co-

Erodoto stesso (1) fra i Traci, e sra i detti Geti pone i Cresso.

mici. Ma aktrove questi Crestonici in origine li sa oriundi da Grestona in Tirrenia, che in oggi è Cortona, e li sa parlate l'issessi singua (2). Dionisso d'Alicarassio pose questa Crestona nell'Umbria (3), e dicono lo stesso l'uno, e l'aktro per la ragione spesso de cennata, cioè perchè l'Umbria era una parte della Toscana. Petciò poco dopo (4) la chiama Cortona espressamente, e divenuta poi Colonia dei Romani. E di nuovo poco dopo la pone in Tirrenia, e la chiama Tirrenia espressamente (5). Quivi spiega perchè mai i Crestonici dell'Ellessonto, e di Tracia parlassero l'istessa lingua dei Crestonici, o dei Crotoniati in Tirrenia, cioè perchè gli uni, e gli altri avevano un' istessa origine, ed erano Pelasgi gli uni, e gli altri (6).

Virgilio (7) nei noti versi, che confermano la venuta d'Antenore nella Venezia, lo fa passare nell'Illizio, e nei Regni dei Liburni con-Tom. III. Ccc finan-

<sup>(</sup>v) Erodot. L. V. in princ. — Gens Thracum... liabet autem multa nomina finguifarum refisinum, moribus tamen confimilibus imbusi funt, prater Getat, Ф. Traufas, Ф. qui fapra Cesfonces incolunt..... Trassif vero in. cateris, quidem omnibus dem quod Thraces..... e pace fisto — borum fines accedere ad Henetos, qui funt in Hadria. Qui quo palo Medorum Coloni fiserias, non quoo diere.

<sup>(2)</sup> Erodot. E. 1. — Caterum qua lingua Pelafgi fint ufi, pro certo adfirmare non possum; fed. conjectura signouum licet dicere eadem, qua nunc Pelafgi attuntur, qui supra Tyrrbeno Urbem Cresonam incolum :—.

Dionif. L. 1. pag. 16. — στρατευασιο ἐπὶ τες Ομβρικές, καὶ τὸλιν ἀυτῶν ἐυαλάμνια, καὶ μ-γαλῆν ἀτνα προπασθυτες ἀιβυσι Κροτῶνα. — Bello Umbros aggrediantur, & Urbem corum florentem, & magnam extemplo capiunt, Crotonam.
 Dionif. Lib. 1. pag. 21. — paf Cottona Vacata eft, & falla. Romanoums Coyear and continue of the page of the continue of the page of the pa

belli sede us, constituerunt, quam nune vocant Tyrrheniam =.

(6) Dionif. d. Lib. 1. pag. 23. = Atqui miretur aliquis Placianis qui circa Hellespontum babitant Sermonem Crotoniatas habuisse persimilem. Quandoquidem utrique,
a Pelassi oriundi sunt =.

<sup>(7)</sup> Firgil. Eneid. Lib. 1.

finanti, e quasi gli istessi, e lo sa superare il Timavo, che altrove lo chiama Japide, o Japodico, alludendo in tutto, e sempre alla detta Japetica Colonia, e al principio Etrusco, o Umbro anco in quelle patti (1). Servio in quest'istesso luogo (da altri talvolta mal'citato) pone gli Euganei nell'Illirio, e contuttociò dice, che il detto Antenore venne nella Venezia. Dunque gli Euganei tenevano anco l'Illirio, come tenevano, e signoreggiavano i Liburni, che il detto Servio chiama assolutamente Rbesi (2), e Vindelici. E perciò sa giungere il detto Antenore anco al Timavo, che è fra Aquileia, e Tergesse. Tuttociò prova, che gli Euganei si stendevano anco nell'Illirio, ma non mai, che gli Illirici avesse in sentero prodotti gli Euganei.

Altri nomi Italici antichissimi troviamo nell'Illirio, e nella Liburnia. Plinio (3) vi pone il seno Japodico o sia il Corso Japezio, che con questo antichissimo nome porta seco la provenienza Italica. Callimaco (4) chiama Pencezio, e Japidi, o Japodici alcuni di quei popoli, anzi quasi tutto l'Illirio, e tutta la Liburnia. Questi sono nomi Italici tutti quanti, ed è ben noto, che la Calabria: chiamossi ancora Pencezia, e Massapia (5). Trovo da altri citato Sigeberso in Cronico, che dice, che i Prussi santi settus si prussi, e non ho ardire da contradirlo. I monumenti Etrusci sono sparsi, e si ritrovano in tutta l'Italia; ma nella Toscana sono più frequenti. Ne sono pieni i Volumi del Dempsero, e del Gori, e del Passeri, e per chi sa distinguerli ne sono pieni ancora i libri del Montsocon, del Tesoro del Grevio, e Gronovio, del Paruta, e d'altri, che per altro, e per lo più li pongono per Greci, e per Romani. Molti altri non sono

anco-

<sup>(1)</sup> Vedi onninamente Origini Ital. Tom. 1. pag. 251- e feg.

<sup>(1)</sup> Servio sopra Pirgil. Lib. 1. d. vers. — Antenor potnit — Antenor... cum Polidamante, caterisque sociis in Ilirium, non Liburniam, sed Penetiam tennit... ideo tutus, quia Rheti Vindelici ipsi sunt Liburni.... Tymavus antem in sstrid est inter Aquilejam, & Tergessum —.

<sup>(3)</sup> Plin. Lib. 3. Cap. 19. — Alii Liburnia CXXX. millia (passum) nonnulli in Flanaticum sinum sapidiam —.

<sup>(4)</sup> Plinio Lib. 3. Cap. 21. = Illiricum = Affic gens Liburnorum .... & ques Callimacus Peucetias appellat.... Thedoniam, quo finitur Japidia.

ancora registrati, e giacciono dispersi nei nostri Terreni . Alcuni di questi ne riporta il nostro Pausania della Toscana, intendo il diligentissimo Targioni (1) nei suoi viaggi della medesima. Il Marchese Muffei riporta varj monumenti Etrusci nei Colli Euganei, e in altre estreme parti della Venezia ritrovati (2). Altra ne riporta (2) scavata pure nei detti Colli Euganei, che benchè di Latino antichissimo, contiene qualche prisca, e Italica denominazione di quei Popoli, fra i quali accenna gli Arusnasi nomi veramente Etrusci. Fra i Carni (4) e in quei contorni si sono pure rittovate monete Italico-antiche colle due faccie di Giano, e forse altre ne avrebbemo vere Etrusche anco in quelle parti, se il tempo, e la negligenza dei secoli non le avesse disperse, o non le distruggesse attualmente. Così per altro è restata la medaglia Etrusca di Padova colla sua leggenda VTAT PATV altrove da me riportata (5). Il Cluverio adduce un'altra Iscrizione ritrovata in detti Colli Euganei, che indica, che alcuni di quei luoghi, e popoli si sono anco chiamati Sabini (6) . Plinio alegove chiama Rheti tutti gli Alpini (7), ed esso, e Livio li chiamano Etrusci tutti quanti, benchè altri malamente citati, o non intesi in contrario, gli chiamino Umbri, non avvertendo che nel linguaggio dei vecchi autori Umbri, e Toschi suonava l'istessa cosa. Questi Liburni dagli Eu-

Ccc 2 ganei

TIRMVS INGENVI F.
PRINCEPS SABINORVM
SIBI ET CORNELIÆ
RVSTICÆ CONIVGI &c.

<sup>(1)</sup> Targioni viaggi della Toscana Tom. 1: pag. 138., Tom. 2. pag. 408., e Tom. 3; pag. 25.

<sup>(2)</sup> Maffei Öfferu. Letter. Tom. V. pag. 321. e cort dice = ed ecco in queste piccole carte raccolte le più infigni l'ferizioni Etrusche, che rimangono... avendo spinato necessario di osservane, e di addurne qui d'ogni paese, con singolar piacere tre ne ho poste della Venezia =.

<sup>(3)</sup> Maffei Össerv. Letter. Tomá 4. pag. 14., e Tona. V. d. pag. 321.
(4) Cita, ed illustra queste medazise una Disservazione, della quale è satta menzione nelle Novelle, e segli periodici di Venezzio dell'auno 1768. intitolato il Magaze.

zino Italiano . (4) Pedi Origini Italiche Tom. z. al trattato delle Medaglie .

<sup>(6)</sup> Cluver. pag. 108.

<sup>(7)</sup> Plin. Lib. 3. Cap. 20.

ganei prodotti sempre anco più rimotamente si estesero . Erano non folo nell'Illirio, ma anco in Dalmazia, e vi si mantennero fino ai tempi di Gerone Siraculano. Archia quando dedusse in Corcira, oggi Corfù, una Colonia, vi trovò i Liburni, e li discacciò al dire di Strabone (1). L'istessa Dalmazia era divisa dal Monte Adrio, o Adriatico (2). Fra i detti Liburni, e Dalmati erano le Isole Absirtide, ove Medea uccise il suo Fratello Absirto (3), e le altre chiamate Liburniche. Fra queste era Tregurio fabbricato dagli Isfei, e che in antico fi diffe Paro, c Pharo. Additano queste cose i nomi antichissimi Italici, ed Etrusci, che furono anco Egizi; e tali, cioè Figli dell' Egitto fi sono chiamati anco i Tirreni, e i Tirreni Pelasgi in Grecia, come con i vecchissimi Greci autori altrove si avverte. Le Fosse Filistine, e i fette mari, e il Timavo si replica, che sono tutte opere stupende degli Etrusci nella Venezia, e sono tali fino dai tempi Babelici, ed imperscrutabili, come anco il Mazzochi, ed altri hanno provato. La detta Adria, denominatrice di quei lidi, e di quel Mare, fu parimente Colonia dei Toschi in quei medesimi tempi, dei quali non può additarsi il principio, anzi l'istessa sua rovina, che probabilmente accadde quando, come dice Plinio, voltarono con grandi scavi i Toscani tutte quelle acque nelle Paludi della detta Adria (4), accadde ancor essa in secoli remotissimi. Si rivoltino ora adunque tutti questi fatti, e tutte queste autorità, e memorie; si sconvolgano i secoli

(2) Strabon. Lib. 7. pag. 211. = Mons eft Adrius mediam dividens Dalmatiam. (3) Strabon. loc. cit. Lib. 7. = Ora Illirica .... Subiacet enim Alpibus ad Japodes ufque .... debine curfus Japodicus . Tapodes enim in Albio monte fitt funt .... fecundum Jap des in Liburnos eft navigatio ... ufque ad Dalmathas, & Sardo oppidum Liburnicum. Ad oram vero omnem maritimam infula funt, quas Abfirti-des vocant. Postea Liburnides numero XL. post illas alia Insula, e quibus nobiliores Fregurium ab Iffais conditum, Pharos, qua antea Paros dicebatur a Pariis adificata.

(4) Plin. Lib. 3. Cap. 16. = Omnia ea flumina, fossasque primi a sagis fecere Tusci egefto amnis impetu per tranfverfum in Atrianorum paludes, que septem maria appellantur, nobili portu oppidi Tuscorum Adria, a quo Atriaticum mare appel-

labatur, nunc Adriaticum =..

<sup>(1)</sup> Strabon. Lib. VI. pag. 181. = Caterum quum Archias in Siciliam navigaret ... ad deducendos in Corcyram accolas (fic enim nunc appellabatur qua prius Sche-ria esfet); Hic igitur expulsis Liburnis locum babitantibus, Insulam babisatorum frequentia refersit = .

e si dica, che l'Adria, o il monte Adrio dell'Illirio, o della Dalmazia ha dato il nome all'Adria Veneta, portando dal Settentrione la mal concepita Colonia Japetica. Le autorità contrarie, che nulla provano, percuotono i tempi posteriori, e anco avanzati del Romano Imperio, nei quali questi nomi, e queste memorie Etrusche, o Umbre ancora duravano per la propagazione dall'Italia anco in quelle parti diffusa; le nostre autorità per altro sono decisive, e percuotono non solamente i tempi innanzi al Romano Imperio, ma i detti secoli veramente imperscrutabili. Finalmente anco i contrari scrittori convengono in sostanza, che i Liguri, i Volsci, Opici, Ausonj, Euganei, e moltialtri discendano dagli Umbri, o Toschi. Si imbrogliano solamente sentendoli talvolta denominati col solo nome di Umbri. Intendiamo adunque gli Autori, che dicono, che Umbri, e Toschi erano un Popolo solo; e così saremo d'accordo.

Se s'indagherà più di proposito la prima popolazione degli ultimi Settentrionali, sempre udiremo, che la di loso origine da noi proviene, e non mai da loro si parte verso di noi. Fra questi sono gli Enesi di Paflagonia, che comunemente si dice, che ricondotti da Antenore, come è verissimo, abbiano dato il nome agli Eneti, e poi Veneti Adriatici, il che non è vero. Tutti i riscontri istorici sono in contrario. Gli Eneti di Paflagonia, e varie di quelle Regioni ivi contermine avevano l'origine dai Traci, che altrove abbiamo provati descendenti dai Pelasgi Tirreni. Gli Euganei, o Liburni, che erano gl'istessi Pelaigi, o Tirreni, e che ancor essi in quelle parti si dilatarono pare, che questo nome di Eneti, o di Euganei trasportassero in quelle regioni. Erodoto (1) questi Eneti di Paslagonia gli sa discendere dagli Illirici. Luciano (2) fra i Paflagoni, ed il Ponto Euxino rammenta

(1) Erodot. Lib. 1. = Leges vero .... Una quidem: prudentissima .... altera autem (quantum ego sentio) qua Enetos, que sunt ex Illiriis audio uti = e parla degli Eneti di Paflagonia .

(2) Lucian in Alexandro, seu Pseudamantes Erasmo Rotherodamo interprete . = At perditissimi illi Paphlagones .... Repertum eft aliud Oraculum, quasi Sibilla predivinantis, quod fic dicit.

Ευτέτνη πόντοιο παιρ ήιδσι άκχι Σινώπης..... Che il detto Erasmo così traduce.

Ad maris Euxini littus , juxtaque Sinopem-Tirfide erit quidam Aufonia de Gente Sacerdos.

302 gli Indomini, e vecebi profesi Aufonj . Chi vuole al folito stravolgere tutte le autorità, dica, che di là poi sono venuti fra noi. Nè noi, nè il giusto lettore lo diremo giammai, poiche questi Ausoni Indovini (che vuol dir Tirreni, e Pelasgi) li troviamo assai più vecchi fra di noi. Si è veduto altrove, che il nome Italico di Liburni su convertito dai Greci in quello di Euganei, e così l'altro di Veneti, come si ricava da Plinio ( che parla dei Veneti Adriatici ) fu parimente da loro convertito in quello di Eneti (1). I buoni traduttori dei vecchi Greci, e specialmente di Euripide (2), che pure li commemora, questo nome di Eneti (in Paslagonia) lo convertono addirittura in Veneti, e non Eneti, perchè sapevano che il detto nome di Eneti (in Paflagonia fu un Sinonimo di Veneti fin da principio. Strabone con un verso d'Omero (4) chiamando Nobili (che pure è un Sinonimo di Euganei) tanto gli Eneti di Paflagonia, quanto i Veneti d'Italia, e degli uni, e degli altri narrando il genio illustre di coltivare le razze dei Cavalli, non bene spiega chi di questi due popoli abbia dato all'altro il detto nome. Ma pare, che si spieghi abbastanza chiamando Cauconi, e Ciconi i detti Eneti di Paflagonia all'intorno dei Fiumi Teio, e Partenio (4), che vuol dir Pelasgi, e Tirreni espressamente. E altrove rammenta le Truppe ausiliarie, che ebbero i Trojani nel celebre loro assedio, e nomina specificamente i Pelasgi, e i Cauconi derivanti d'Arcadia, ove erano i veri Pelafgi Tirreni, e dice che questi, vennero di Pastagonia (5). Il detto Omero nel Catalogo dei detti ausiliari dei Trojani dopo i Ciconi, o Pelasgi di Tracia, e dell' Elle-

(1) Plin. L. 37. Cap. 3. = Inde Veneti primum, quos Graci Enetos vocant, rei famam fecere proximi Pannonia id accipientes circa Mare Adriaticum.

(3) Strabon. Lib. V. pag. 142. col detto verso di Omero, che comincia = 15 Everuv... (4) Strabon. Lib. XII. pag. 365. = Cauconum vero gentes circa Theium, & Parthe-

<sup>(2)</sup> Eur.pid. in Ippolit. Atto primo circa il fin. = Naine. Eustra, dupățiulă z = che lo Stiblino traduce = Venetorum domitrix equorum = cost nel detto Ippolito alla fine dell' Atto quarto = Πώλω 'Eνεταν.... conscendens Venetos frano cogens equos = e spesso altrove.

nium fequuntur =. (5) Strabon. Lib. VIII. pag. 228., e 230. = Plurima quidem de Cauconibus memorantur. Nam Arcadica vocatur natio , funt & Pelafgica , & errabunda . Scribit enim Peeta & Troianis auxiliares socios advenisse. Unde vero venerint nibil fane prodidit; reor autem e Paphlagonia =.

sponto condotti da Eusemo, pone gli Eneti di Passagonia condotti da Pilemene (1). Cosi parimente leggiamo in Tito Livio (2). In queste parti dei Traci, di Paflagonia è offervabile, che il detto Omero racconta i luoghi chiamati Egiali, o Egialei, che così sono denominati da Egialo altrove riconosciuto per Pelasgo Tirreno, e che da tutti è posto per il fondatore dei Sicioni, e della Greca Monarchia. Questo Egialo per chiara testimonianza d' Eusebio è posto per coetaneo di Belo (3); e questa è la vera Epoca della Japetica, e Italica colonia in Grecia, in Tracia, e in tante altre parti diffusa. Seguitino adunque i contrarj pirronici a dire, che questi sono Secoli savolosi, e troppo remoti; seguitino ad imbrogliare i tempi con equivoche citazioni, che percuotono i Secoli di Roma già avanzata, e potente, quando i nomi, e le cose erano mutate, e confuse, ma che per altro con questi buoni principi noi, e non essi sappiamo conciliare, e spiegare; perchè anzi che abbattere, comprovano (purchè fiano bene intese) il nostro assunto.

Ma, tornando ai precisi passi d'Omero, è osservabile, che esso chiama costantemente i detti Pastigoni, o Misj non solamente Eneti, ma politivamente Illustri, e Nobili, che veramente vuol dire Euganei, secondo Plinio (4). 'Ayand li chiama il detto Omero, che è l'istesso, che Eugenesi, o Euganes (5). Così Strabone offerva, e confessa, che questi

(1) Omer. Hiad. Lib. 2. verf. 849. & feqq. Quotquot Hellesponthus aftuosus continet Euphemus vero dux Ciconum erat bellicoforum . . . . . . . . . Paphlagonibus vero praerat Philemenis virile cor Qui Cytherum tenebant . . . . . . . . . . . . Circaque Parthenium fluvium inclitas domos habebant

Cromniamque , Aegyalumque . . . . . . . (1) Liv. Lib. 1. in princ. = casibur inde variis cum multitudine Enethum.... qui sedes, & Ducem Rege Pilemene ad Trojam amiso, quarebant =.

(3) Eusebio citato dal Cluverio Epitom. Histor. Lib. 2. Cap. 4. pag. 7. = Nino Agialus primus Sicyonorum Rex ab Eusebio aqualss numeratur ==.

(4) Plin. L. 3. Cap. 20. = praftantefque genere Euganei; inde tratto nomine.

 (4) Plin. L. 3. Lap. 20.
 (5) Omer. Biad. L. XIII. verf. 6.
 Μυσών ν' αγχεμακών ἄγαυών Ἰππημόλγών. Myforumque cominus purnantium, & illustrium Ippemolgorum. E così lib. 2. verf. 892., e così al Lib. V. verf. 176. quando fu uccifo dai Greci il detto Tilemene Duce dei Paflagoni.

questi Misj, e Paslagoni sono sempre dal Poeta chiamati illustri, e Nobili (1). Se tali adunque erano, cioè Eneti, ciè Enganei, cioè illustri prima che Antenore gli riconduceste nell' Adriatico; dunque bisogna, che dall' Italia, e dall' Adriatico sia questo istesso mome derivato a questi di Misia, e di Paslagonia. Così si intendono anco questi di Silio Italico (2), che altri spiegherà forse a suo modo, e diversamente, ove dice,

### Tum Trojana manus tellure antiquitus orta Euganea, profugique Sacris Antenoris oris.

perchè noi gli spieghiamo, che i Trojani, e li altri profugi Paflagoni compagni di Antenore discendevano anticamente dalla terra Enganea : Dunque è chiaro, che questo nome di Eneti è innato, ed è vecchissimo in Italia anco prima di Antenore, e che dall'Italia si è diffuso in Misia, e in Passagonia. Ne Livio è contrario dicendo (3), che cacciati gli Euganei tutta la detta Gente si chiamarono Veneti, perchè fra tutti questi vecchi nomi di Eneti , Veneti , Liburni , Enganei , e simili , che forse come le altre Colonie Italiche facevano, o componevano diversi Stati, e Repubbliche fra di loro distinte, ne secero uno stato solo, e vollero, che restasse un sol regno, mentre prima in molti era diviso. Ma Livio non nega, che in tutti questi diversi nomi si contenga un fol popolo Italico, e vecchissimo. Il Dempstero (4) ancora riconobbe, ed afferi, che Euganei, e Veneti erano l'istessi. Strabone più chiaramente dice, che questi nomi di Eneti, e Veneti sono quasi sinonimi di Canconi, Ciconi, che vuol dir Pelasgi, e che quelle parti abitavano tutti quanti; perchè e Galati, e Paflagoni, e Gilici gli fa tutti quanti descendenti dai Traci (5), che spesso gli abbiamo ritrovati veri Pe-

(2) Sil. Ital. Lib. VIII. verf. 603. (3) Liv. L. 1. = Gens univerfa Veneti appellati.

(4) Dempfter. Etrur. Regal. L. 1. Cap. 26., & Lib. 4. cap.....

<sup>(5)</sup> Strabon. Lib. XII. in princ. — Occasum versus a Taphlagonum gente, & Galathis, qui in Phrygiam transmigrarunt — e poche pagine sotto — Dichum est au tem hissos colonas esse Thracum... De Cartandinis vero, & Cauconomibus modem codem.

lasgi. Dopo di questi colloca gli Eneti, benchè dica, che ai suoi rempi erano mancati questi nomi, e non vii erano più Eneti di Pastagonia, e nommono Cauconi. Ma di nuovo altrove parlando dell'origine di quei Popoli accenna le Colonie Iberiche, ed Esperiche (e qui vuol dire Italiche) sino alle dette regioni del Ponto, e della Colchide, (1) e sino ai consini dell' Armenia, e con qualche oscurità pare, che dica sino ai Mosti dei Moschi, e degli Egizii, e degli Etiopi con i Colchi, e degli Eneti di Pastagonia. Altrove ora li chiama Cauconi, ed ora Passilagoni (3). Chi non vede in questi antiquati racconti le prische tracce delle Colonie Italiche in quelle parti, e in ogni regno dell' Europa diffisse?

Se tutti questi nomi, e questi luoghi non sono espressi coll' ultima chiarezza, che in oggi è quasi impossibile, non è per altro, che non mostrino bastantemente, o almeno in generale le dette Colonie Italiche in quelle parti, ora col nome di Euganei, o di Eneti, ed ora con quello di Pelasgi, di Cauconi, e simili. Basta finalmente che siano chiari in qualche parte, perchè si debbano creder veri del tutto. L'universalità delle prove si attende; e ripugnerebbe, che sossero vere in alcune regioni, e specialmente nelle più remote, e poi fossero false nelle altre, e nelle più proffime, che debbono le prime effere state ripiene dalle Colonie popolatrici; ancorchè parimente fra di loro non possa distinguersi con chiarezza il come, o il quando, e chi prima delle altre sia stata popolata. Che se contro tutta questa unione di citazioni genuine, e fincere forgeranno nuove critiche artificiose, e altre nuove, e contradittorie opinioni, il tempo, e la ragione le saprà Tom. III. Ddd

eodem modo omnes fentiumt. Hæc natio e Thracie partibus profella... Cauconus vero, ques cam oram dicant habitasse... Cauconum vero Gens circa Theium, usque Parthenium annem... Post Parthenium Eneti sequantur, arque nunc etiam circa Parthenium Caucones quidam.... Nunc dicunt nusquam Enetos in tota Paphlagonia ssendi sedenti e e poco sotto e Cauconum vero sense somnion intertiis.

<sup>[1)</sup> Strabon. L. 1. pag. 44. Un et quis obluppicat, ficue Elprionum quidam, & Berorum ad Ponthi regiones, & Cholchidis dedulla colonia, quas Chorates, de quo dicit Apollodorus ab Armenia differentiant. Crus astem magis, & Mofeboum montes, & Aceppicorum, & Hethiopes sum Cholchis, Enetorumque e Taphlagonia, & Sinum Adriatusm =...

<sup>(2)</sup> Strabon. Lib. XII. pag. 364. — Quidam antem ea (loca) Cauconum dieunt. Reliqua Paphlagonum .... Didum est autem Moso colonos esse Tribacum ... Videtur, antem bac natio e Thracia partibus profess —

Origini Italiche

39

diffipare. Riscontrando in qualunque altro diverso sistema gli anacronismi, e gli altri errori, che l'accompagnano, sarà sempre più chiara la nostra verità; la quale saprà ben disendere quesa Madre comune, che alcuni figli non vogliono riconoscere, quasi che per la dilei vecchiezza non siano più rammentabili quei prischi pregi di beltà, e di potenza, che ebbe per tanti Secoli.

# Fine del Tomo Terzo .



# I C E

## DELLE MATERIE

# Contenute in questo terzo Tomo.

### A

Bitatori primi d'Italia vennero per cia. 312.

Acarnani, ed altri descendenti dagli Italici, pag. 31. e seg. e 73. e 273. Acetra Citta. 295. Ad Arnam Çittà è l'odierna Firenze. pag. 66.

Adria, e sua antichità. pag. 77. Fù colonia E-trusca. 106. Affinità, e descendenza di molti remoti popoli

dall'Italia. pag. 32. e 73. e 273. Alessandro Magno rispetto in Gerusalemme il tempio, e l'Altare del vero. Dio. p. 23. e seg. In lui non si verifica la sovversione degli Af-

fri, e degli Ebrei. ivi. Sua descendenza dagli Italici. 26. e seg. e 73. Alessandro si dice nella Scrittura Re di Giavan, e non già Re di Cethim. 33. Alpi, e loro antica estensione. p. 297. Vi erano nelle Alpi li Japodi, o Japodici, o Japetici.

78. e 338. Ambroni fono i Liguri, pag. 290, e da questi, vengono vari, popoli di Francia, ivi. e 370. America fu popolata probabil mente dagli Scitti, e da altri fettentrionali Europei. pag. 2. Anacronifmi, ed altri errori di chi fi allonta-

na dai principi delle Origini Italiche. pag. 94. e feg. e 307. e feg.
Androdamante di Reggio Legislatore. pag. 274.

Antenore in Italia. pag. 97. e 206. Antioco, ed Alessandro Magno non anno che fare nella sovversione del Regno Ebreo. pag. 19. e feg. e non si verifica in loro la Prose-zia di Balaam. ivi.

Antiquari dei due Secoli a noi precedenti ca-Tom. III.

duti in vari errori, pag. 57. e 129. L'Antiquaria Etrusca è uno studio nuovo, e A Autquaria Estuda e uno itudio nuovo, e non è conjetturale, pag. 129, e 201. Aramei, e loro lingua, fe vi fia, pag. 252. Arimo, Re Tofcano, pag. 274. Ariflobulo Giudeo Maestro di Tolomeo Filo-

metero, e sua età . pag. 243. Arnati Tirreni produttori delli Spagnoli . pag.

Arti, e Scienze sono in Italia prima che in

Grecia, e che altrove. pag. 128. e 157. In Grecia cominciano da Pericle. 152. e feg. Paragone delle arti, e Scienze frall' Italia, e la Grecia. 157. e feg.

Astronomia prima in Italia, che in Grecia. pag. 252.

Atene per molto tempo fu povera. pag. 46. e 185. e feg. Aurunci, ed Aufonj fono un' fol popolo. pag-

Aurunci, ed Autonj 1000 um' fol popolo, Pgz.
216. e/gg. e 220. Ma furono dopo j primi
Iralici. rvi. Aurunci detti Opici, 218.
Aufoni, ed Aurunci erano gli itleffi. pgg. 216.
e/gg. e 220. E però furono anch' effi dopo
i primi Iralici. rvi. Aufonj detti anco pellenji. 331. Aufonj fragli Eneti di Paflagonia 276.

nia. 376. Autori profani antichi si accostano talvolta al linguagio della Scrittura . pag. 45. Autori no-

Ari recenti caduti in vari errori . 62. e feg. e 307. Loro giusta intelligenza, 126. e feg. Autorità dei vecchi Scrittori talvolta mutilate, o male intefe dai moderni. pag. 119. e 131. Autorità circa all'antica Italia chiare, e deçifive . 191. efeg.

B Abel, e sua torre; non ebbero parte in-quella nè Sem, nè Jaset, nè i di loro de-scendenti, pag. 62. e seg. e 66. Ove ora sia Babel, e se sia Bagdat. 196. Sua sondazione. 207. Balaam, e fua Profezia circa la parola Cethim.

si verifica in Italia. pag. 16. e feg. Ddda

Bardetti, e sue Citazioni non sincere. pag. 9. e/eg. Altri suoi errori. ivie. 72. 89. 92. 98. Battaglia d' Ercole con i Liguri in Francia . p.

321. e 349. Belo Gigante, pag. 288. e 330. Bellovefo, e fua irruzione in Italia, pag. 312.

e 317. e feg. Benaco Lago ove, e che cofa fia. pag. 327.

Bergamo, e fua origine. pag. 295. Berarmoni. Vedi Feaci, Curcti, Dattili Idei, Pelasgi &c.

Bologna, e fua origine. pog. 294. Bronzo, & Arte di lavorarlo prima in Italia, che in Grecia. pag. : 57.

Bruzi, quali Pruffi. pag. 375.

Abiri Pelafgi p. 73, c 126. 263., e 283. Cadmo non può avere prodotti gli Europei.

pag. 60.

Calcidefi erano veri Italici, pag. 268. e 273. Caldet, e loro Filosofia malamente inalzata. 251. Zoroastre, e Mitrobarzane filosofi Caldei . ivi.

Caronda, e Zalcuco gran legislatori Italici . p.

Celti, e Galli non poffono effere i popolatori origine più probable. rvi. e p. 320. I Celti fono posteriori ai primi Italici. 321. Dive erano i primi Celii antichi . 338. e feg. Celti, e Galli erano in antico nel littorale Tirrenico, 342. Il nome di Celti non è vec-

chio, 321. Le Celtiche migrazioni non fono antichissime.

pag. 310. e fee, e 371. Celto Iberi, e Celto Galati. pag. 335. e feg. Cethim nella Scrittura vuol dir l'Italia. pag. 15. e feg. e 37. e 54. e 67. Suo primo figni-ficato conviene all'Italia fola. 24. e feg. Non fignifica la Grecia. 25. La Grecia nella Sac. Scrittura fi chiama Terra di Giavan, e l' Italia fi chiama Terra di Cethim. 35: Come quella voce sia appartenuta anco ai Roma-

Ciclopi, e Giganti finonimi di Tirreni. 195. Cicno Ligure a tempo d' Epafo. pag. 295. e

308. e feg. 323. Circompadani, e loro vera origine. pag. 320. e 283. e 325. Divisione delle regioni Circom-padane. 284. Sono descendenti dagli Umbri, Toschi . rvi. Circompadani in ajuto d' E-

nea. 325. e feg. I Circompadani non fono gli Itali primitivi . 61. 283. e feg. Citazioni dei vecchi autori si trovano talvolta

mutilate dai moderni , pag, 119. e 131. e 151. e 15 terli, quando parlano di fatto, e d'Illoria.

Città primitive d'Italia. pag. 101. Le Città

furono prima in Italia, che in Grecia. 195. Città, e suo distintivo consiste nelle Mura. 191. Città Italiche, e Greche, e loro para-gone. 192. e feg. I Tirreni furono i primi tabbricatori delle Città. 195. e feg. e 205. e fi differo ancora Giganti. ivi. Vecchie Città di Sicilia, 197, e 211, Altre vecchie Città d'Italia, 198, e feg. Vecchie Città del Lazio, 199, e feg. Le prime Città Greche fono fondate con leggi Italiche, 203. Città dod.ci, e numero duodenario in molte

Provincie. pag. 202.

Città Italiche, e Greche numero XII. in ori-

gine. pag. 202. Colonia prima in Italia non si verifica dal luoogo, in cui sbareò, ma dal luogo, ji n cui fi stabili. pag. 322. e f.e. La Colonia Japetica venne per Mare. Vedi Jaiet. Vedi Navigeazioni. La Colonia Japetica non patè effere nè Celtica, nè Tedesca, nè Alpina. 68. e 207. e feg. Da quella si formarono subito i primi quattro popoli veri primitivi . 104. e Jeg. Questa prima Colonia, o popolazione Italica è provata tanto colla Sacra Scrittura,

quanto colli autori profani . 49. e 97. Colonie, o Invalioni di qualche popolo lasciano fempre qualche loro memoria, e qualche loro nome. pag. 376. Colonie primitive dei po-poli difficili a provarsi, 1.

Como, e fua origine. pag. 296

Conformità delli autori profani in molte cofe colla Scrittura. pag. 49. e feg.
Coribanti, e Telchini, e Cureti, e Dattili Idei, ed altri nomi convenienti ai Pelafgi Tir-

reni. pag. 270. e seg. Cortona elittente, e forse a tempo di Deuca-

lione, pag. 195, e fue mura, ivi. Fu prima di Creitona in Tracia, 92, e 302.

Crati fiume in Grecia chiamato Italico; e così Dodona, e altri nomi di Grecia provengono dall' Italia. pag. 331.
Creftona. Vedi Cortona.

Creta. Epimenide in Creta . pag. 228. e feg. Come le leggi Greche descendano da Creta, e queste dall'Italia . ivi. e 258. Creta da leggi

230. Creta commerciante coll' Italia . ivi. Creta, e sue vecchie Istorie. 257. e feg. Crotona nel Regno di Napoli, e fua origine.

pag. 302. Critica falfa è dannolissima. pag. 60. Spesso la Critica proviene da ignoranza, rvi. e 89. e feg. e 121. e feg. Critiche fatte alle Origiui

Italiche. 8.

Crono è Saturno. pag. 99. e feg. Cronologia ignora ai Greci, e agli Egiziani.p. 154. e feg. e così l'Astronomia, ivi. Cronologia molto schiarita in oggi. 255. Cronologia efatta, che fi offerva, e ne fiegue fecondo i principi delle origini Italiche. 95. Anaconifmi, e altri errori, che ne sieguo-no negli altri sistemi, ivi. 307. Cureti, e Lelegi sono i Pelasgi. pag. 288.

Cuma, e sua fondazione. pag. 85. e fondazioni di altre Città Napolitane, svi. e 263.

Ardano dotto nei riti Etrusci. Così Numa, e Porsenna, e Tarquinio. pag. 229. e seg. Dardano mago, e prestigiatore. 247. Dattili Idei , Telchini , Feaci , Coribanti , ed al-tri nomi furono propri dei Pelafgi. 270. e feg. Demarato non è vero, che introducesse la Pla-

stica, e varie arti in Italia, pag. 128. Descendenza di molti remoti popoli dall' Italia.

pag. 31. e 34. e 80.

Deucalione in Grecia nome afcitizio, e barbaro. pag. 171. Deucalione trovo l'Italia popolatifima 169. La popolazione d'Italia non può defumerfi da Deucalione 159. e feg. Deucalione riconduce in Italia i Pelafgi. 181. Dionifio d'Alicarnaffo fallace nei fuoi racconti

circa le origini d'Italia, e di Grecia. pag. 154- e seg. e 160. e seg. Diana, Pallade, e Proserpina tre Dec Sicilia-

ne , pag. 140. e 145. Divisioni, o diramazioni dei primi Italici. pag.

104. e feg. e 159. e 210. Divisione antica dell'Italia. pag. 265. e feg.

Le tre Etrurie in Italia. ivi. Dodona, e suo Oracolo, e Tempio Dodoneo. pag. 127. e 175. Il detto Tempio fabricato dai Pelafgi Tirreni . ivi. e 332.

E Balo, e Telone fabricatori di Città nel re-gno di Napoli, pag. 197. Tom. III.

alla Grecia. ivi. e Creta le ebbe dall'Italia. Ebrei, ed Egizi sono anteriori agli Italici. pag. 207. e feg. Città antichissime delli E-brei, e delli Egizi . 208. e feg.

Egialo coctaneo di Nino. pag, 166. e 173. E l'ifteffo, che Giavan. ivi.

Egitto dotto, e pio da principio, ma poi divenne, ignorante, e barbaro. pag. 240 e feg. e 249. Decaduto nella più rozza barbarie. 244. I Re d'Egitto quando cominciarono ad effer barbari. 245. e 250. Egizi, e Greci non feppero l'Attronomia, nè la Cronologia, 246. e 254. Fra l'Egitto, e la Grecia non vi è stato commercio, se non che tardi, 15.
Egizi, e loro antichissime Città, p. 207. e seg.

Eleno in Italia. pag. 97. Eliano, fpiegato circa all'Ausonio Mares, sup-posto il primo Uomo d'Italia. pag. 297.

Emigrazioni prime dei popoli difficili a provar-fi. pag. 1. Quanto importi sapere la prima emigrazione dei popoli. ivi. La prima emigrazione in Italia, e in Europa non può defumerfi dal Settentrione . 61. e fee, e nemmeno da Deucalione . 169. e feg.

Emigrazioni terrestri di altri popoli, ma non già delli Europei. pag. 64. perchè questi ven-

nero per mare. nu.

Enca riconduce in Italia li Dei Penati. pag. Eneti . Vedi . Veneti , ed Euganei . Eneti di Paflagonia descendenti dai Veneti Adriatici .

pag. 376. e fog. Enotria, e suo nome d'onde provenga. pag.

238. Epimenide primo legislatore in Grecia. pag. 257. Lo fù prima in Creta. ivi. Fù uno dei

fette Savi in Grecia. 270. Equi, e Falisci danno ai Romani il supple-

mento delle XII. Tavole . peg. 259. Eraclidi in Grecia erano d'un' il essa descendenza colli Etrufci. pag. 31. Ercole, e fua battaglia con i Liguri in Fran-

cia. pag. 322. e 349. Erecteo perchè si dica figlio di Pallade. p. 142.

e feg. e 146. Eridano è un nome Etrusco. p. 77. e 294. e

296. e 325. Errosi di chi fi allontana dai veri principi I-

talici. p. 307. e feg.

Efiodo, e Omero ultimi Sacerdoti fra i Pe lassi, e primi fra i veri Greci. pag. 245.
Esperia, e Iperea sono i primi nomi d'Italia.

pag. 96. e 265. e 211. Etrusci primi possessioni dell'Italia, e innanzi a loro non li trovano altri possessioni pag. 66. e feg. e 203. e feg. Etrusci, e loro istoria si aggira per lo più nei Secoli savolofi, ma la loro istoria è vera, e non favo-

lofa, 89. e feg.

trufco tiudio è nuovo, ma è vero, e non è conjetturale. pag. 234. E' flato trafcurato nei due Sacoli a noi anteriori. ivi. Questo studio appartiene a tutta l' Italia, e non ai foli Eirusci. 6. 94. e 375. Etruria Circompadana, p. 265. e 327. e seg.

Etrurie Chrompagana, p. 205.

Etrurie fi differo tre in tutta Italia. p. 265.

e 292. Vedi Tofchi, e Tirreni. Etrufca fi
è detta tutta l'Italia per la fola ragione del Primato, e dell'origine. 6. e 103. e 120. Etrusco regno perchè così detto. ivi. Euganei. Vedi Veneti, e Illiri, e Liburni in altre parti diffuli, p. 380. e feg.

Aleg, e prima dispersione delle genti se-Falifei, o Equi danno ai Romani il fupplemento delle XII. Tavole, pag. 259. Feaci Italici trasportano Radamanto in Eubea.

react italici traiportano Kadamanio in Eubea.
ptg. 211. e 264. Festi Gono gl'iffelfi, che i
Giclopi, i Gigatti, e altri nomi Italici. 171.
e 264. E fono ancora Curreit, Coribanti,
Dattilli, Telchini, e altri nomi, viv. e 265,
Paffaggi dei Fesci Italici in Sicilia. 340.
Fecondità dell'Umani genere poco dopo il Dic

luvio. pag. 7. Fetonte, e sua Favola intorno all'Eridano. p.

Filon Biblio, e Sanconiatone libri apocrifici.

pag. 98. e 252. Fondatori di Città nel regno di Napoli. pag. 197. Fondatori di Città creduti Greci, ma

rollatori di Cita trebut Gree, ma che erano Italici. 159.
Foffe Filiftine, Timavo, ed altre opere antiche delli Etrufci. pag. 337.
Francia, e fuo littorale è fiato Italico, e Tir-

reno. pag. 75. e 313. e feg. e 345. Frigi erano descendenti dai Pelassi, Così i Galati. pag. 31. e 74.

Galati, e Frigi sono descendenti dai Pelasgi, Galli scacciano dalla Lombardia i Toschi, gli Umbri. pag. 306. e 370. Galli, e Celti

non possono esfere i popolatori d'Italia. 81. e 307. e 311. Loro vera origine, 313. e fee. e 347. Come poffano defeendere da Gomer. 314. e 318. I Galli vinfero gli Etrufci ivi. Germania, e sue istorie ignote in antico . pag-

6g. e 307 Germani descendono dalle Alpi, e dall'Italia.
pag. 353. Germani popolatori del Settentrione. 2. e 353. e 370. Germani incolti in antico. 354.

Giano portatore della religione in Italia . pag. iano portatore della religione in Italia, pag. 148. e 227. Giano, e Saturno vennero per mare in Italia, 27, e 88, e 92. Giano non de altro, che Noè, 38. e 43, e 140. Errori di chi fi allontana da quelli principi, ivi. Giano fin prima in Italia, 118. E tutti gli Italici fi differo defeendenti da Giano, cioè da Noè, 97.

Giavan, e terra di Giavan si chiama la Grecia nella Scrittura, e l'Isalia si chiama terra di Cethim. pag. 35. Giavan era Egialo. 173. e/eg. Giavan popolatore della Grecia fu prima in Italia. 118. e 174.
Giavonici, e Javonici, e poi Jonici, pag. 42.

e 175. Giganti Sinonimi di Feaci, di Ciclopi, e di al-

tri Italici . pag. 195. e feg. e 205. e 264. Così si chiamarono i primi abitatori del Mondo. 36. e 66. 208. 288. e 330.

Gomer come possa essere popolatore della Francia. pag. 314. La Grecia fu spopolata nei primi tempi . pag.

45. e 48.

Grecia antica, e fuo flato, e fua prima istoria, pag. 185. e feg. Grecia primitiva, e fuo confronto coll' Italia primitiva, 188. e feg. Le Città furono prima in Italia, che in Gre-cia. 101. Povertà dell'antica Grecia. 193-Grecia, e Atene per molto tempo furono po-vere. ivi. Paragone delle Città Isaliche colle Greche 195, e fee. Origine delle leggi in Grecia 225, e fee, Vedi Magna Grecia . Fral-la Grecia, el Egitto non vi è flato commercio, se non che tardi, 15. Grecia in antico impotente, e barbara, 28. e 193. e 235. I Greci descendono dagli Italiani, 29. e seg. e 180. Grecia popolata dai Pelafgi. 48. e 180. La Grecia fu Pelafga da principio. 184. s feg. Città in Grecia quando cinte di Mura. 192. e feg. La Grecia nella Scrittura fi chiama

Terra di Giavan, e non di Cethim. 34. Greci ammaestrati primitivamente dagli Italici, pag. 126. Autorità contrarie, e che i Greci anno ammaestrati gli Italici, e come deb-bano intendersi, ivi. 153. I Greci non sone

ammachrati dall' Egitto . p. 153. e feg, ma dai Petafgi. ivi. I Greci, e gli Egizi non feppero l' Aftronomia, ne la Cronologia . 246. Grozio, Clerck, ed altri fommi Uomini non seppero lo studio dell'Italia antica. p. 246.

Afet gigante, pag. 36. Japeto fi pone nel Mondo nascente, rvi. e 320. Jaset nei vec-chi autori fi pone in Italia, e non in Grechi autori ii pone in taisia, e non in uricia; 35.e fee Jafet, o Japeto, e fua generazione più ampla, e più eltefa di quella di Sem, e di Cam, 2. Jafet, Saturno, e Giano deferitti nei principi del Mondo. 36.e 03. Popolazioni di altre provincie fatte dai figli, e defendenti di Japeto. 38. Jafet porto in Italia la lingua Ebrea. 65. Jafet venne per mare in Italia. 37. e 44. e feg. Errori di chi figura venuta per terra la Ja-petica Colonia, ivi. La colonia Japetica non petica Colonia . rvi. La colonia Japetica non pote effere ne Celtica, ne T-defea, ne Al-pina, e2. e feg. Japeto primo popolatore d' Italia. 104. e primo Uomo, e più vecchio del Mendo, e di Italia. 26. e 104. Vedi Jaete, Vedi Colonia, e Colonie.

Japetici nomi in Italia. p. 40. e 79. e 302.

Jaoni, o Janoici prefi da Omero per Felagi.

pag. 42. e 47. e da Strabone chiamati Aoni. ri. e 302.

Japodi, o Japodici nelle Alpi, e altrove. pag. 302. e feg.

Iberi, Sicani, ed Ispani antichi in Sicilia pro-

venivano dagli Italici, pag. 340. Iberiche eravenivano aggi Italici, pag. 340.
no anco le regioni di Francia. 347.
Iberia in antico era l'Italia. pag. 316. e 341.
Iliefi defeendenti dall'Italia. pag. 74.

Illiri, ed Euganei, pag. 378. Ingauni, ed Illevoni chi foffero, pag. 353. Invafioni, o irruzioni che fanno i popoli laciano qualche nome di loro. pag. 38. e 75.
Insubri, e Liguri, e Veneti, e Alpini chiamati anco Umbri, e Toschi. pag. 80.

Jonici originarii d'Italia . p. 42. e così il mare Jonio. ivi. Jonici, o Javonici da Giavan. 118. 174. e 302.

I perea nome antico d'Italia. par. 211. e 265. e 316. e 340. Iperborici, e Sciti non fono dell'ultima anti-

chità. pag. 71.
Istevoni, e Ingauni chi sossero. pag. 353.
Istoria Etrusca ha i suoi sondamenti verissimi.

pag. 306. e 345. fi aggira per lo più nei Se-eoli tavolofi. 184. e 194. ma non è favolo-

fa. ivi. La detta istoria appartiene a tutta l'Italia, e non ai soli Etrusci. 105. 120. e 200. Istoria Greca, e suoi veri principi. 184. Italia , e fua bellezza in antico . pag. tz. e feg. talia, e sua bellezza in antico. pag. 12. e/ge.
Italia commerciante con Tiro. 44. e 67.
Sua prima popolazione. 161. e feg. Italia
primitiva, e suo confronto colla Grecia primitiva. 195. e feg. Sue gran Città antiche. ivi Italia commerciante con Creta. 228. L'Italia è Iperea, o Esperia. 211, e 265. Leggi antichissime d'Italia . 256. e feg. Di-Legg: antichitume d Italia. 250. e fet. Di-visione antica dell'Italia. 291. Italia su chia-mata impropriamente la Magna Grecia. 298. Italia chiamata tutta Etrusca per la sola ragione di Primato, e di origine, 105. 120. e 300. e/cg. Italia, e fua eltenfione in Fran-cia. 315. L'epoca della prifca Italia, e degli Itali primitivi dee prendersi poco dopo il

gli Itali primitivi oce p. 367. Diluvio . 162. e feg. e 367. Italici primi fono Noctici , o Japetici , e feampati dal Diluvio. pag. 35. e 52. Italici tutti fono autoctoni, cioè vecchissimi d'Italia. ivi. e 265. Gli Italici tutti anno parte in questa iltoria, e in quelta origine, 105. e 120. e 300. L'epoca Babelica dei primi Italici si rifcontra in tutti i vecchi autori, 53. Epoca degli Itali primitivi . 35.0 52. e 210. Gli Italici fono posteriori alli Ebrei, ed agli Egizii . 207. e feg. Loro antiche navigazioni. 138. e 210. Italici illultri. 253. e feg. Ita-lici popolatori di altri regni Europei. 273. Italici primi non fondarono le loro Città nei luoghi marittimi, ma nei luoghi Mediter-ranei, e montani, 304. e feg. Uno folo è il di loro principio, ed è da Jafet. 308.

# Italico principio è un folo. pag. 307. e feg.

Acedemoni prendono le leggi da Creta.p. Lago Benaco ove, e che cofa sia . pag. 360.

Lago Benaco ove, e che cola ila. p. p.g. 306.
Lapti c, Poucalioni popoli. p.g. 47. c 171.
Lario, e popoli del Lario turono veri Tofchi.
p.g. 78. c 217.
Leggi, e la legislatura in Grecia pon vengeno
da Solone primitivamente. p.g. 225. La Logge è nata coll' Uomo. 237. Leggi talibar,
anteriori a quelle delle XII. Tavole. - 356. Origine delle Loggi in Grecia. ivi, Cominciano da Epimenide, 257. Leggi Decemvi-rali non in tutto fono tratte di Grecia. ivi. Supplemento delle XII. Tavole preso dagli Equi, o Falisci Etrusci, ivi. Leggi di Grecia provengono di Creta. 257. e feg. Innanzi a Minos, e a Radamanto non vi è in Grecia idea di leggi, nè di legislatura. 260, Leggi antichissime d'Italia. 276. Leggi, e riti Etrusci fra i Circompadani, 278. e seg. Leggi Decemvirali vapno spiegate con nuovi

principii, 281. Lelegi, Locri, e Cari erano Acarnani, e Pelaigi. pag. 32.

Lemno, e suoi Sacri riti chiamati Tesca, e Tuesca. pag. 183. Lemno era Pelasga fino a tempo di Vulcano. 182.

Lesbo fu trovata difabitasa quando fu occupata

dai Pelafgi Tirreni, pag. 46. E così altre provincie di Grecia, viv. e 180. Liburni, & Euganei in altre parti diffusi. 376.

Ifole Liburnie . ivi. e feg. Licofrone manca fin ora d'un buon traduttore. pag. 310.

Licurgo prese le sue leggi da Creta. pag. 257.

e seg. Lidi, e loro arrivo in Toscana, pae. 260. Liguri, Insubri, Veneti, e altri chiamati Um-bri, e Toschi, pag. 80. e 284. Liguri, e loro origine, e vasta estensione. 289. e feg. Liguri detti anco Ambroni . 200. Liguri defcendono dagli Umbri. ivi. e 310. e 323. e 335. Uno folo è il principio Italico. 308. e feg. Battaglia dei Liguri in Francia con Erpro-mategura det Liguri in Francia con Er-cole, 314 e fge., e 329. e fge. e 348. I Li-guri non dekendono dai Galli. riv. e 310. e 329. Antichità dei Liguri, 322. I Liguri provengono dagli Umbri, e dai Tirreni, 311. e fgg. e 322. Così i Franceli per mezzo dei Liguri. 320. Liguri, Vol(ci, e altri Italici in Francia . 312.

Lingua Greca provenne dalla Pelafga. pag. 41 e 145. e 179. e 181. e 273. e 346. E la Pelaíga era Etrusca. 182. e 273. Lingua Etrusca di Cortona era la steffa di quella dei Placiani, e di altri Pelasgi in Grecia. 145.

e 253. e 273. Lingua Romanza che cosa sosse. 254-Lingua Latina più antica della Greca. p. 356. Lingua Teolisca che cosa sosse. 354. Locri d'Italia furono i primi ad aver leggi feritte . pag. 277.

Magi, e Filosofi Caldei, pag. 251. Dar-dano Mago, 230. Magna Grecia chiamata impropriamente Italia dai Greci . pag. 256.

Mantova, e Manto che cofa fignifichi in Etrusco. pag. 202. e 326. e feg. Mares pretefo primo Italico, ed Eliano spie-

gato sopra di ciò . pag. 297. Marmi Arundelliani fallaci in genere di Cro-

nologia, pag. 92. e 255.

Marfiliefi, e loro origine. pag. 345.

Marfilio Ficino non fempre veridico nelle fue opinioni fulla filosofia Platonica, par. 232. e fee.

Minos non fu Fratello di Radamanto. p. 210. e fee. Fù Re, e legislatore in Creia. ici. Minos morì in Sicilia. pag. 259. e vi fab-bricò delle Città. ivi. E' chiamato figlio di Giove. pag. 260.

Mincio fume. pag. 217.
Mitologia ove fia nata. pag. 132. e 139.
Mitrobarzane, e Zoroaltro Magi, e filosofi Caldei. pag. 251.

Modena, e sua origine, pag. 294-Monumenti Greci trovati in Grecia scritti in

Etrusco. pag. 41. Monumenii Etrusci per tutta Italia. pag. 377. Mose, e sua legge nota ai primi Italici. p.

150. e feg. Mura delle Città Italiche maravigliose . peg. 191. e feg. Le mura sono il difintivo del-191. e 163. Le mura kino il dilintivo della Città. rii. Città fe toffe Gabio fenza mura. rii. Mura di Vejo. 191. Di Cortona, e di Volterra. rii. Mura delle Città inventate dai Tirreni. pag. 196.

Napoli commerciante con Creta, e con Teseo. pag. 230. Navigazioni antiche in Italia. pag. 37. 44- 54-

67. 138. e 210. e feg.
Naufitoo conduffe dall' Italia i Feaci in Sicilia P#8- 34-

Nettunno vuol dire Japeto. pag. 39. e 141. Noè, e sua Religione in Italia. pag. 140. e seg.
I primi Italici ebbero notizia di Noè, e di Mosè. 156.

Nomi Italici in Grecia. pag. 38. e 75. e 187. I nomi antichi dei popoli fpi gano la loro provenienza 75. Il nome d'Iberia è convenuto all' Italia, e poi alla Spagna, ivi, e an-co alla Francia, pag. 347. Nomi Italici nel-le ultime regioni Settentrionali, 76. e feg. le ultime regioni Settentrionali. 76. e Jeg. Per intendere i Nomi antichi bilogna ricor-rere ai Greci, che li spiegarono. 187. e Jeg. Ma non perciò sono Nomi Greci. Nomi I-talici presi di poi dai Greci. 38. Numa non fu fcolare di Pittagora. pag. 229. Numa, e fua dottrina. ivi.

Numi d'onde siano venuti in Grecia. p. 126. c 132.

Numenio Pittagorico, e fue opinioni circa li Scritti di Platone, pag. 233.

Ccidente, e sua prima popolazione. pag. 15. 37. e 54.

Ocno Mantovano. pag. 202. 293. e 326. Onine era descendente da Jafet. pag. 46.

Omero, ed Esiodo surono i primi Sacerdoti fra i veri Greci, ma surono gli ultimi fra i Pelasgi. pag. 246. Poeti anteriori ad O-

Onomacrito di Locri legislatore. pag. 272. Opere grandi in Roma antica fatte dagli Ar-Opere grandi in Koma antica tatic dagni ri-tefici Tofcani, o altri Italici. 128. e feg. Origine Italica è Japetica, ed è una fola. p. 94. ed è comune non folo a tutti gli Ita-94. ca e comune non folo a tutti gli tra-lici, ma a tutti gli Europei. 105, e 307. Origini Italiche quanto fiano femplici, e na-turali, e vere. 307. e feg. Orfeo, e fue poefie. p. 2497. I fuoi Inni fono forfe inventati di poi. roi.

Orientale, e Caldea filosofia malamente inal-

vata. pag. 251. Orobj chi fiano., pag. 295. Sono intorno al lago Benaco . pag. 327.
Ortigia , Delo , ed altri nomi in Grecia derivanti dall' Italia . pag. 332.

AN fu nella guerra dei Giganti. p. 268, Padova, e sua origine, pag. 294.

Parma, e sua origine. pag. 294. Pallade è Italica, ed Etrusca. pag. 141. Suoi miracoli, e portenti in Italia. ivi. e 142. Pallade, e Diana, e Proferpina Dee Sici-liane. t45. Pallade dall' Italia passata in Gre-cia. 147. Erecteo perchè si dica suo figlio.

42. e t46. Pelaíga lingua era Etrusca. pag. 41. e 145. Pelasga su la Grecia da principio, 179. e

Pelasgi surono veri Tirreni. pag. 32. Pelasgi dotti in Grecia prima, che gli Egizi sossero in Grecia. 132. e 139. Riti loro Sacri in Lemno, in Samotracia, e altrove. 183. In Etolia, e in Acarnania. ivi. Pelafgi gente

Sacra, 67. e 177. Pelafgi veri Tirreni. 86. 136. 172. e 178. Sono i popolatori, ed i Maeltri della Grecia. 183. e feg. Sacerdoti Pelafgi innanzi a Omero. ivi. e 177. Pelaf-gi Sinonimi di Tirreni. 73. e 86. Pelafgi chiamati figli dell' Egitto . 132. Perchè erano veri Tirreni. 47. 86. e 172. Pelafgi, e loro lingua. 134. Pelafgi vuol dire erranti. 136. I Pelafgi introducono in Grecia le art, e la Mitologia. 126. e feg. Pelafgi Tirreni in Grecia. 173. e feg. Pelafgi aflini, anzi gl'itleffi che gli Aborigeni. 172.

Pellenj Aufoni, pag. 331.
Pericle rifloratore, o introduttore delle arti,
e delle Scienze in Grecia, pag. 153, e feg. Penati ricondotti da Enca in Italia. p. 247. Pittagora, e sua dottrina, e suoi Scritti. pag. 229. e seg. Fù il primo sonte della Filosofia Greca. 236. e feg. Pittagora, e Solone, e Platone poco potevano apprendere in E-

gitto. 244. e 249. e 269. La dottrina di Pittagora era universale. 270. e feg. Pittura tu prima in Italia, che in Grecia. p. 156. e feg. Così la Plastica. ivi.

Plattica prima in Italia, che in Grecia. pag. 128. e 156. e così altre arti, e fcienze. ivi. Platone imitò Zalcuco. pag. 234. e 274. Platone non seppe gli scritti di Mose. 232. e feg. Studio, e imparò in Italia. ivi. e 243. e in Pittagorico. 233. e 270. e 275. Non fu fcolare di Geremia profeta. 238. Poco potè apprendere in Egitto. 240. e feg. Poeti innanzi Omero. pag. 248.

Poeti, e narrazioni poetiche ordinariamente

fono verissime. pag. 53. 134. Popilio su un' Ambasciatore dei Romani al Re Antioco, e non ha niente che fare nella fovversione degli Assirj, e degli Ebrei. pag. 17. e feg.

Popolazione immensa dell' Uman genere net primi Secoli dopo il Diluvio . pag. 7. Popolazione primitiva dell'Occidente. 15. e feg. La popolazione della Grecia fù potteriore a quella dell'Italia. 47. e feg. La popolazione Italica fù prima di Deucalione. 112. e 169. Popolazione Italica. Vedi. Colonia, e Colonie Italiche .

Populonia perchè fondata ful mare dagli Etrufci . pag. 304.

Porfenna dotto nei riti Etrusci . pag. 232. Principi dell'istoria Greca . pag. 47. e 167. Proserpina, Diana, e Pallade tre Dee Siciliane. pag. 141. e feg.

Provenza Narbonele perchè così chiamata. p. 314.

Pruffi

Prussi detti quali Bruzi . pag. 388. Psammerico Re d'Egitto su il primo a trattar con i Greci. pag. 15. e 236, e con altri popoli. 15. e 247. e feg.

R. Lettera dai latini confusa colla lettera S Radamanto più antico di Minos, pag, 210. Fù trasportato in Eubea dai Feaci Italici. ivi. e 211. e 264. Radamanto è anteriore a Minos. 128. e 157. Perciò non fu (uo Fratello. ivi. e 259. e feg. e 263.

Ravenna, e sua origine. pag. 294. e 361. Raseni se siansi detti gli Etrusci. pag. 121. Regioni distinte, e assegnate da Noè a tre suoi figli. pag. 63. e feg. Religione prima in Italia tu la più pura pag.

149. perchè fu Etrusca, e Janigena, e Noctica. ivi. e 241. e 256. Rimini, e sua origine. pag. 294. e 361. Riti Sacri dei Pelasgi in Lemno, in Samotra-

cia, in Etolia, in Acarnania, e altrove. p.

Roma chiamata Città Etrufca. pag. 203.

SAbini prodotti dagli Umbri. pas. 105. e fes.
I Sabini poi producono vari altri popoli. ivi. e 222. Salete Crotoniate fu legislatore. pag. 274.

Salj popoli, e loro vera origine. pag. 57. e 75. e 347. e 370. Salomone, e fua ficienza. pag. 246. Fu coeta-neo d'Omero, e di altri dotti Uomini, ivi.

Poeti Sommi, e anteriori ad Omero, ed a Salomone . 248 Samotracia, e fuoi Sacri riti. pag. 183. Sanconiatone, e Filon Biblio libri aprocrifi.

pag. 98. e altri supposti ferittori. 252. Sardanapalo, e suo Sepolero. pag. 249.

Sarenappilo, e luo Seporero, pg. 249.
Saruro, come fail detto Crono, e Cronio.
pg. 98. Saturno, e Secolo di Sarurno in Italia. 38. e 50. e p6. Saturno, e Giano
vennero per Mare in Italia; cioè Noè, e
I aperto. 37. e 43. Sono efpreffiti di Noè
Lenga e atributi. 95. fg.
Scienze, e atributi. 95. fg.
Scienze, e atributi. 95. fg.
Che altore e atributi. 95. fg.

che altrove . pag. 153. Così l'arte di lavorare il bronzo . 157. e 257. Sciti, e loro origine, pag. 76.

Scrittori dei due Secoll a noi anteriori anno tralasciate molte notizie importantissime. p. 346. e perciò anno fconvolta l'antiquaria. 3. e feg. e 93. I nostri buoni Scrittori di cofe Etrusche, e dell'Italia antica sono turti uniformi nella fostanza, e nei nostri primi principi. 119. e feg. Seldeno riprefo circa le origini delle Scienze

Greche, ed Egizie. pag. 239. Il Settentrione non è il primo popolatore dell' Europa. pag. 3. e 62. e 81. e feg. e 353- e feg. Il Settentrione fu inospite, e disabitato in antico. 69. Il Settentrione fi popolato dai Germani . 354. Errore gravilimo di chi prende il Settentrione ger primo popolatore . 370. • fes. I vecchi autori efcludono, che il Settentrione fia il popolatore.

degli altri Regni 371. e feg.
Sicilia, e sue vecchie Città. pag. 197. e 217a.
Suoi Numi. Vedi, Pallade, Proferpina, Diana.

Siculi, e Sicani erano Italici, e Umbri. pag. 101. e feg. e 218. e feg. Perchè in Sicilia, e in Napoli fiasi parlato Greco. 145. 179.

Silifo Italico, e forfe Tofcano. pag. 263. Solone non è il primo legislatore in Grecia. p. 226. e feg.

Solone, Pitragora, e Platone poco poffono a-vere apprefo in Egitto. pag. 228. e feg. e 251. Solone perche ando in Egitto. rvi.

Spagna chiamata Tirrenica; e Tirreno il fiume Ibero. pag. 34t. e feg. Gli Spagnoli pro-vengono dalli Aonati, 342.

Statue antichissime in Roma, the non furono.

Greche. pag. 144.
Studio Etrufco, e Italico trovato di fresco. p.
108. e feg. e 163. Lo studio della storia dovrebbe preferirsi a qualunque sislossa. 163.
La Storia consulte nei satti, e non nei raziocinj. pag. LIO.

Arconte Etrusco. pag. 202. e 326.

A réconte etruico, pag. 202. e 320. Targioni lodato, pag. 389. Tarragona così detta quali Tirrenica, p. 342. Tarricio, o Taurini, provengono dai Liguri, pag. 350. e Jeg. Sono veri Liguri, e non Germani, 347. e Jeg. e 532. e Jeg. Tche innanzi a Cadmo fi Pelafga, pag. 47. - Talchii von

Tedeschi non possono effere i popolatori d'Italia. pag. 307. e feg. e 353. e non fi tro-vano molto nominati dai vecchi autori. 349.

Telchini, e Lapiti, e Deucalioni furono popoli. pag. 47. e 171. Telchini Pelafgi. 270. I Tempi ofcuri, e favolofi contengono per al-

tro molte verità . pag. 108. Teocrito chiamato in Egitto figlio di Giove.

pag. 262. Tesca, e Tuesca riti Sacri in Lemno, in Samotracia, e altrove. pag. 183. e 218. 355. Tesco sù in Napoli, e vi conduste Colonie.

pag. 230. e feg.
Timavo detto Japetico. pag. 337.
Timagene, e Calliflene antichi Scrittori Ita-

lici. pag. 312. Timeo Locro Italico, e fommo Astronomo. pag. 252. Tiro commerciante coll'Italia . pag. 44. 67.

e 212,

Tirregeti, e altri nomi Italici nesl'ultime regioni Settentrionali , pag. 76. Vedi Nomi ,

e nomi Italici,

e nomi Italici, Tirreni Pelafigi i Il nome Tirreni Pelafigi i Il nome Tirreno Pelafigi i Il nome Tirreno non è Greco, nè Tirico, pag. 187. I Tirreni fono i primi fabbricatori delle Città, pag. 195. e Gge e delle Mura, ini. Fondatori di Città nel regno di Napoli. 197. Tirrenia chiamata Ilofe Sacre, pag. 67.
Tirrenia chiamata Ilofe Sacre, pag. 67.
Tirrenia chiamata la Sagna, e Tirrenico il

fiume Ibero. pag. 342. Tirreno Lidio, e suo arrivo in Italia. p. 114. Torre di Babel. Vedi Babel.

Toschi perchè così detti. pag. 355. Toschi, e Umbri popolatori di tutte le regioni Circompadane. 79. e 308. e feg. Nomi Um-bri, e Toschi in rutta Italia, e altrove. 309. Toschi, e Umbri compossessori di tutta la

presente Lombardia. 310. e seg. Traspadani, e Circompadani, e loro leggi E-

trusche. pag. 278.

Tribù dove furono istituite, e loro uso in Italia. pag. 228. e feg. e 279. Furono prima in Italia che in Grecia, e che altrove. ivi. Prime Tribù di Atene. 147. Tribù Ar-

rime qual toffe. 343.

Tuifconi, Tefconi, e Tefchi nomi Italici, e nomi originari dei Tedechii, p. 75. 80. e 354. Turi, e Locri Italici, e loro leggi. pag. 229. ¢ 272.

TEcchi nomi Italici in Germania, e altrove. pag. 75. e 80.

Vejo, e sue sorti Mura, pag. 191. e feg. Veneti detti anco Umbri, e Tirreni, pag. 80. e 264. Nomi, e Monumenti Etrufci nella Venezia. 378. Veneti nome innato in Italia. 379. e così quello di Eneti. ivi. Virgilio chiamato poeta Tofto da alcuni. pag.

293. e 327

Verona, e sua origine. pag. 292. e sue iscri-

Verona, e tua origune, pag, ayóa e use incircioni, pag, 294.
Umbri fiampati dal Diluvio, pag, 49. Umbri Sinonimi di Trreni, e di Tofchi. 79. e 297. Errori di chi li prende per diverfi, 80. e fge, e 284, e fge, Umbri, e Tirceni, e Tofchi fi fono detti gli Alpini, e i Veneti, e gl' Insubri, e Liguri, e altri, 80.e 284. Gli Umbri produssero i Sabini. 105. Umbri, e Toschi possederono promiscuamente la Lombardia. 290. Umbri, e Toschi po-polatori di tutte le regioni Circompadane. polatori di tutte le regioni Circompadaneriva 260. e fig. e poi di altri rezu fiuora
di Italia. 291. Nomi Umbri, e Tochi in
tutta Italia. 701. Gil Umbri non polfono detrivare dai Galli, a Celti. 310. Gli Umbri
del Lario etano Tochi. 358. e/eg. Gli Umbri
del Lario etano Tochi. 358. e/eg. Gli Umbri
dei Galli, o Celti, 310. Gleren ancibe
fragli Umbri, e Tochi, 360. e/eg. Loro
imperio in Lombardia, e nelle Alpi. 79. e
1.8. e 297. Umbri efleti nell' Illirio, in
Francia, e altrove, o direttamente, o per
metzo dei Liguri, 347. e/eg. Umbri detti
Ambroni, 290.

Ambroni, 290 Umbria, e sua situazione, pag. 118. e 297. e feg.

Vocaboli antichi spiegano la derivazione dei Popoli, pag. 75. Per intendere i prischi vo-caboli bilogna ricorrere ai Greci, come più vecchi, 187. Ma non perciò i detti Nomi fono Greci, ma grecizzati. ivi.

Voltunna; quivi era il Concilio degli Etrusci. pag. 300.

Volterra, e sue forti mura. pag. 115.

Aleuco, e Caronda gran Legislatori d'Italia, pag. 229. e 272. Platone fu imita-tore di Zaleuco. ivi. e 274. Zoroastro, e Mitrobarzane filosofi, o Magi dei Caldei . pag. 251.

IL FINE.

filosofie.

Pag. 13. v. 11. filofofi Pag. 15. v. 24. in Grecia direttamente Pag. 23. in not. n 1. vers. 5. authoritas Pag. 26. vers. 8. repugante 1923, 20. verl. S. repugante
Pag. 36. in one. n. 5, v. 4, 6 mentem orationem
Pag. 38. v. 16. Nipori da Jafee
Pag. 44. in no. n. 6. Sielila
ed ĉ replicato pag. 45. v. 1.
Pag. 57. v. 25. replicato al v. 33. guao
Pag. 58. v. 31. Ufferio
Pag. 66. in not. n. 3. nullos
Pag. 66. in not. n. 3. nullos Pag. 67. in not. n. 3. quorum detta pag. 67. in not. n. 4. µ9σων Pag. 103. v. 7. Sati Pag. 113. v. 26. che a noi aggiungi Pag. 118. in not. n. 1. v. 3. τον πολήν Pag. 126. v. 12. grado d. pag. 126. in not. v. 18. a Græcis Pag. 130. in not. v. 7. fi vede Pag. 136. in not. v. 2. Tontium Pag. 141. v. 8. Affirica Pag. 152. in not. v. ultimo flaticaruma
Pag. 177. v. 13. del detto
d. pag. 177. v. 16. venivano
Pag. 179. in not. n. 3. v. 4. politia
Pag. 180. v. 19. Oralio Pag. 187. v. 29. parlanti d.pag. 187. in not. n. 2. parlare Pag. 190. in not. n. 2. iuncti Pag. 210. in not. n. 6. v. ult. speciosa Pag. 211. v. 17. hagintee d. pag. 211. v. 22. Naugitage Pag. 228. v. 13. vani Pag. 247, v. ultim. un'
Pag. 264, in not. v. 4, Archiv?
Pag. 265, in not. n. 3. Lucrezio
Pag. 284, in not. n. 3. lucrezio
Pag. 284, in not. n. 2. alibi
Pag. 302, v. 15, effi, ed i Picenl
Pag. 313, v. 12, Lifinfahi
Pag. 313, v. 17, Lifinfahi
Pag. 323, in not. n. 3, samque fuerunt
Pag. 328, v. 7, v. 7, sponoghiamo.
Pag. 358, v. 5, cadè
Pag. 360, v. 9, dai
Pag. 360, v. 9, dai
Pag. 363, v. 9, dai Pag. 247. v. ultim. un'

Pag. 364. V. 14. manca

manca, e và aggiunto principiando dalle Cit-tà, e Provincie Greche nell'Asia. authoribus . repugnante . fementem a rationem Nipoti di Jafet. Cilicia. guajo . Vaferio . nullus. Quercum. μυκώ . Satu . fono . νύν πλήν. grido . e Græcis. fi vide . fontium . Affrica . flatuarum . dal detto. vivevano. Crasio. palanti. palare. eunetis. fpaciofa -BZGIASUEY. Naugirón. vari. con. Achivi . Laerzio . albi . effi, e non i Piceni. chiamano. Ligirischi. namque ferunt . opponghiamo.

ferranta. dei . mancava .

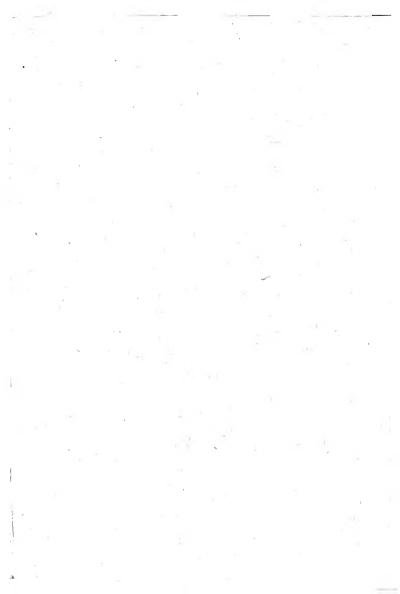







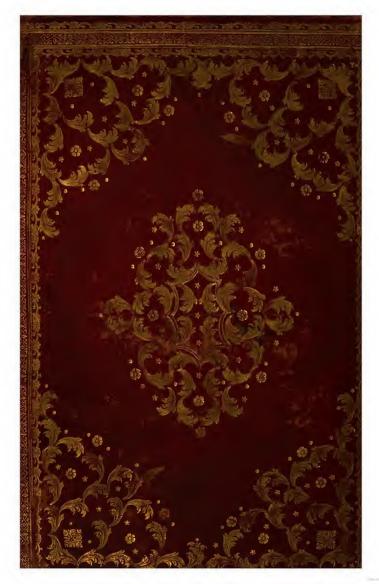